| EINECS (1) | CAS (2)    | CAS (²) Denominazione dell'agente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALORE<br>8 ore (⁴)                |      | Breve termine (5) |      | Notazione (3) |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------|------|---------------|
|            | 0.10 ()    | 2 61.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mg/m <sup>3</sup> ( <sup>6</sup> ) | /    | mg/m <sup>3</sup> | ppm  | (             |
| 200-193-3  | 54-11-5    | Nicotina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,5                                | -    |                   | -    | pelle         |
| 200-579-1  | 64-18-6    | Acido formico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                  | 5    | -                 | -    | -             |
| 200-659-6  | 67-56-1    | Metanolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260                                | 200  | -                 | -    | pelle         |
| 200-830-5  | 75-00-3    | Cloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 268                                | 100  | -                 | -    | -             |
| 200-835-2  | 75-05-8    | Acetonitrile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35                                 | 20   | -                 | -    | pelle         |
| 201-142-8  | 78-78-4    | Isopentano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000                               | 667  | _                 | _    | -             |
| 202-716-0  | 98-95-3    | Nitrobenzene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                  | 0,2  | -                 | -    | pelle         |
| 203-585-2  | 108-46-3   | Resorcinolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45                                 | 10   | _                 | -    | -             |
| 203-625-9  | 108-88-3   | Toluene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192                                | 50   | _                 | -    | pelle         |
| 203-628-5  | 108-90-7   | Monoclorobenzene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23                                 | 5    | 70                | 15   | -             |
| 203-692-4  | 109-66-0   | Pentano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2000                               | 667  | -                 | -    | _             |
| 203-716-3  | 109-89-7   | Dietilammina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                 | 5    | 30                | 10   | _             |
| 203-777-6  | 110-54-3   | n-Esano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72                                 | 20   | -                 | -    | -             |
| 203-806-2  | 110-82-7   | Cicloesano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350                                | 100  | _                 | _    | _             |
| 203-806-2  | 110-02-7   | Morfolina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36                                 | 100  | 72                | 20   | pelle         |
| 203-906-6  | 111-77-3   | 2-(2-Metossietossi)etanolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,1                               | 10   | -                 | -    |               |
| 203-900-6  | 112-34-5   | 2-(2-Netossietossi)etanolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67,5                               | 10   | 101,2             | 15   | pelle<br>-    |
| 203-961-6  | 124-38-9   | Anidride carbonica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9000                               | 5000 | 101,2             | 15   | -             |
| 205-483-3  | 141-43-5   | 2-Amminoetanolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |      | 7,6               | 3    | - nalla       |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,5                                | 1    |                   |      | pelle         |
| 205-634-3  | 144-62-7   | Acido ossalico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                  | -    | -                 | -    | -             |
| 206-992-3  | 420-04-2   | Cianammide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                  | 4000 | -                 | -    | pelle         |
| 207-343-7  | 463-82-1   | Neopentano Protection de la Contraction de la Co | 3000                               | 1000 | -                 | -    | -             |
| 215-236-1  | 1314-56-3  | Pentaossido di fosforo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                  | -    | -                 | -    | -             |
| 215-242-4  | 1314-80-3  | Pentasolfuro di difosforo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                  | -    | -                 | -    | -             |
| 231-131-3  |            | Argento (composti solubili come Ag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,01                               | -    | -                 | -    | -             |
|            |            | Bario (composti solubili come Ba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,5                                | -    | -                 | -    | -             |
|            |            | Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5                                | -    | -                 | -    | -             |
| 231-714-2  | 7697-37-2  | Acido nitrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                  | -    | 2,6               | 1    | -             |
| 231-778-1  | 7726-95-6  | Bromo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,7                                | 0,1  | -                 | -    | -             |
| 231-959-5  | 7782-50-5  | Cloro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                  | -    | 1,5               | 0,5  | -             |
| 232-260-8  | 7803-51-2  | Fosfina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,14                               | 0,1  | 0,28              | 0,2  | -             |
|            | 8003-34-7  | Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                  | -    | -                 | -    | -             |
| 233-060-3  | 10026-13-8 | Pentacloruro di fosforo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                  | -    | -                 | -    | -             |
| 200-679-5  | 68-12-2    | N,N Dimetilformamide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                 | 5    | 30                | 10   | pelle         |
| 200-843-6  | 75-15-0    | Disulfuro di carbonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                  | 1    | -                 | 1    | pelle         |
| 201-245-8  | 80-05-7    | Bisfenolo A (polveri inalabili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                 | -    | -                 | -    | -             |
| 201-297-1  | 80-62-6    | Metacrilato di metile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                  | 50   | -                 | 100  | -             |
| 202-500-6  | 96-33-3    | Metilacrilato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                  | 2    | 36                | 10   | pelle         |
| 203-545-4  | 108-05-4   | Acetato di vinile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,6                               | 5    | 35,2              | 10   | -             |
| 203-632-7  | 108-95-2   | Fenolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                  | 2    | 16                | 4    | pelle         |
| 203-713-7  | 109-86-4   | 2-Metossietanolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                  | 0,5  | -                 | -    | pelle         |
| 203-772-9  | 110-49-6   | 2-Metossietil acetato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                  | 0,5  | -                 | -    | pelle         |
| 203-804-1  | 110-80-5   | 2-Etossi etanolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                  | 2    | -                 | -    | pelle         |
| 203-839-2  | 111-15-9   | 2-Etossietil acetato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                 | 2    | -                 | -    | pelle         |
| 204-661-8  | 123-91-1   | 1,4 Diossano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73                                 | 20   | -                 | -    | pelle         |
| 205-438-8  | 140-88-5   | Etilacrilato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21                                 | 5    | 42                | 10   | -             |
| 210-866-3  | 624-83-9   | Isocianato di metile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                  | -    | -                 | 0,02 | pelle         |
| 212-828-1  | 872-50-4   | n-metil-2-pirrolidone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40                                 | 10   | 80                | 20   | pelle         |
| 216-653-1  | 1634-04-4  | Ossido di terz-butile e metile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183,5                              | 50   | 367               | 100  | -             |
| 210 000-1  | 1007074    | Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,,,,,                             | - 50 | 557               | 700  | _             |
|            |            | compresi ossidomercurico e cloruro di mercurio (misurati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,02                               | _    |                   | _    | pelle         |
|            |            | come mercurio) (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,02                               |      |                   |      | Polic         |
| 231-639-5  | 7664-93-9  | Acido solforico (nebulizzazione) (10 ) (11 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,05                               | -    | -                 | _    | _             |
| 231-039-3  | 7783-06-4  | Acido soliorico (riebulizzazione) ( ) ( ) Acido solfidrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                  | 5    | 14                | 10   | -             |
| 231-9//-3  | 1103-00-4  | ACIGO SUITIGNEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /                                  | ၂    | 14                | 10   | -             |

- (1) EINECS: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
- <sup>(2)</sup> CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (inventario europeo delle sostanze chimiche).
- Una notazione cutanea attribuita ai VLEP identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.
- (4) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.
- (5) Livello di esposizione a breve termine. Valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
- (6) mg/m³: milligrammi per metro cubo d'aria a 20 °C e 101,3 Kpa. La correzione del volume a condizioni normali non deve essere effettuata in caso di aerosol.
- ppm: parti per milione nell'aria (ml/m³).
- (8) Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore
- (9) Durante il monitoraggio dell'esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite indicativi dell'esposizione professionale.
- (10) Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell'esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo.
- <sup>(11)</sup> La nebulizzazione è definita come frazione toracica.

#### Richiami all'Allegato XXXVIII:

- Art. 222, co. 1, lett. d) - Art. 223, co. 1, lett. e) - Art. 232, co. 2

## ALLEGATO XXXIX VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

#### PIOMBO e suoi composti ionici.

- 1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 µg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
- 2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m³; nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 µg Pb/100 ml di sangue.

Richiami all'Allegato XXXIX:

- <u>Art. 222, co. 1, lett. e)</u> - <u>Art. 223, co. 1, lett. e)</u> - <u>Art. 232, co. 2</u>

#### **ALLEGATO XL** DIVIETI

#### a) Agenti chimici

| N. EINECS (1) | N. CAS <sup>(2)</sup> | Nome dell'agente             | Limite di<br>concentrazione per<br>l'esenzione |
|---------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 202-080-4     | 91-59-8               | 2-naftilammina e suoi sali   | 0.1% in peso                                   |
| 202-177-1     | 92-67-1               | 4-amminodifenile e suoi sali | 0,1% in peso                                   |
| 202-199-1     | 92-87-5               | Benzidina e suoi sali        | 0,1% in peso                                   |
| 202-204-7     | 92-93-3               | 4-nitrodifenile              | 0,1% in peso                                   |

b) Attività lavorative: Nessuna

Richiami all'Allegato XL:

- Art. 228, co. 1 - Art. 228, co. 2 - Art. 232, co. 2

 $<sup>^{\</sup>rm (1)}$  EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance  $^{\rm (2)}$  CAS Chemical Abstracts Service

### ALLEGATO XLI METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI

| UNI EN 481:1994   | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNI EN 482:1998   | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.                                                     |
| UNI EN 689:1997   | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione. |
| UNI EN 838:1998   | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.                                                      |
| UNI EN 1076:1999  | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.                                     |
| UNI EN 1231:1999  | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.                                                    |
| UNI EN 1232:1999  | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.                                                            |
| UNI EN 1540:2001  | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.                                                                                                                                   |
| UNI EN 12919:2001 | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.                                      |

#### Richiami all'Allegato XLI:

- Art. 225, co. 2 - Art. 232, co. 2 - Art. 237, co. 1, lett. d)

### ALLEGATO XLII ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

- 1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
- 2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
- 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
- 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
- 5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.

#### Richiami all'Allegato XLII:

- Art. 235, co. 3 - Art. 234, co. 1, lett. a), num. 3) - Art. 236, co. 4, lett. a) - Art. 245, co. 2, lett. a)

#### **ALLEGATO XLIII** VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

| Nome agente                | EINECS    | CAS<br>(2) | Valore limite esposizione professionale |                    | osservazioni         | Misure transitorie                                                          |
|----------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                            |           |            | Mg/m3 <sup>(3)</sup>                    | Ppm <sup>(4)</sup> |                      |                                                                             |
| Benzene                    | 200-753-7 | 71-43-2    | 3,25 <sup>(5)</sup>                     | 1 <sup>(5)</sup>   | Pelle <sup>(6)</sup> | Sino al 31 dicembre<br>2001 il valore limite<br>è di 3 ppm (=9,75<br>mg/m³) |
| Cloruro di vinile monomero | 200-831   | 75-01-4    | 7,77 (5)                                | 3 (5)              | -                    | -                                                                           |
| Polveri di legno           | -         | -          | 5,00 (5) (7)                            | -                  | -                    | -                                                                           |

<sup>(1)</sup> EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances). (2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.

#### Richiami all'Allegato XLIII:

- Art. 234, co. 1, lett. c) - Art. 235, co. 3 - Art. 245, co. 2, lett. a)

<sup>(3)</sup> mg/m³ = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

<sup>(4)</sup> ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m³).

<sup>(5)</sup> Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

<sup>(6)</sup> Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

<sup>(7)</sup> Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

#### **ALLEGATO XLIV**

#### ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITA' LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI

- 1. Attività in industrie alimentari.
- 2. Attività nell'agricoltura.
- 3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
- 4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
- 5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
- 6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
- 7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

Richiami all'Allegato XLIV:

- Art. 271, co. 4

## ALLEGATO XLV SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO



Richiami all'Allegato XLV:
- Art. 272, co. 2, lett. f)

### ALLEGATO XLVI ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

- 1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.
- I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.

Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata, da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

- 4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
- 5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel <u>presente *ALLEGATO*</u> devono essere considerati come appartenenti almeno al <u>gruppo 2</u>, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.
- 6. Taluni agenti classificati nel <u>gruppo 3</u> ed indicati con doppio asterisco (\*\*) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria.

Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai <u>punti 2</u> e <u>13</u> dell'<u>ALLEGATO XLVIII</u>, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del <u>gruppo 2</u>.

#### Richiami all'Allegato XLVI, punto 6:

- Art. 275, co. 1
- 7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.
- 8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori i quali hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

#### Tali indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;

D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti dove essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;

T: produzione di tossine;

V: vaccino efficace disponibile.

#### **BATTERI** e organismi simili

NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione « spp » si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

| Agente biologico                                         | Classificazione | Rilievi |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Actinobacillus actinomycetemcomitans                     | 2               |         |
| Actinomadura madurae                                     | 2               |         |
| Actinomadura pelletieri                                  | 2               |         |
| Actinomyces gereneseriae                                 | 2               |         |
| Actinomyces israelli                                     | 2               |         |
| Actinomyces pyogenes                                     | 2               |         |
| Actinomyces spp                                          | 2               |         |
| Arcanobacterium haemolyticum                             | 2               |         |
| (Corynebacterium haemolyticum)                           |                 |         |
| Bacillus anthracis                                       | 3               |         |
| Bacteroides fragilis                                     | 2               |         |
| Bartonella bacilliformis                                 | 2               |         |
| Bartonella (Rochalimea) spp                              | 2               |         |
| Bartonella quintana (Rochalimea quintana)                | 2               |         |
| Bordetella bronchiseptica                                | 2               |         |
| Bordetella parapertussis                                 | 2               |         |
| Bordetella pertussis                                     | 2               | V       |
| Borrellia burgdorferi                                    | 2               |         |
| Borrell <i>i</i> a duttonii                              | 2               |         |
| Borrellia recurrentis                                    | 2               |         |
| Borrell <i>i</i> a spp                                   | 2               |         |
| Brucella abortus                                         | 3<br>3          |         |
| Brucella canis Brucella melitensis                       | 3               |         |
| Brucella suis                                            | 3               |         |
| Burkholderia mallei (pseudomonas mallei)                 | 3               |         |
| Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei      | ei) 3           |         |
| Campylobacter fetus                                      | 2               |         |
| Campylobacter jejuni                                     | 2               |         |
| Campylobacter spp                                        | 2               |         |
| Cardiobacterium hominis                                  | 2               |         |
| Chlamydia pneumoniae                                     | 2               |         |
| Chlamydia trachomatis                                    | 2               |         |
| Chlamydia psittaci (ceppi aviari)                        | 3               |         |
| Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)                    | 2               |         |
| Clostridium botulinum                                    | 2               | Т       |
| Clostridium perfringens                                  | 2               |         |
| Clostridium tetani                                       | 2               | T,V     |
| Clostridium spp.                                         | 2               |         |
| Corynebacterium diphtheriae                              | 2               | T,V     |
| Corynebacterium minutissimum                             | 2               |         |
| Corynebacterium pseudotuberculosis                       | 2               |         |
| Corynebacterium spp                                      | 2               |         |
| Coxiella burnetii                                        | 3               |         |
| Edwardsiella tarda                                       | 2               |         |
| Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)                 | 2<br>2          |         |
| Ehrlichia spp                                            | 2               |         |
| Eikenella corrodens                                      | 2               |         |
| Enterobacter aerogenes/cloacae Enterobacter spp          | 2               |         |
| Enteropacier spp Enterococcus spp                        | 2               |         |
| Erysipelothrix rhusiopathiae                             | 2               |         |
| Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)   |                 |         |
|                                                          |                 | Т       |
| Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7 | 7 3(**)         | Т       |

### ALLEGATO XLVI ELENCO DEGLI A

| D DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI                         |             |     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| oppure O103)                                                  |             |     |
| Flavobacterium meningosepticum                                | 2           |     |
| Fluoribacter bozemanii (Legionella)                           | 2           |     |
| Francisella tularensia (Tipo A)                               | 3           |     |
| Francisella tularensis (Tipo B)                               | 2           |     |
| Fusobacterium necrophorum                                     | 2           |     |
| Gardnerella vaginalis                                         | 2           |     |
| Haemophilus ducreyi                                           | 2           |     |
| Haemophilus influenzae                                        | 2           | V   |
| Haemophilus spp                                               | 2           |     |
| Helicobacter pylori                                           | 2           |     |
| Klebsiella oxytoca                                            | 2           |     |
| Klebsiella pneumoniae                                         | 2           |     |
| Klebsiella spp                                                | 2           |     |
| Legionella pneumophila                                        | 2           |     |
| Legionella spp                                                | 2 2         |     |
| Leptospira interrogans (tutti i s <i>i</i> erotipi)           | 2           |     |
| Listeria monocytogenes  Listeria ivanovii                     | 2           |     |
|                                                               | 2           |     |
| Morganella morganii<br>Mycobacterium africanum                | 3           | V   |
| Mycobacterium avium/intracellulare                            | 2           | V   |
| Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)              | 3           | V   |
| Mycobacterium chelonae                                        | 2           | ٧   |
| Mycobacterium fortuitum                                       | 2           |     |
| Mycobacterium kansasii                                        | 2           |     |
| Mycobacterium leprae                                          | 3           |     |
| Mycobacterium malmoense                                       | 2           |     |
| Mycobacterium marinum                                         | 2           |     |
| Mycobacterium microti                                         | 3 (**)      |     |
| Mycobacterium paratuberculosis                                | 2           |     |
| Mycobacterium scrofulaceum                                    | 2           |     |
| Mycobacterium simiae                                          | 2           |     |
| Mycobacterium szulgai                                         | 2           |     |
| Mycobacterium tuberculosis                                    | 3           | V   |
| Mycobacterium ulcerans                                        | 3 (**)      |     |
| Mycobacterium xenopi                                          | 2           |     |
| Mycoplasma caviae                                             | 2           |     |
| Mycoplasma hominis                                            | 2           |     |
| Mycoplasma pneumoniae                                         | 2           |     |
| Neisseria gonorrhoeae                                         | 2           | ١,, |
| Neisseria meningitidis<br>Nocardia asteroides                 | 2 2         | V   |
| Nocardia asteroides Nocardia brasiliensis                     | 2           |     |
| Nocardia brasilierisis Nocardia farcinica                     | 2           |     |
| Nocardia nova                                                 | 2           |     |
| Nocardia otitidiscaviarum                                     | 2           |     |
| Pasteurella multocida                                         | 2           |     |
| Pasteurella spp                                               | 2           |     |
| Peptostreptococcus anaerobius                                 | 2           |     |
| Plesiomonas shigelloides                                      | 2           |     |
| Porphyromonas spp                                             | 2           |     |
| Prevotella spp                                                | 2           |     |
| Proteus mirabilis                                             | 2           |     |
| Proteus penneri                                               | 2           |     |
| Proteus vulgaris                                              | 2           |     |
| Providencia alcalifaciens                                     | 2           |     |
| Providencia rettgeri                                          | 2           |     |
|                                                               |             |     |
| Providencia spp                                               | 2           |     |
| Providencia spp<br>Pseudomonas aeruginosa                     | 2<br>2      |     |
| Providencia spp<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Rhodococcus equi | 2<br>2<br>2 |     |
| Providencia spp<br>Pseudomonas aeruginosa                     | 2<br>2      |     |

#### ALLEGATO XLVI

#### ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

| Rickettsia conorii                               | 3     |   |
|--------------------------------------------------|-------|---|
| Rickettsia montana                               | 3(**) |   |
| Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)            | 3     |   |
| Rickettsia prowazekii                            | 3     |   |
| Rickettsia rickettsii                            | 3     |   |
| Rickettsia tsutsugamushi                         | 3     |   |
| Rickettsia spp                                   | 2     |   |
| Salmonella arizonae                              | 2     |   |
| Salmonella enteritidis                           | 2     |   |
| Salmonella typhimurium                           | 2     |   |
| Salmonella paratyphi A, B, C                     | 2     | V |
| Salmonella typhi                                 | 3(**) | V |
| Salmonella (altre varietà s <i>i</i> erologiche) | 2     |   |
| Serpulina spp                                    | 2     |   |
| Shigella boydii                                  | 2     |   |
| Shigella dysenteriae (Tipo 1)                    | 3(**) | Τ |
| Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1         | 2     |   |
| Shigella flexneri                                | 2     |   |
| Shigella sonnei                                  | 2     |   |
| Staphylococcus aureus                            | 2     |   |
| Streptobacillus moniliformis                     | 2     |   |
| Streptococcus pneumoniae                         | 2     |   |
| Streptocoocus pyogenes                           | 2     |   |
| Streptococcus spp                                | 2     |   |
| Streptococcus suis                               | 2     |   |
| Treponema carateum                               | 2     |   |
| Treponema pallidum                               | 2     |   |
| Treponema pertenue                               | 2     |   |
| Treponema spp                                    | 2     |   |
| Vibrio cholerae (incluso El Tor)                 | 2     |   |
| Vibrio parahaemolyticus                          | 2     |   |
| Vibrio spp                                       | 2     |   |
| Yersinia enterocolitica                          | 2     |   |
| Yersinia pestis                                  | 3     | V |
| Yersinia pseoudotuberculosis                     | 2     |   |
| Yersinia spp                                     | 2     |   |
|                                                  |       |   |

#### **VIRUS**

| Agente biologico | Classificazione | Rilievi |
|------------------|-----------------|---------|

| Agente biologico                                      | Classificazione | Rilievi |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Adenoviridae                                          | 2               |         |
| Arenaviridae:                                         |                 |         |
| LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio N     | Mondo):         |         |
| Virus Lassa                                           | 4               |         |
| Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neuro  | tropi) 3        |         |
| Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) | 2               |         |
| Virus Mopeia                                          | 2               |         |
| Altri LCM-Lassa Virus complex                         | 2               |         |
| Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mond     | lo):            |         |
| Virus Guanarito                                       | 4               |         |
| Virus Junin                                           | 4               |         |
| Virus Sabia                                           | 4               |         |
| Virus Machupo                                         | 4               |         |
| Virus Flexal                                          | 3               |         |
| Altri Virus del Complesso Tacaribe                    | 2               |         |
| Astroviridae                                          | 2               |         |
| Bunyaviridae:                                         |                 |         |
| Bhanja                                                | 2               |         |
| Virus Bunyamwera                                      | 2               |         |
| Germiston                                             | 2               |         |
|                                                       |                 |         |

#### ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

| DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI                    |                       |       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Virus Oropouche                                        | 3                     |       |
| Virus dell'encefalite Californiana                     | 2                     |       |
| Hantavirus:                                            | 2                     |       |
| Hantaan (febbre emorragica coreana)                    | 3<br>3                |       |
| Belgrado (noto anche come Dobrava)<br>Seoul-Virus      | 3<br>3                |       |
|                                                        | 3                     |       |
| Sin Nombre (ex Muerto Canyon)<br>Puumala-Virus         | 2                     |       |
| Prospect Hill-Virus                                    | 2                     |       |
| Altri Hantavirus                                       | 2                     |       |
| Nairovirus:                                            | ۷                     |       |
| Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo          | 4                     |       |
| Virus Hazara                                           | 2                     |       |
| Phlebovirus:                                           | 2                     |       |
| Febbre della Valle del Rift                            | 3                     | V     |
| Febbre da Flebotomi                                    | 2                     | •     |
| Virus Toscana                                          | 2                     |       |
| Altri bunyavirus noti come patogeni                    | 2                     |       |
| Caliciviridae:                                         | _                     |       |
| Virus dell'epatite E                                   | 3(**)                 |       |
| Norwalk-Virus                                          | 2                     |       |
| Altri Caliciviridae                                    | 2                     |       |
| Coronaviridae                                          | 2                     |       |
| Filoviridae:                                           |                       |       |
| Virus Ebola                                            | 4                     |       |
| Virus di Marburg                                       | 4                     |       |
| Flaviviridae:                                          |                       |       |
| Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) | 3                     |       |
| Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale    | 3(**)                 | V     |
| Absettarov                                             | 3                     |       |
| Hanzalova                                              | 3                     |       |
| Hypr                                                   | 3<br>3                |       |
| Kumlinge                                               | 3                     |       |
| Virus della dengue tipi 1-4                            | 3                     |       |
| Virus dell'epatite C                                   | 3(**)                 | D     |
| Virus dell'epatite G                                   | 3(**)                 | D     |
| Encefalite B giapponese                                | 3                     | V     |
| Foresta di Kyasanur                                    | 3                     | V     |
| Louping ill                                            | 3(**)                 |       |
| Omsk (a)                                               | 3                     | V     |
| Powassan                                               | 3                     |       |
| Rocio                                                  | 3                     |       |
| Encefalite verno-estiva russa (a)                      | 3<br>3<br>3<br>3<br>3 | V     |
| Encefalite di St. Louis                                |                       |       |
| Virus Wesselsbron                                      | 3(**)                 |       |
| Virus della Valle del Nilo                             | 3                     |       |
| Febbre gialla                                          | 3                     | V     |
| Altri flavivirus noti per essere patogeni              | 2                     |       |
| Hepadnaviridae:                                        | - (1.1)               |       |
| Virus dell'epatite B                                   | 3(**)                 | V,D   |
| Virus dell'epatite D (Delta) (b)                       | 3(**)                 | V,D   |
| Herpesviridae:                                         | •                     |       |
| Cytomegalovirus                                        | 2                     |       |
| Virus d'Epstein-Barr                                   | 2                     |       |
| Herpesvirus simiae (B virus)                           | 3                     |       |
| Herpes simplex virus tipi 1 e 2                        | 2<br>2                |       |
| Herpesvirus varicella-zoster                           | 2                     |       |
| Virus Herpes dell'uomo tipo 7                          | 2                     | 5     |
| Virus Herpes dell'uomo tipo 8                          | 2                     | D     |
| Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)               | 2                     |       |
| Orthomyxoviridae:                                      | 2                     | 1//-1 |
| Virus Influenzale tipi A, B e C                        | 2<br>2                | V(c)  |
| Orthomyxoviridae trasmesse delle zecche: Virus         | ۷                     |       |
|                                                        |                       |       |

#### ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

| Dhori e Thogoto                                                         |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Papovaviridae:<br>Virus BK e JC                                         | 2          | D(4)         |
| Papillomavirus dell'uomo                                                | 2          | D(d)<br>D(d) |
| Paramyxoviridae:                                                        | 2          | D(u)         |
| Virus del morbillo                                                      | 2          | V            |
| Virus della parotite                                                    | 2          | V            |
| Virus della malattia di Newcastle                                       | 2          |              |
| Virus parainfluenzali tipi 1-4                                          | 2          |              |
| Virus respiratorio sinciziale                                           | 2          |              |
| Parvoviridae:                                                           |            |              |
| Parvovirus dell'uomo (B 19)                                             | 2          |              |
| Picornaviridae:                                                         | _          |              |
| Virus della congiuntivite emorragica (AHC)                              | 2          |              |
| Virus Coxackie                                                          | 2          |              |
| Virus Echo                                                              | 2<br>2     | V            |
| Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo 72) Virus della poliomelite | 2          | V            |
| Rhinovirus                                                              | 2          | V            |
| Poxviridae:                                                             | 2          |              |
| Buffalopox virus (e)                                                    | 2          |              |
| Cowpox virus                                                            | 2          |              |
| Elephantpox virus (f)                                                   | 2          |              |
| Virus del nodulo dei mungitori                                          | 2          |              |
| Molluscum contagiosum virus                                             | 2          |              |
| Monkeypox virus                                                         | 3<br>2     | V            |
| Orf virus                                                               |            |              |
| Rabbitpox virus (g)                                                     | 2          |              |
| Vaccinia virus                                                          | 2          |              |
| Variola (mayor & minor) virus                                           | 4          | V            |
| Whitepox virus (variola virus)                                          | 4          | V            |
| Yatapox virus (Tana & Yaba)<br>Reoviridae:                              | 2          |              |
| Coltivirus                                                              | 2          |              |
| Rotavirus umano                                                         | 2          |              |
| Orbivirus                                                               | 2          |              |
| Reovirus                                                                | 2          |              |
| Retroviridae:                                                           | _          |              |
| Virus della sindrome di immunodeficienza umana                          | 3(**)      | D            |
| (AIDS)                                                                  | , ,        |              |
| Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2                   | 3(**)      | D            |
| SIV (h)                                                                 | 3(**)      |              |
| Rhabdoviridae:                                                          |            |              |
| Virus della rabbia                                                      | 3(**)      | V            |
| Virus della stomatite vescicolosa                                       | 2          |              |
| Togaviridae:                                                            |            |              |
| Alfavirus:                                                              | 0          | \ /          |
| Encefalomielite equina dell'America dell'est                            | 3<br>2     | V            |
| Virus <i>Bederu</i><br>Virus Chikungunya                                | 2<br>3(**) |              |
| Virus Everglades                                                        | 3(**)      |              |
| Virus Mayaro                                                            | 3          |              |
| Virus Mucambo                                                           | 3(**)      |              |
| Virus Ndumu                                                             | 3          |              |
| Virus O'nyong-nyong                                                     | 2          |              |
| Virus del fiume Ross                                                    | 2          |              |
| Virus della foresta di Semliki                                          | 2          |              |
| Virus Sindbis                                                           | 2          |              |
| Virus Tonate                                                            | 3(**)      |              |
| Encefalomielite equina del Venezuela                                    | 3          | V            |
| Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest                          | 3          | V            |
| Altri alfavirus noti                                                    | 2          |              |
| Rubivirus (rubella)                                                     | 2          | V            |
|                                                                         |            |              |

| Toroviridae:                                                  | 2                   |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Virus non classificati:                                       |                     |      |
| Virus dell'epatite non ancora identificati                    | 3(**)               | D    |
| Morbillivirus equino                                          | 4                   |      |
| Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi t | trasmissibili (TSE) | (i): |
| Morbo di Creutzfeldt-Jakob                                    | 3(**)               | D(d) |
| Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob                       | 3(**)               | D(d) |
| Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE              | 3(**)               | D(d) |
| degli animali a queste associato                              |                     |      |
| Sindrome di Gerstmann-Stráussler-Scheinker                    | 3(**)               | D(d) |
| Kuru                                                          | 3(**)               | D(d) |

#### Note

- a) Tick-borne encefalitis.
- b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta)
- c) Soltanto per i tipi A e B.
- d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.
- e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia".
- f) Variante dei "Cowpox".
  g) Variante di "Vaccinia".
- h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione a tale retrovirus.
- i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare ne laboratori il livello di contenimento 3(\*\*) ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.

#### **PARASSITI**

| Agente biologico                       | Classificazione | Rilievi |
|----------------------------------------|-----------------|---------|
| Acanthamoeba castellanii               | 2               |         |
| Ancylostoma duodenale                  | 2               |         |
| Angiostrongylus cantonensis            | 2               |         |
| Angiostrongylus costaricensis          | 2               |         |
| Ascaris lumbricoides                   | 2               | Α       |
| Ascaris suum                           | 2               | Α       |
| Babesia divergens                      | 2               |         |
| Babesia microti                        | 2               |         |
| Balantidium coli                       | 2               |         |
| Brugia malayi                          | 2               |         |
| Brugia pahangi                         | 2               |         |
| Capillaria philippinensis              | 2               |         |
| Capillaria spp                         | 2               |         |
| Clonorchis sinensis                    | 2               |         |
| Clonorchis viverrini                   | 2               |         |
| Cryptosporidium parvum                 | 2               |         |
| Cryptosporidium spp                    | 2               |         |
| Cyclospora cayetanensis                | 2               |         |
| Dipetalonema streptocerca              | 2               |         |
| Diphyllobothrium latum                 | 2               |         |
| Dracunculus medinensis                 | 2               |         |
| Echinococcus granulosus                | 3(**)           |         |
| Echinococcus multilocularis            | 3(**)           |         |
| Echinococcus vogeli                    | 3(**)           |         |
| Entamoeba histolytica                  | 2               |         |
| Fasciola gigantica                     | 2               |         |
| Fasciola hepatica                      | 2               |         |
| Fasciolopsis buski                     | 2               |         |
| Giardia lamblia (Giardia intestinalis) | 2               |         |
| Hymenolepis diminuta                   | 2               |         |
| Hymenolepis nana                       | 2               |         |
| Leishmania brasiliensis                | 3(**)           |         |

#### ALLEGATO XLVI ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

| Leishmania aethiopica Leishmania mexicana Leishmania peruviana Leishmania tropica Leishmania tropica Leishmania spp Loa Loa Leishmania spp Loa Loa Mansonella ozzardi Mansonella perstans Naegleria fowleri Necator americanus Onchocerca volvulus Opisthorchis felineus Opisthorchis felineus Opisthorchis spp 2 Paragonimus westermani Plasmodium falciparum Plasmodium spp (uomo & scimmia) Sarcocystis suihominis Schistosoma haematobium Schistosoma intercalatum Schistosoma intercalatum Schistosoma mansoni Shistosoma mekongi Strongyloides stercoralis Strongyloides spp Taenia solium Toxocara canis Toxoplasma gondii Trichinella spiralis Trichuris trichiura Trypanosoma brucei gambiense Trypanosoma brucei gambiense Trypanosoma brucei gambiense Trypanosoma cruzi Wuchereria bancrofti  2 Leishmania mexicana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **FUNGHI**

| Agente biologico                                                                        | Classificazione | Rilievi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Aspergillus fumigatus                                                                   | 2               | А       |
| Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)                                     | 3               |         |
| Candida albicans                                                                        | 2               | Α       |
| Candida tropicalis                                                                      | 2               |         |
| Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides) | 3               |         |
| Coccidioides immitis                                                                    | 3               | Α       |
| Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)     | 2               | Α       |
| Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)                       | 2               | Α       |
| Emmonsia parva var. parva                                                               | 2               |         |
| Emmonsia parva v <i>a</i> r. crescens                                                   | 2               |         |
| Epidermophyton floccosum                                                                | 2               | Α       |
| Fonsecaea compacta                                                                      | 2               |         |
| Fonsecaea pedrosoi                                                                      | 2               |         |
| Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatum)                         | 3               |         |
| Histoplasma capsulatum duboisii                                                         | 3               |         |

#### ALLEGATO XLVI

#### ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

| Madurella grisea                                  | 2 |   |
|---------------------------------------------------|---|---|
| Madurella mycetomatis                             | 2 |   |
| Microsporum spp                                   | 2 | Α |
| Neotestudina rosati <i>i</i>                      | 2 |   |
| Paracoccidioides brasiliensis                     | 3 |   |
| Penicillium marneffei                             | 2 | Α |
| Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii | 2 |   |
| Scedosporium prolificans (inflantum)              | 2 |   |
| Sporothrix schenckii                              | 2 |   |
| Trichophyton rubrum                               | 2 |   |
| Trichophyton spp                                  | 2 |   |
|                                                   |   |   |

#### Richiami all'Allegato XLVI:

- <u>Art. 268, co. 3</u> - <u>Art. 271, co. 1, lett. a)</u> - <u>Art. 279, co. 5</u>

### ALLEGATO XLVII SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO

#### Nota preliminare:

Le misure contenute in <u>questo *ALLEGATO*</u> debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.

| A. Misure di contenimento                                                                                                              | B. Livelli di contenimento    |                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | 2                             | 3                                                  | 4                                                                                 |
| La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio                                               | No                            | Raccomandato                                       | Si                                                                                |
| 2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile    | NO                            | SI, sull'aria<br>estratta                          | SI, sull'aria<br>immessa e<br>su quella estratta                                  |
| L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate                                                                                | Raccomandato                  | Si                                                 | Si attraverso una camera di compensazione                                         |
| 4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione                                                  | No                            | Raccomandato                                       | Si                                                                                |
| 5. Specifiche procedure di disinfezione                                                                                                | Si                            | Si                                                 | Si                                                                                |
| 6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica                                     | No                            | Raccomandato                                       | Si                                                                                |
| 7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti                                                                     | Raccomandato                  | Si                                                 | Si                                                                                |
| 8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura                                                                                       | Si, per il banco di<br>lavoro | Si, per il banco di<br>lavoro e il<br>pavimento    | Si, per il banco di<br>lavoro, l'arredo, i<br>muri, il pavimento<br>e il soffitto |
| 9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti                                                         | Raccomandato                  | Si                                                 | Si                                                                                |
| 10. Deposito sicuro per agenti biologici                                                                                               | Si                            | Si                                                 | Si, deposito sicuro                                                               |
| 11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti                                                     | Raccomandato                  | Raccomandato                                       | Si                                                                                |
| 12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria                                                                     | No                            | Raccomandato                                       | Si                                                                                |
| 13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori | Ove opportuno                 | Si, quando<br>l'infezione è<br>veicolata dall'aria | Si                                                                                |
| 14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse degli animali                                                                       | Raccomandato                  | Si (disponibile)                                   | Si, sul posto                                                                     |
| 15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti                                                                                   | Si                            | Si                                                 | Si, con<br>sterilizzazione                                                        |
| 16. Trattamento delle acque reflue                                                                                                     | No                            | Facoltativo                                        | Facoltativo                                                                       |

#### Richiami all'Allegato XLVII:

- <u>Art. 274, co. 3</u> - <u>Art. 275, co. 1</u> - <u>Art. 276, co. 1</u> - <u>ALL. XLVI, punto 6</u>

### ALLEGATO XLVIII SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI

#### AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 1.

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.

#### AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI 2, 3 e 4.

Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.

| A. Misure di contenimento                                                                                                                                                     | B. Livelli di contenimento         |                                                        |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | 2                                  | 3                                                      | 4                                                      |
| 1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dell'ambiente                                                                 | Si                                 | Si                                                     | Si                                                     |
| 2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:                                                                                                     | Ridurre al minimo le emissioni     | Evitare le emissioni                                   | Evitare le emissioni                                   |
| 3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: | Ridurre al minimo<br>le emissioni  | Evitare le<br>emissioni                                | Evitare le<br>emissioni                                |
| 4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:                                                                             | Inattivati con<br>mezzi collaudati | Inattivati con<br>mezzi chimici o<br>fisici collaudati | Inattivati con<br>mezzi chimici o<br>fisici collaudati |
| 5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da:                                                                                                               | Ridurre al minimo le emissioni     | Evitare le emissioni                                   | Evitare le emissioni                                   |
| 6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata                                                                                                           | Facoltativo                        | Facoltativo                                            | Si e costruita<br>all'uopo                             |
| a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico                                                                                                                          | Facoltativo                        | Si                                                     | Si                                                     |
| b) É ammesso solo il personale addetto                                                                                                                                        | Facoltativo                        | Si                                                     | Si, attraverso<br>camere di<br>condizionamento         |
| c) Il personale deve indossare tute di protezione                                                                                                                             | Si, tute da lavoro                 | Si                                                     | Ricambio completo                                      |
| d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale                                                                                                 | Si                                 | Si                                                     | Si                                                     |
| e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata                                                                                                   | No                                 | Facoltativo                                            | Si                                                     |
| f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione                                                                         | No                                 | Facoltativo                                            | Si                                                     |
| g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica                                                                | Facoltativo                        | Facoltativo                                            | Si                                                     |
| h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica                                                                       | No                                 | Facoltativo                                            | Si                                                     |
| i) L'aria in entrata ed in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA)                                                                          | No                                 | Facoltativo                                            | Si                                                     |
| <ul> <li>j) La zona controllata deve essere concepita in modo da<br/>impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso</li> </ul>                                             | No                                 | Facoltativo                                            | Si                                                     |
| k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibili le fumigazioni                                                                                | No                                 | Facoltativo                                            | Si                                                     |
| I) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale                                                                                                                 | Inattivati con<br>mezzi collaudati | Inattivati con<br>mezzi chimici o<br>fisici collaudati | Inattivati con fisici<br>collaudati                    |

Richiami all'Allegato XLVIII:

- Art. 276, co. 1 - ALL. XLVI, punto 6

#### **ALLEGATO XLIX**

#### RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

#### **OSSERVAZIONE PRELIMINARE**

Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 258, 259, 262, 263<sup>1</sup>.

#### 1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.

Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.

Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

#### 2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'<u>ALLEGATO L, parte A,</u> è determinato da tale classificazione.

#### Zona 0

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

#### Zona 1

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

#### Zona 2

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

#### Zona 20

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

#### Zona 21

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

#### Zona 22

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

#### Note:

- 1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.
- 2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
- 3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
  - EN 60079-10 (CEI 31-30) "Classificazione dei luoghi pericolosi" e successive modificazioni.
  - EN 61241-10 (CEI 31-66) "Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili" e successive modificazioni.

#### e le relative quide:

- CEI 31-35 e CEI 31-56 "
- e per l'analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma:
  - EN 1127-1"Atmosfere esplosive. Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione. Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia".

#### Richiami all'Allegato XLIX:

- Art. 293, co. 1 - Art. 294, co. 2, lett. c) - Art. 296, co. 1 - ALL. L, parte A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I riferimenti più corretti sembrano essere gli <u>articoli 289</u>, <u>290</u>, <u>293</u>, <u>294</u>

#### **ALLEGATO L**

(articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)

## A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

#### Osservazione preliminare.

Le prescrizioni di cui al presente ALLEGATO si applicano:

- a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell'<u>ALLEGATO XLIX</u>, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive:
- b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

#### 1. Provvedimenti organizzativi.

1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

- a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
- b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

#### 2. Misure di protezione contro le esplosioni.

- 2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adequatamente sicuri con altri metodi appropriati.
- 2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
- 2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'<u>articolo 289</u>, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
- 2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
- 2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.
- 2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte.
- 2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
- 2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte

le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

- 2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
  - a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;
  - b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere esequito solo da personale competente:
  - c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.
- 2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno. Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
- 2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.
- 2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal <u>punto precedente</u> possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.

Richiami all'Allegato L, parte A:
- Art. 295, co. 1 - ALL. XLIX, punto 2

#### B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

#### Nota agli artt.1.1 e 2.2

Per la qualifica di personale esperto, ed al fine di realizzare e mantenere in efficienza e sicurezza, impianti elettrici in luoghi classificati, si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici quali le sequenti:

- EN 60079-14 (CEI 31-.33)" Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
- Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)"
- EN 61241-14 "Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione"
- EN 60079-17 "Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)"
- EN 61241-17 "Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (diversi dalle miniere)"
- EN 60079-19 "Atmosfere esplosive. Parte 17: Riparazioni, revisione e ripristino delle apparecchiature.

#### Richiami all'Allegato L:

- Art. 293, co. 2 - Art. 294, co. 2, lett. d) - Art. 295, co. 2

# ALLEGATO LI SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

(articolo 293, comma 3)



Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva

Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate la seguenti indicazioni: PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION.

Richiami all'Allegato LI:

- Art. 293, co. 3

### D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

### TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108) (Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)



#### APPENDICE NORMATIVA

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUL SITO WWW.LAVORO.GOV.IT. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.

PUBLIC DOMAIN

QUESTA OPERA È RILASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA CREATIVE COMMONS



HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/3.0/DEED.IT

VERSIONE AGGIORNATA SU www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro

DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO DTI VERONA GAMATO @LAVORO.GOV.IT FERNANDO DI FIORE DTL PAVIA FDIFIORE@LAVORO.GOV.IT DOTT. ING.

## D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108) (Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

#### **SOMMARIO APPENDICE NORMATIVA**

| SCHEMA RIASSUNTIVO ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE                                                                                                                                                                                | XII |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DECRETI ATTUATIVI                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| DECRETO INTERMINISTERIALE 24 gennaio 2011, n. 19 Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  | 1   |
| II. 81                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Art. 1 Finanta Art. 2 Ambito di applicazione                                                                                                                                                                                             |     |
| Art. 3 Definizioni                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Art. 4 Organizzazione di pronto soccorso                                                                                                                                                                                                 |     |
| Art. 5 Dotazioni per il primo soccorso                                                                                                                                                                                                   | 2   |
| Art. 6 Formazione per il primo soccorso                                                                                                                                                                                                  |     |
| Art. 7 Disposizioni transitorie e finali                                                                                                                                                                                                 |     |
| ALLEGATO 1                                                                                                                                                                                                                               | 2   |
| DECRETO INTERMINISTERIALE 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni | 3   |
| Art. 1 Campo di applicazione                                                                                                                                                                                                             | 4   |
| Art. 2 Definizioni                                                                                                                                                                                                                       | 4   |
| Art. 3 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende                                                                                                                                                                         | 4   |
| Art. 4 Effettuazione dei lavori sotto tensione                                                                                                                                                                                           | 4   |
| Art. 5 Formazione e idoneità                                                                                                                                                                                                             | 5   |
| Art. 6 Abilitazione dei lavoratori                                                                                                                                                                                                       | 5   |
| Art. 7 Attrezzature                                                                                                                                                                                                                      | 5   |
| Art. 8 Diritto di riconoscimento                                                                                                                                                                                                         | 5   |
| Art. 9 Abrogazioni                                                                                                                                                                                                                       | 5   |
| ALLEGATO I Commissione per i lavori sotto tensione: composizione, compiti e organizzazione                                                                                                                                               | 5   |
| ALLEGATO II Modalità per l'autorizzazione, requisiti minimi delle aziende, controllo delle aziende                                                                                                                                       |     |
| ALLEGATO III Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori                                                                        |     |
| DECRETO INTERMINISTERIALE 11 aprile 2011 Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII                                                                                                                             |     |
| del D.Lgs. 81/08                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Articolo 1                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Articolo 2                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Articolo 3                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Articolo 4                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Articolo 5                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Articolo 6                                                                                                                                                                                                                               | 12  |
| ALLEGATO I Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.                                                                            | 12  |
| ALLEGATO II Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche                                                                                                                                                                         | 13  |
| 1. Campo di applicazione                                                                                                                                                                                                                 | 13  |
| 2. Definizioni                                                                                                                                                                                                                           | 14  |
| 3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP                                                                                                                                                                 | 14  |
| 4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR                                                                                                                                                                                            | 15  |
| 5. Procedure amministrative                                                                                                                                                                                                              | 18  |

| ALLEGATO III Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I                                                                                                                  | 19        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Presentazione della domanda                                                                                                                                                                                               |           |
| 2. Documentazione richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici o privati                                                                                                                                     |           |
| 3. Procedura di abilitazione                                                                                                                                                                                                 |           |
| 4. Condizioni e validità dell'autorizzazione                                                                                                                                                                                 |           |
| 5. Verifiche                                                                                                                                                                                                                 |           |
| ALLEGATO IV SCHEDE                                                                                                                                                                                                           | 20        |
| SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI E/O PERSONE<br>ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE                                                                                                       | 21        |
| SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI CARRELLO SEMOVENTE A BRACCO TELESCOPICO                                                                                                                   | 22        |
| SCHEDA TECNICA APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI GRU A PORTATA FIS                                                                                                                                             |           |
| SCHEDA TECNICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO MATERIALI GRU MOBILE:                                                                                                                                                               | 26        |
| TRASFERIBILE <sup>-</sup>                                                                                                                                                                                                    |           |
| SCHEDA TECNICA PER IDROESTRATTORI                                                                                                                                                                                            |           |
| SCHEDA TECNICA PER PIATTAFORMA DI LAVORO AUTOSOLLEVANTE SU COLONNA                                                                                                                                                           |           |
| SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONESCHEDA TECNICA PER PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI                                                                                                              |           |
| SCHEDA TECNICA PER PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI  SCHEDA TECNICA PER SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE                                                                                                                    |           |
| SCHEDA TECNICA PER SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE  SCHEDA TECNICA PER MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA                                                                                                                |           |
| VERBALE D VERIFICA PERIODICA                                                                                                                                                                                                 |           |
| SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURE A PRESSIONE                                                                                                                                                                                  |           |
| SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURE A PRESSIONE                                                                                                                                                                                  |           |
| VERBALE DI VERIFICA PERIODICA                                                                                                                                                                                                |           |
| VERBALE DI VERIFICA PERIODICA                                                                                                                                                                                                |           |
| DECRETO INTERMINISTERIALE 13 aprile 2011 Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del                                                                                                                        |           |
| decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in                                                                                                     |           |
| materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.                                                                                                                                                                          | 50        |
| Art. 1 Definizioni                                                                                                                                                                                                           |           |
| Art. 1 Definizioni Art. 2 Campo di applicazione                                                                                                                                                                              |           |
| Art. 2 Campo di applicazione  Art. 3 Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile                                                                                                       |           |
| Art. 4 Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile                                                                                                                                                 |           |
| Art. 5 Sorveglianza sanitaria.                                                                                                                                                                                               |           |
| Art. 6 Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Co                                                                                                        |           |
| dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta                                                                                                                   | 53        |
| Art. 7 Disposizioni relative alle cooperative sociali                                                                                                                                                                        | 53        |
| Art. 8 Disposizioni transitorie e finali                                                                                                                                                                                     |           |
| ACCORDO SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 55        |
| ALLEGATO A Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell' dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. | <i>55</i> |
| 81, e successive modifiche e integrazioni.                                                                                                                                                                                   |           |
| 1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO<br>2. REQUISITI DEI DOCENTI                                                                                                                             |           |
| 3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI                                                                                                                                                                                                  |           |
| 4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO                                                                                                                                                                               |           |
| 5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO                                                                                                                                                                                      |           |
| 6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE                                                                                                                                                                                              | 57        |
| 7. AGGIORNAMENTO                                                                                                                                                                                                             | 57        |
| 8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI                                                                                                                                                                                                   | 58        |
| 9. CREDITI FORMATIVI                                                                                                                                                                                                         |           |
| 10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITÀ                                                                                                                                              | 58        |
| 11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE                                                                                                                                                                                                 |           |
| 12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO                                                                                                                                                                                               | 58        |
| ALLEGATO 1 La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro                                                                                                                                                  | 59        |
| ALLEGATO 2 Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007                                                                                                                                         | 60        |
| Rischio BASSO                                                                                                                                                                                                                |           |
| Rischio MEDIO                                                                                                                                                                                                                |           |
| Rischio ALTO                                                                                                                                                                                                                 |           |

| DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81                                                                                                                                                                                                                                                      | 62 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ALLEGATO A                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 1. REQUISITI DEI DOCENTI                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI                                                                                                                                                                                                                  |    |
| ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08                                                                                                                                                                                                                                                 | 64 |
| 5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 5-bis. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 8. CREDITI FORMATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 9. AGGIORNAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ALLEGATO 1 LA FORMAZIONE VIA E-LEARNING SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO                                                                                                                                                                                                                   |    |
| ALLEGATO 2 Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007                                                                                                                                                                                                          |    |
| Rischio BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Rischio MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Rischio ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 |
| REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE<br>ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, NEL<br>CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PROPRIE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DI ATTUAZIONE                                                  |    |
| DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81                                                                                                                                                                                                                        | 73 |
| Art. 1 - Definizioni                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Art. 2 - Campo di applicazione                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Art. 3 - Particolari esigenze                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Art. 4 - Misure generali di tutela                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Art. 5 - Formazione, informazione ed addestramento                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Art. 6 - Sorveglianza sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Art. 8 - Valutazione dei rischi                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Art. 9 - Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81                                                                                                                                                                                                |    |
| ACCORDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81                                                                               | 77 |
| ALLEGATO A                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78 |
| A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)                                                                                                                                                    | 78 |
| 1. Individuazione delle attrezzature di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                | 78 |
| B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7 (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008) | 79 |
| 1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 2. Individuazione e requisiti del docenti                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 3. Indirizzi e requisiti minimi del corsi                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 4. Programma dei corsi                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 5. Attestazione                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 6. Durata della validità ed aggiornamento                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 8. Documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 9. Riconoscimento della formazione pregressa                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 10. Buone prassi                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 11. Monitoraggio attività formative e aggiornamento dell'accordo                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 12. Norma transitoria                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 13. Clausola di salvaguardia e di non regresso                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Allegato II La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro                                                                                                                                                                                                                  |    |
| ranoguro ar La i ormazione via e Learning suna sieurezza e saiure sur iavore                                                                                                                                                                                                                  | 03 |

| 1. La formazione via e-Learning                                                                                                                                                                                                    | 83  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ALLEGATO III Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (8 ÷ 10 ÷ 12 ore)                                                     | 83  |
| 1. Modulo giuridico normativo (1 ore)                                                                                                                                                                                              | 84  |
| 2. Modulo tecnico (3 ore)                                                                                                                                                                                                          |     |
| 3. Moduli pratici specifici                                                                                                                                                                                                        |     |
| 4. Valutazione                                                                                                                                                                                                                     | 85  |
| ALLEGATO IV Requisiti minimi del corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro (12 ore)                                                                                          | 85  |
| 1. Modulo giuridico normativo (1 ora)                                                                                                                                                                                              | 86  |
| 2. Modulo tecnico (3 ore)                                                                                                                                                                                                          |     |
| 3. Modulo pratico (8 ore)  4. Valutazione                                                                                                                                                                                          | 87  |
| ALLEGATO V Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (12 + 14 ÷ 16 ore)                                                                                       | 87  |
| 1. Modulo giuridico normativo (1 ora)                                                                                                                                                                                              |     |
| 2. Modulo tecnico (7 ore)                                                                                                                                                                                                          |     |
| 3. Modulo pratico                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 4. Valutazione                                                                                                                                                                                                                     | 90  |
| ALLEGATO VI Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo $(12 \div 16 \div 20 \text{ ore})$                              | 90  |
| 1. Modulo giuridico normativo (1 ora)                                                                                                                                                                                              | 90  |
| 2. Modulo tecnico (7 ore)                                                                                                                                                                                                          |     |
| 3. Modulo pratico                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 4. Valutazione                                                                                                                                                                                                                     | 92  |
| ALLEGATO VII Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili (14 ÷ 22 ore)                                                                                           |     |
| 1. CORSO BASE per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventual                                                                                                                    |     |
| falcone fisso.                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 1.1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)                                                                                                                                                                                          |     |
| 1.2. Modulo tecnico (6 ore)                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1.3. Modulo pratico (7 ore)                                                                                                                                                                                                        |     |
| 2. MODULO AGGIUNTIVO (aggiuntivo al corso base) per gru mobili su ruote con falcone telescopico o                                                                                                                                  | 93  |
| brandeggiabile                                                                                                                                                                                                                     | 94  |
| 2.1. Modulo teorico (4 ore)                                                                                                                                                                                                        |     |
| 2.2. Modulo pratico (4 ore)                                                                                                                                                                                                        |     |
| 2.4. Valutazione                                                                                                                                                                                                                   | 94  |
| ALLEGATO VIII Requisiti minimi del corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 + 13 ore)                                                                        | 95  |
| 1. Modulo giuridico normativo (1 ora)                                                                                                                                                                                              | 95  |
| 2. Modulo tecnico (2 ore)                                                                                                                                                                                                          |     |
| 3. Moduli pratici specifici                                                                                                                                                                                                        | 95  |
| 4. Valutazione                                                                                                                                                                                                                     | 96  |
| ALLEGATO IX Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli                                            | 97  |
| 1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)                                                                                                                                                                                            |     |
| 2. Modulo tecnico (3 ore)                                                                                                                                                                                                          |     |
| 3. Moduli pratici specifici                                                                                                                                                                                                        |     |
| 4. Valutazione                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ALLEGATO X Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di                                                                                                                      | 101 |
| pompe per calcestruzzo (14 ore)                                                                                                                                                                                                    | 102 |
| 1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)                                                                                                                                                                                            |     |
| 2. Modulo tecnico (6 ore)                                                                                                                                                                                                          | 102 |
| 3. Modulo pratico (7 ore)                                                                                                                                                                                                          |     |
| 4. Valutazione.                                                                                                                                                                                                                    | 103 |
| DECRETO INTERMINISTERIALE 16 febbraio 2012, n. 51 Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile |     |
| 2008, n. 81                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Art. 1 - Principi generali                                                                                                                                                                                                         | 104 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 104                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 3 - Campo di applicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
| Art. 4 - Uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
| Art. 5 - Uffici all'estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell'Unione Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| Art. 6 - Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell'Unione Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
| Art. 8 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| Art. 9 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106                                                                                                                                                                                       |
| Art. 10 - Coordinamento e controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 106                                                                                                                                                                                     |
| Art. 11 - Clausola finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
| Art. 12 - Abrogazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
| ADEGUAMENTO E LINEE APPLICATIVE DEGLI ACCORDI EX ARTICOLO 34, COMMA 2, E 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
| Efficacia degli accordi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| Formazione in modalità e-learning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1109                                                                                                                                                                                      |
| Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| Aggiornamento della formazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
| La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| Decorrenza dell'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
| DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 2012 Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
| Art. 1 - Finalità del decreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 116                                                                                                                                                                                     |
| Art. 2 -Contenuti della cartella sanitaria e di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| Art. 3 - Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Art. 4 - Disposizioni transitorie e entrata in vigore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
| ALLEGATO I (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 118                                                                                                                                                                                     |
| ALLEGATO II (Allegato 3B, D.Lgs. n. 81/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell'articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| approvata dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 118                                                                                                                                                                                     |
| 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 118                                                                                                                                                                                     |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 118<br>. 118                                                                                                                                                                            |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO  2. INTRODUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 118<br>. 118<br>. 118                                                                                                                                                                   |
| Indice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120                                                                                                                                                          |
| Indice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122                                                                                                                                                 |
| Indice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122                                                                                                                                        |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127                                                                                                                               |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO  2. INTRODUZIONE  3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO?  4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE  5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE  6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE  7. SORVEGLIANZA SANITARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128                                                                                                                      |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129                                                                                                             |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO  2. INTRODUZIONE  3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO?  4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE  5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE  6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE  7. SORVEGLIANZA SANITARIA  8. BIBLIOGRAFIA  9. ALLEGATI  10. CREDITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131                                                                                                    |
| Indice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131                                                                                           |
| Indice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131<br>. 132<br>. 134                                                                         |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO  2. INTRODUZIONE  3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO?  4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE  5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE  6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE  7. SORVEGLIANZA SANITARIA  8. BIBLIOGRAFIA  9. ALLEGATI  10. CREDITS  Allegato n. 1 al parere del 19 gennaio 2011  Allegato 2 - Strategia di misura dell'esposizione a rumore nel settore della musica  Allegato 3 - Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131<br>. 132<br>. 134<br>. 135                                                                |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO  2. INTRODUZIONE  3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO?  4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE  5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE  6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE  7. SORVEGLIANZA SANITARIA  8. BIBLIOGRAFIA  9. ALLEGATI  10. CREDITS  Allegato n. 1 al parere del 19 gennaio 2011  Allegato 2 - Strategia di misura dell'esposizione a rumore nel settore della musica  Allegato 3 - Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali  Allegato 4: Principali esami specialistici nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131<br>. 132<br>. 134<br>. 135                                                                |
| Indice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131<br>. 132<br>. 134<br>. 135                                                                |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO.  2. INTRODUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131<br>. 132<br>. 134<br>. 135<br>. 136                                                       |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO  2. INTRODUZIONE  3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO?  4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE  5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE  6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE  7. SORVEGLIANZA SANITARIA  8. BIBLIOGRAFIA  9. ALLEGATI  10. CREDITS  Allegato n. 1 al parere del 19 gennaio 2011  Allegato 2 - Strategia di misura dell'esposizione a rumore nel settore della musica  Allegato 3 - Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali  Allegato 4: Principali esami specialistici nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria  DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 "Procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f),  Articolo 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131<br>. 132<br>. 134<br>. 135<br>. 136                                                       |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO 2. INTRODUZIONE 3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO? 4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE 5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE 6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 7. SORVEGLIANZA SANITARIA 8. BIBLIOGRAFIA 9. ALLEGATI 10. CREDITS Allegato n. 1 al parere del 19 gennaio 2011 Allegato 2 - Strategia di misura dell'esposizione a rumore nel settore della musica Allegato 3 - Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali Allegato 4: Principali esami specialistici nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria  DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 "Procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f),  Articolo 1.  Articolo 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131<br>. 132<br>. 134<br>. 135<br>. 136                                                       |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO  2. INTRODUZIONE  3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO?  4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE  5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE  6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE  7. SORVEGLIANZA SANITARIA  8. BIBLIOGRAFIA  9. ALLEGATI  10. CREDITS  Allegato n. 1 al parere del 19 gennaio 2011  Allegato 2 - Strategia di misura dell'esposizione a rumore nel settore della musica  Allegato 3 - Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali  Allegato 4: Principali esami specialistici nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria  DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 "Procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f),  Articolo 1.  Articolo 2.  Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 81/2008                                                                                                                                                                                                                                | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131<br>. 135<br>. 136<br>. 137<br>. 137<br>. 137                                              |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO  2. INTRODUZIONE  3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO?  4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE  5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE  6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE  7. SORVEGLIANZA SANITARIA  8. BIBLIOGRAFIA  9. ALLEGATI  10. CREDITS  Allegato 1. 1 al parere del 19 gennaio 2011  Allegato 2 - Strategia di misura dell'esposizione a rumore nel settore della musica  Allegato 3 - Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali  Allegato 4: Principali esami specialistici nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria  DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 "Procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f),  Articolo 1.  Articolo 2.  Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 81/2008  INDICE.                                                                                                                                                                                                                       | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131<br>. 132<br>. 134<br>. 135<br>. 136<br>. 137<br>. 137<br>. 137<br>. 138                   |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO. 2. INTRODUZIONE 3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO? 4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE. 5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE. 6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE. 7. SORVEGLIANZA SANITARIA. 8. BIBLIOGRAFIA. 9. ALLEGATI. 10. CREDITS Allegato n. 1 al parere del 19 gennaio 2011. Allegato 2 - Strategia di misura dell'esposizione a rumore nel settore della musica. Allegato 3 - Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali. Allegato 4: Principali esami specialistici nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria.  DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 "Procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), Articolo 1. Articolo 2.  Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 81/2008 INDICE SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA.                                                                                                                                                                                      | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131<br>. 132<br>. 134<br>. 135<br>. 136<br>. 137<br>. 137<br>. 137<br>. 138                   |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO. 2. INTRODUZIONE 3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO? 4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE. 5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE 6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE. 7. SORVEGLIANZA SANITARIA 8. BIBLIOGRAFIA. 9. ALLEGATI. 10. CREDITS. Allegato n. 1 al parere del 19 gennaio 2011 Allegato 2 - Strategia di misura dell'esposizione a rumore nel settore della musica. Allegato 4: Principali esami specialistici nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria.  DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 "Procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), Articolo 1. Articolo 1. Articolo 2. Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 81/2008 INDICE. SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA I Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29,                                                                                                                                             | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131<br>. 132<br>. 134<br>. 135<br>. 136<br>. 137<br>. 137<br>. 137<br>. 138<br>. 138          |
| Indice.  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO.  2. INTRODUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131<br>. 132<br>. 134<br>. 135<br>. 136<br>. 137<br>. 137<br>. 137<br>. 138<br>. 138          |
| Indice  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO  2. INTRODUZIONE  3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO?  4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE  5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE  6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE  7. SORVEGLIANZA SANITARIA  8. BIBLIOGRAFIA  9. ALLEGATI  10. CREDITS  Allegato n. 1 al parere del 19 gennaio 2011  Allegato 2 - Strategia di misura dell'esposizione a rumore nel settore della musica  Allegato 3 - Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali  Allegato 4: Principali esami specialistici nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria  DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 "Procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f),  Articolo 1  Articolo 1  Articolo 2  Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 81/2008  INDICE  SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA  I Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del D.l.gs. 81/2008 e s.m.i  1. Scopo | . 118<br>. 118<br>. 118<br>. 120<br>. 122<br>. 122<br>. 127<br>. 128<br>. 129<br>. 131<br>. 131<br>. 132<br>. 134<br>. 135<br>. 136<br>. 137<br>. 137<br>. 137<br>. 138<br>. 138<br>. 138 |
| Indice.  1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO.  2. INTRODUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 118 . 118 . 118 . 118 . 120 . 122 . 122 . 127 . 128 . 129 . 131 . 131 . 135 . 136 . 137 . 137 . 138 . 138 . 138 . 139 . 139                                                             |

| 4.1 - 1° Passo: Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4.2 - 2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 4.3 - 3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 4.4 - 4° Passo: Definizione del programma di miglioramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| II MODULISTICA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| MODULO N. 1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| MODULO N. 1.2 LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| MODULO N. 2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147                                                     |
| PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156                                                     |
| DECRETO INTERMINISTERIALE 4 marzo 2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| Articolo 1 - Scopo e campo di applicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| Articolo 2 - Procedure di apposizione della segnaletica stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| Articolo 3 - Informazione e formazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| Articolo 4 - Dispositivi di protezione individuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| Articolo 5 - Raccolta dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| Articolo 6 - Revisione e integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| Articolo 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157                                                     |
| Allegato I Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 1. Premessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 2. Criteri generali di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| 3. Spostamento a piedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 4. Veicoli operativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| 6. Situazioni di emergenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| Allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività' di pianificazione, controllo apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 167                                                     |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167<br>167<br>167                                       |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167<br>167<br>167                                       |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167<br>167<br>167<br>168                                |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167<br>167<br>167<br>168<br>168                         |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167<br>167<br>167<br>168<br>168                         |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167<br>167<br>167<br>168<br>168<br>168<br>169           |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167<br>167<br>167<br>168<br>168<br>168<br>169           |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167 167 167 168 168 168 169 169                         |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167 167 167 168 168 168 169 169 170                     |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167 167 167 168 168 169 169 170                         |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167 167 167 168 168 169 169 170                         |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167 167 168 168 169 169 170 170                         |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167 167 168 168 169 169 170 170 170                     |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167 167 168 168 169 169 170 170 170                     |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167 167 168 168 169 169 170 170 171 171                 |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare  1. Premessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 167 167 168 168 169 169 170 170 171 171 171             |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167 167 168 168 169 170 170 171 171 171                 |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.  1. Premessa 2. Destinatari dei corsi 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento 4. Requisiti dei docenti 5. Organizzazione dei corsi di formazione 6. Articolazione e contenuti del percorso formativo 7. Sedi della formazione 8. Metodologia didattica 9. Valutazione e verifica dell'apprendimento 10. Modulo di aggiornamento 11. Registrazione sul libretto formativo del cittadino  DECRETO INTERMINISTERIALE 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro  Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LAVORO (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)  DECRETO INTERMINISTERIALE 27 marzo 2013 Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo  Art. 1 - Campo di applicazione | 167 167 168 168 169 170 170 171 171 171 171 174 174     |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.  1. Premessa 2. Destinatari dei corsi 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento. 4. Requisiti dei docenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 167 167 168 168 169 170 170 171 171 171 171 174 174 175 |
| apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.  1. Premessa 2. Destinatari dei corsi 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento 4. Requisiti dei docenti 5. Organizzazione dei corsi di formazione 6. Articolazione e contenuti del percorso formativo 7. Sedi della formazione 8. Metodologia didattica 9. Valutazione e verifica dell'apprendimento 10. Modulo di aggiornamento 11. Registrazione sul libretto formativo del cittadino  DECRETO INTERMINISTERIALE 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro  Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LAVORO (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)  DECRETO INTERMINISTERIALE 27 marzo 2013 Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo  Art. 1 - Campo di applicazione | 167 167 168 168 169 170 170 171 171 171 171 174 174 175 |

| Articolo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Articolo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176                    |
| Articolo 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176                    |
| DECRETO DIRIGENZIALE del 31 luglio 2013 Sesto elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verific periodiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Articolo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 178                    |
| Articolo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179                    |
| Articolo 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179                    |
| Articolo 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179                    |
| ALLEGATO - ELENCO SOGGETTI ABILITATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179                    |
| CIRCOLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 193                    |
| Circolare n. 30/2009 del 29/10/2009 Oggetto: applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Circolare n. 33/2009 del 10/11/2009 Oggetto: provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui al 14 del D.Lgs. n. 81/2008 - modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010 Oggetto: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i Quesiti concerne norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Circolare n. 44/2010 del 22/12/2010 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di sicurezza delle moto agricole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 201                    |
| Circolare n. 20/2011 del 29/07/2011 Oggetto: attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| Circolare n. 8/2012 del 24/05/2012 Oggetto: sicurezza nell'uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizza ambito agricolo e forestale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i crit per abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Circolare n. 12/2012 del 01/06/2012 Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 14 con bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 - DURC e autocertificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Circolare n. 13/2012 del 05/06/2012 Oggetto: Nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all'attività formativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209                    |
| Circolare n. 15/2012 del 27/06/2012 Oggetto: Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210                    |
| Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012 Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per personale ispettivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i cr per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Circolare n. 24/2012 del 23/10/2012 Oggetto: divieto d'uso a seguito della decisione della commissione europea relativa al divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216                    |
| Circolare n. 25/2012 del 25/10/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi moto agricole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Circolare n. 30/2012 del 24/12/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza del prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette "bracci gru".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Circolare n. 31/2012 del 24/12/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescop requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i crit per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti                                                                                                                                                                                                                                                  | 219                    |
| Circolare n. 12/2013 del 11/03/2013 Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decr legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concern l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, noncl modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e | iente<br>hé le<br>i di |
| successive modifiche e integrazioni" - Chiarimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Circolare prot. 0010748 del 10/05/2013 Oggetto: "Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria - Accertamenti pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV - Condizione esclusione divieto effettuazione"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |

| Circolare n. 18/2013 del 23/05/2013 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 224 |
| Circolare prot. 13313-P del 10/06/2013 Oggetto: Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 226 |
| Circolare n. 21/2013 del 10/06/2013 Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Chiarimenti.                                                                                                                                                                               | . 227 |
| Circolare n. 28/2013 del 02/07/2013 Oggetto: Benne miscelatrici per calcestruzzo: rischi di ribaltamento connessi all'utilizzo in abbinamento a caricatori compatti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 229 |
| Circolare n. 30/2013 del 16/07/2013 Oggetto: Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 - Chiarimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 230 |
| Circolare n. 31/2013 del 18/07/2013 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 231 |
| Circolare n. 35/2013 del 29/08/2013 Oggetto: D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" - indicazioni operative per il personale ispettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 231 |
| Circolare n. 41/2013 del 25/10/2013 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Adeguamento di motocoltivatori e moto zappatrici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 232 |
| ETTERE CIRCOLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Lettera circolare del 22/01/2010 prot. 25/III/0001401 Oggetto: rilascio di certificazioni sanitarie originariamente rilasciate da organi del servizio sanitario nazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Lettera circolare del 18/11/2010 prot. 15/SEGR/0023692 Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28. comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Lettera circolare del 25/01/2011 prot. 15/SEGR/0001940 Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 237 |
| Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/0003326 Oggetto: parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 240 |
| Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328 Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Lettera circolare del 19/05/2011 prot. 15/VI/0011398/MA001.A001 OGGETTO: LETTERA CIRCOLARE -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Chiarimenti in merito alle modifiche all'articolo 38, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D. Lgs. n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 255   |
| 106/2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Lettera circolare del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148781 Oggetto: Aggiornamento Banca Dati del CPT di Torino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Lettera circolare del 11/07/2011 prot. 15/VI /0015816/ MA001.A001 Oggetto: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 - Linee guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 per l'identificazione delle "parti corrispondenti" di cui al comma 5 dell'articolo 30 |       |
| Nota del 09/01/2012 prot. 37/0000337/MA007.001 Oggetto: Manifestazioni fieristiche - effetti del provvedimento di sospensione e della mancata revoca - art. 14, Dlgs n. 81/2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 272 |
| Nota del 16/01/2012 prot. 37/0000619/MA007.A001 Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 44 bis, D,P.R. n. 445/2000 - non autocertificabilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 273 |

| Nota del 09/05/2012 prot. 32/0010249/MA001.A001 Oggetto: Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| persone con attrezzature non previste a tal fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Nota del 31/01/2013 prot. 32/0002583/MA001.A001 Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| - chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211 |
| Nota del 27/06/2013 prot. 37/0011649/MA007.A001 Oggetto: Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 278 |
| Nota del 02/07/2013 prot. 37/0012059/MA007.A001 Oggetto: Applicazione delle disposizioni contenute nell'artico 306 comma 4-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal decreto legge 28 giugno 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| n.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Nota del 27/11/2013 prot. 37/0020791/MA008.A001 Oggetto: Nozione di "trasferimento" ex art. 37, comma 4, lett. D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| INTERPELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 281 |
| INTERPELLO N. 1/2012 del 15/11/2012 - Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| protezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 281 |
| INTERPELLO N. 2/2012 del 15/11/2012 - Formazione degli addetti al primo soccorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 282 |
| INTERPELLO N. 3/2012 del 15/11/2012 - Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| INTERPELLO N. 4/2012 del 15/11/2012 - Designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202 |
| fino a 10 lavoratori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 283 |
| INTERPELLO N. 5/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| INTERPELLO N. 6/2012 del 15/11/2012 - Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| INTERPELLO N. 7/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| INTERPELLO N. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280 |
| INTERPELLO N. 2/2013 del 02/05/2013 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 287 |
| INTERPELLO N. 3/2013 del 02/05/2013 - Applicazione dell'articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288 |
| INTERPELLO N. 4/2013 del 02/05/2013 - Servizi igienico assistenziali (art. 63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 289 |
| INTERPELLO N. 5/2013 del 02/05/2013 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| INTERPELLO N. 6/2013 del 02/05/2013 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a "Stuntmen" e "addetto effetti speciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del tite IV del D.Lgs. 81/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | olo |
| INTERPELLO N. 8/2013 del 24/10/2013 - Art. 41, comma 2, visita medica preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| INTERPELLO N. 9/2013 del 24/10/2013 - Imprese familiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| INTERPELLO N. 10/2013 del 24/10/2013 - Formazione addetti emergenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| INTERPELLO N. 11/2013 del 24/10/2013 - Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| INTERPELLO N. 12/2013 del 24/10/2013 - Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi il vestiario per le strutture penitenziarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| INTERPELLO N. 14/2013 del 24/10/2013 - Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| INTERPELLO N. 15/2013 del 24/10/2013 - Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| DECRETI COLLEGATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 301 |
| AMBIENTI CONFINATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Art. 1 - Finanta e ambito di applicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Art. 2 - Quanticazione nei settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Circolare n. 42 del 2010 del 09/12/2010 Oggetto: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospe di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongon lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | o i |
| Circolare n. 13 del 2011 del 19/04/2011 Oggetto: Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| and the state of t | -   |

| di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i<br>lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazioni di sostanze tossiche o nocive | 304   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nota del 09/05/2012 Prot. 32/0010248/MA001.A001 Oggetto: manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| INDICE                                                                                                                                                                                                                            |       |
| INTRODUZIONE                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 1. PUNTI FONDAMENTALI PER L'ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA                                                                                                                                                             |       |
| 1.1 Misure e precauzioni preliminari                                                                                                                                                                                              |       |
| 1.2 Segnaletica                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 1.3 Esecuzione dei lavori                                                                                                                                                                                                         |       |
| 1.4 Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la mansione specifica                                                                                                                                        |       |
| 2. STORIA ILLUSTRATA                                                                                                                                                                                                              |       |
| 2.1 Qualificazione dell'impresa                                                                                                                                                                                                   |       |
| <ul><li>2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa</li><li>2.3 Individuazione del rappresentante del Datore di Lavoro Committente e informazione ai lavoratori dell'impresa</li></ul>                                           | . 310 |
| appaltatrice                                                                                                                                                                                                                      | 211   |
| 2.4 Rischio da sostanze pericolose o da carenza di ossigeno                                                                                                                                                                       |       |
| 2.5 Dispositivi di Protezione Individuale                                                                                                                                                                                         | 314   |
| 2.6 Rischio incendio ed esplosione                                                                                                                                                                                                |       |
| 2.7 Procedure di emergenza e salvataggio                                                                                                                                                                                          |       |
| ALLEGATO 1-a - MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI IN CASC                                                                                                                                              |       |
| DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI                                                                                                                                                         |       |
| ALLEGATO 1-b - MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI                                                                                                                                                      |       |
| ALLEGATO 2 - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO IN AMBIENTI  CONFINATI                                                                                                                                        |       |
| ALLEGATO 3 - ASPETTI TECNICI DA CONOSCERE/VALUTARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI                                                                                                                                                   |       |
| ALLEGATO 5 - ASPETIT TECNICI DA CONOSCERE/VALUTARE FRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI  ALLEGATO 4 - ESEMPIO DI LISTA DI CONTROLLO                                                                                                       |       |
| ALLEGATO 5 - PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI RELATIVI AGLI AMBIENTI CONFINATI O                                                                                                                                                | 323   |
| SOSPETTI DI INQUINAMENTO                                                                                                                                                                                                          | 325   |
| ALLEGATO 6 - SOSTANZE TOSSICHE E ASFISSIANTI E INCIDENTI TIPO                                                                                                                                                                     |       |
| ALLEGATO 7 - Cartellonistica che si consiglia di apporre in ambienti confinati o sospetti di inquinamento                                                                                                                         |       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                           |       |
| MPIANTI ELETTRICI                                                                                                                                                                                                                 | . 321 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di                   |       |
| dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.                                                                                                                                            |       |
| Capo I Disposizioni generali                                                                                                                                                                                                      |       |
| Art. 1. Ambito di applicazione                                                                                                                                                                                                    | . 327 |
| Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche                                                                                                                           | 327   |
| Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto                                                                                                                                                                           |       |
| Art. 3. Verifiche a campione                                                                                                                                                                                                      |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati                                                                                                                                                                                 |       |
| Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione                                                                                                                                                                            |       |
| Art. 5. Messa in esercizio e omologazione                                                                                                                                                                                         | 328   |
| Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati                                                                                                                                                                                 | . 328 |
| Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti                                                                                                                                                                                    | 328   |
| Art. 7. Verifiche straordinarie                                                                                                                                                                                                   |       |
| Art. 8. Variazioni relative agli impianti                                                                                                                                                                                         |       |
| ·                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Capo V Disposizioni transitorie e finali                                                                                                                                                                                          |       |
| Art. 9. Abrogazioni                                                                                                                                                                                                               |       |
| Art. 10. Entrata in vigore                                                                                                                                                                                                        | 329   |
| DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante                               |       |
| riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici                                                                                                                      | 329   |
| Art. 1. Ambito di applicazione                                                                                                                                                                                                    |       |
| Art. 2. Definizioni relative agli impianti                                                                                                                                                                                        |       |
| Art. 3. Imprese abilitate                                                                                                                                                                                                         |       |
| Art. 4. Requisiti tecnico-professionali                                                                                                                                                                                           |       |
| Art. 5. Progettazione degli impianti                                                                                                                                                                                              |       |
| Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti                                                                                                                                                                             |       |

| Art. 7. Dichiarazione di conformità                                                                              | 332         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario                                                              | 332         |
| Art. 9. Certificato di agibilità                                                                                 | 333         |
| Art. 10. Manutenzione degli impianti                                                                             | 333         |
| Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del | certificato |
| di collaudo                                                                                                      | 333         |
| Art. 12. Contenuto del cartello informativo                                                                      | 333         |
| Art. 13. Documentazione                                                                                          |             |
| Art. 14. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica                                                       | 333         |
| Art. 15. Sanzioni                                                                                                |             |
| Allegato I DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE                                       | 334         |
| Allegato II DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE                                      | 336         |
|                                                                                                                  |             |

# SCHEMA RIASSUNTIVO ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE

|                                       | LAVORATORI                                                                                                                    | DIRIGENTI                                                                                                                                          | Datore di Lavoro RSPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ATTREZZATURE DI LAVORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOGGETTI<br>FORMATORI                 | previa richiesta di c<br>enti bilaterali e agli<br>paritetici                                                                 |                                                                                                                                                    | Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano     Università e scuole di dottorato     INAIL     Corpo nazionale/Provinciale dei vigili del fuoco     Scuola superiore della pubblica amministrazione     associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori     enti bilaterali e organismi paritetici     fondi interprofessionali di settore     ordini e collegi professionali di settore | Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano     Ministero del lavoro e delle politiche sociali     INAIL     associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori     ordini e i collegi professionali di settore     aziende     produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatr ici di attrezzature     soggetti formatori con esperienza     enti bilaterali e organismi paritetici     scuole edili |
| DOCENTI                               |                                                                                                                               | strare di possedere<br>o triennale di<br>rofessionale in                                                                                           | docenti che possono dimostrare di<br>possedere, una esperienza almeno<br>triennale di docenza o<br>insegnamento o professionale in<br>materia di salute e sicurezza sul<br>lavoro                                                                                                                                                                                                                            | - personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi                                                                                               |
| ORGANIZZAZIONE<br>CORSI               | - docenti; - max. 35 parteci - registro di prese - max. 10% asse - contenuti tenen differenze di ge                           | di lavoro) e del progetto essere il docente); epanti; enze; do presenti: le enere, di età, di ingua, nonché la                                     | - un responsabile del progetto<br>formativo - max. 35 partecipanti - registro presenze - max. 10% assenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>un responsabile del progetto formativo (può essere il docente);</li> <li>registro presenze;</li> <li>max. 24 partecipanti</li> <li>per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 effettuate in area idonea;</li> <li>max. 10% assenze</li> </ul>                                                                                                        |
| DURATA                                | - Formazione spe<br>o 4 ore setto<br>o 8 ore setto<br>o 12 ore set<br>- Per i preposti fo                                     | ori rischio basso;<br>ori rischio medio;<br>ttori rischio alto.<br>ormazione<br>cifica di min. 8 ore                                               | RISCHIO BASSO 16 ore     RISCHIO MEDIO 32 ore     RISCHIO ALTO 48 ore     (non comprensive della formazione di primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze)                                                                                                                                                                                                                                       | Dipende dalla specifica attrezzatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VALUTAZIONE                           | prova di verifica<br>solo per i preposti                                                                                      | prova di verifica                                                                                                                                  | verifica di apprendimento (colloquio o test obbligatori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AGGIORNAMENTO                         | effettuata da più<br>l'aggiornamento                                                                                          | e pregressa è stata                                                                                                                                | - RISCHIO BASSO 6 ore<br>- RISCHIO MEDIO 10 ore<br>- RISCHIO ALTO 14 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato<br>di abilitazione, previa verifica della<br>partecipazione a corso di aggiornamento di<br>durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore<br>sono relative agli argomenti dei moduli pratici                                                                                                                                                                              |
| NUOVA ATTIVITTÁ<br>NUOVA<br>ASSUZIONE | anteriormente<br>all'assunzione (se<br>non è possibile<br>contestualmente<br>all'assunzione, da<br>completare entro<br>60 gg) | anche per i<br>preposti, avviare i<br>corsi in modo che<br>vengano conclusi<br>entro e non oltre<br>18 mesi dalla<br>pubblicazione<br>dell'accordo | entro e non oltre novanta giorni dalla<br>data di inizio della propria attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                         | LAVORATORI                                                                                                                                                                                  | DIRIGENTI                                                                                                                                                                               | Datore di Lavoro RSPP                                                                                                                                                                                                                                | ATTREZZATURE DI LAVORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISPOSIZIONI<br>TRANSITORIE             | No formazione se i<br>frequentato, entro<br>dall'entrata in vigor<br>corsi di formazione<br>documentalmente                                                                                 | e non oltre 12 mesi<br>e dell'accordo,<br>formalmente e                                                                                                                                 | non sono tenuti a frequentare i corsi<br>di formazione i datori di lavoro che<br>abbiano frequentato - entro e non<br>oltre sei mesi dalla entrata in vigore<br>dell'accordo - corsi di formazione<br>formalmente e documentalmente già<br>approvati | I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui all'accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FORMAZIONE<br>PREGRESSA<br>RICONOSCIUTA | Formazione svolta nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni dei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. | - formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 - Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 | - formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997  - esonerati dalla frequenza dei corsi (art. 95 D.Lgs. 626/94)  - possesso dei requisiti di RSPP (artt. 32, commi 2, 3 e 5 D.Lgs. 81/08)                                      | sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:  - corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;  - corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;  - corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi della data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento. |

# **DECRETI ATTUATIVI**

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

# DECRETO INTERMINISTERIALE 24 gennaio 2011, n. 19

Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.58 del 11/03/2011- Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2011

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»;

Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni»:

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;

Visto l'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti ministeriali» la definizione delle «modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 ottobre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2010, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;

### Adottano il seguente regolamento:

### Art. 1 Finalità

1. In attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento definisce le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario.

# Art. 2 Ambito di applicazione

- 1. Le aziende o unità produttive di cui all'<u>articolo 1</u> applicano il presente regolamento relativamente all'attività lavorativa svolta in luogo isolato come definita dall'<u>articolo 3</u>.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto.
- 3. Le aziende o unità produttive di cui all'articolo 1 applicano le disposizioni del decreto n. 388 del 2003 all'interno della sede aziendale o unità produttiva.

### Art. 3 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) decreto n. 388 del 2003: decreto 15 luglio 2003, n. 388, di adozione del regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
  - b) ambito ferroviario: il materiale rotabile e l'infrastruttura ferroviaria ove si svolgono le attività proprie dell'esercizio ferroviario nonché gli impianti degli operatori ferroviari, strettamente connessi all'infrastruttura

- ferroviaria, di ricovero e manutenzione necessari all'esercizio ferroviario:
- c) attività lavorativa in ambito ferroviario: ogni attività lavorativa, comprese quelle proprie del trasporto ferroviario, purché sia svolta in ambito ferroviario;
- d) attività lavorativa in ambito ferroviario svolta in luogo isolato: ogni attività lavorativa in ambito ferroviario svolta in luoghi diversi dalle sedi delle aziende o unità produttive, ove non esistono posti permanenti di pronto soccorso. Rientrano in tale fattispecie le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nelle aree della rete ferroviaria in esercizio.

# Art. 4 Organizzazione di pronto soccorso

- 1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità piu' efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi piu' rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati.
- 2. Ai fini di cui al <u>comma 1</u>, i servizi pubblici di pronto soccorso forniscono ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie specifiche informazioni per consentire l'efficace realizzazione delle procedure operative di intervento. Tali procedure sono disciplinate anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza ferroviaria.

### Art. 5 Dotazioni per il primo soccorso

- 1. Il datore di lavoro provvede a dotare il personale o le squadre di personale che svolgono le attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 del decreto n. 388 del 2003 e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso.
- 2. Nel caso di treni passeggeri in esercizio non completamente percorribili, il personale viaggiante deve poter comunicare con quello di macchina con un idoneo mezzo e tramite una procedura adatta ad attivare, in ogni caso, la richiesta di pronto soccorso.

### Art. 6 Formazione per il primo soccorso

- 1. Il datore di lavoro provvede, con cadenza triennale, alla formazione del personale che impiega nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 al fine di fornire adeguate informazioni sulle procedure di richiesta di pronto soccorso, sulle tecniche di primo intervento sanitario e sull'uso dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione. La formazione ha altresì il fine di consentire l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle nozioni di base utili per riconoscere i sintomi di una emergenza sanitaria e per attivare la richiesta di pronto soccorso. Il corso di formazione è organizzato in via preventiva rispetto all'impiego del predetto personale.
- 2. Il corso di formazione ha durata non inferiore a sei ore ed è svolto da personale medico nonchè, per le parti del programma relative alle procedure, da personale esperto dell'ambito ferroviario, secondo il programma indicato nell'allegato 1. Per il personale di macchina e viaggiante il corso di formazione ha durata non inferiore a otto ore per consentire un maggiore approfondimento relativamente ai punti 1 e 2 del programma del corso.
- 3. Sono fatti salvi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, purchè la durata degli stessi non sia inferiore alle quattro ore e si siano svolti sugli argomenti di cui all'<u>allegato 1</u>.

### Art. 7 Disposizioni transitorie e finali

- 1. I soggetti di cui all'articolo 1 provvedono agli adempimenti di seguito indicati nel rispetto dei termini previsti ed esattamente:
  - a) entro ventiquattro mesi ad erogare il corso di formazione di cui all'articolo 6;
  - b) entro diciotto mesi:
    - 1) a dotare ogni luogo isolato dell'infrastruttura ferroviaria e il personale ivi impiegato di idonei sistemi di telefonia fissa o di apparati radio idonei a garantire la comunicazione del personale ivi presente e di quello a bordo dei mezzi di trasporto per l'attivazione della richiesta di pronto soccorso;
    - 2) a dotare tutti i mezzi di trasporto ferroviario o il personale ad essi adibito di sistemi di comunicazione radio su rete pubblica o privata idonei ad attivare la richiesta di pronto soccorso, qualora la linea non sia attrezzata con punti fissi di telefonia:
    - 3) a dotare tutti i treni in servizio passeggeri non completamente percorribili di un sistema che consenta la comunicazione interna tra il personale di macchina e l'altro personale viaggiante ed a predisporre una procedura idonea ad attivare, comunque, la richiesta di pronto soccorso;
  - c) entro dodici mesi a predisporre le procedure operative di intervento in modo coordinato con le procedure attivate dagli altri soggetti operanti in ambito ferroviario e con i servizi pubblici di pronto soccorso, anche per il trasporto degli infortunati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

### **ALLEGATO 1**

Programma del corso formativo di primo soccorso di cui all'articolo 6

- 1. Emergenza sanitaria: individuazione e rappresentazione
  - a) osservazione delle funzioni vitali dell'infortunato con attenzione a respiro (se alterato o assente) e stato di coscienza (se presente o assente);
  - b) elementi utili nella descrizione dell'accaduto e sulle condizioni fisiche generali dell'infortunato in modo da consentire la chiara rappresentazione dell'evento infortunistico.
- 2. Interventi di primo soccorso:
  - a) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di primo soccorso per preservare l'infortunato da ulteriori conseguenze in caso di emorragia, di ustioni, di folgorazioni e di asfissia;
  - b) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di rianimazione in caso di arresto respiratorio o cardiaco;
  - c) conoscenza ed acquisizione di modalità comportamentali idonee a sistemare l'infortunato in posizione di sicurezza in attesa dei soccorsi.
- 3. Pacchetto di medicazione e misure di auto protezione:
  - a) informazioni di base sui presidi contenuti nel pacchetto di medicazione e relative istruzioni ai fini di un corretto e puntuale utilizzo;
  - b) informazioni di base sulle misure di auto-protezione da adottare all'atto dell'intervento di primo soccorso e relative istruzioni ai fini di un corretto e puntuale utilizzo.
- 4. Istruzioni operative sull'attivazione del pronto soccorso.
  - a) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di allerta della struttura responsabile del coordinamento del pronto soccorso del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, attuando le procedure previste e fornendo le informazioni necessarie al personale sanitario;
  - b) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di utilizzo dei mezzi di comunicazione.

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### **DECRETO INTERMINISTERIALE 4 febbraio 2011**

Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.83 del 11/04/2011

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto <u>l'art. 82, comma 1, lettera c), numero 1)</u>, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione»;

Visto l'art. 82, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «l'esecuzione dei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività»;

Visto l'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)»;

Visto l'art. 1 della legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale prevede l'istituzione del Ministero della salute ed il trasferimento ad esso delle funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL;

Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo n. 81/2008 attribuisca competenze all'ISPESL esse debbano intendersi conferite all'INAIL;

Ravvisata la necessità di regolamentare il settore dei lavori elettrici sotto tensione in relazione alle particolari metodologie di lavoro da adottare, nonché alla elevata professionalità richiesta agli operatori del settore;

### Decreta:

### Art. 1 Campo di applicazione

- 1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica:
  - a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
  - b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
- 2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative nonne<sup>1</sup> tecniche, purchè si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:
  - a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio:
  - b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
  - c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
  - d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
  - e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati:
  - f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
  - g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.

### Art. 2 Definizioni

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono per:
  - a. parte attiva: conduttore o parte conduttrice che, in condizioni di servizio ordinario, è in tensione;
  - b. lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti attive di un impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito. Si considera altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l'interno della zona dei lavori sotto tensione così come definita nella norma CEI EN 50110-1;
  - c. messa a terra e in cortocircuito: operazione con la quale le parti attive costituenti un impianto elettrico vengono collegate con la terra, direttamente o tramite un impianto di terra, e tra loro, direttamente o tramite parti conduttrici:
  - d. lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti attive, dopo che queste sono state rese prive di tensione e di carica elettrica, sezionate da ogni possibile fonte di alimentazione e collegate a terra ed in cortocircuito;
  - e. sperimentazione sotto tensione: attività che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative propedeutica allo sviluppo di un lavoro sotto tensione.

### Art. 3 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende

- 1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) è consentito alle aziende che abbiano ricevuto l'autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.
- 2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al <u>comma 1</u> le aziende devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato II che fa parte integrante del presente decreto.
- 3. Le aziende autorizzate di cui al <u>comma 1</u> sono autorizzate anche all'effettuazione della sperimentazione di cui all'<u>art. 1, comma 1, lettera b)</u>, a condizione che sia fornita la documentazione di cui al <u>punto 1.2.2 dell'allegato II</u>.

### Art. 4 Effettuazione dei lavori sotto tensione

- 1. I lavori sotto tensione di cui all'art. 1 sono consentiti se eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. i lavori siano effettuati da aziende autorizzate;
  - b. l'organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti norme tecniche. A tal fine si considerano idonee le pertinenti norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15;
  - c. l'esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavoro dell'azienda autorizzata a lavoratori in possesso del documento di abilitazione, secondo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6;
  - d. le attrezzature utilizzate siano conformi a quanto disposto nel successivo art. 7;
  - e. i dispositivi di protezione individuale, di seguito DPI, rispondano a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

Commento personale: il termine corretto sembra essere "norme"

### Art. 5 Formazione e idoneità

- 1. Il personale che opera sotto tensione deve essere formato sulle modalità di esecuzione dei lavori e sui rischi relativi attraverso corsi di formazione aventi le caratteristiche e i contenuti riportati nell'<u>allegato III</u> che fa parte integrante del presente decreto.
- 2. I corsi di cui al <u>comma 1</u> devono concludersi con gli esami finali per il rilascio del relativo certificato personale di idoneità alla effettuazione dei lavori sotto tensione. L'idoneità deve essere riferita alle effettive mansioni cui è destinato il personale di cui al comma precedente.
- 3. I soggetti formatori devono possedere i requisiti di cui all'<u>allegato III</u> e devono essere autorizzati con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all'<u>allegato I</u>.

### Art. 6 Abilitazione dei lavoratori

- 1. Il documento di abilitazione è rilasciato dal datore di lavoro a seguito del conseguimento dell'idoneità di cui all'art. 5 e dell'attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
- 2. Il documento di abilitazione è personale, deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato, deve essere rinnovato annualmente ed è revocato in caso di inosservanza alle nonne<sup>2</sup> di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente. Il documento ha validità solo per le attività svolte dall'azienda autorizzata che lo ha rilasciato.

### Art. 7 Attrezzature

- 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, le aziende autorizzate devono stabilire idonee procedure atte a garantire l'identificazione delle responsabilità e la rintracciabilità delle azioni per la scelta, l'immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, la custodia, l'uso appropriato e la verifica periodica delle attrezzature secondo le indicazioni e dei fabbricanti.
- 2. Ai fini delle verifiche periodiche di cui al comma 1, le aziende autorizzate devono rivolgersi a laboratori di prova, esterni o interni all'azienda, dotati di procedure e apparecchiature idonee alla natura delle prove da effettuare, aventi certificato di accreditamento, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del laboratorio ad operare nel settore specifico, ovvero ad un laboratorio di una azienda autorizzata ai sensi del presente decreto, avente un'organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 adequatamente documentata, che garantisca la competenza del laboratorio ad operare nel settore specifico.
- 3. Qualora non esistano disposizioni legislative o norme tecniche relative ad una specifica attrezzatura, la stessa può essere utilizzata a condizione che il datore di lavoro dell'azienda autorizzata abbia effettuato una adeguata e documentata valutazione dei rischi tale da assicurare l'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

### Art. 8 Diritto di riconoscimento

- 1. Hanno diritto al riconoscimento di cui all'<u>art. 3, comma 1</u> e all'<u>art. 5, comma 3,</u> le aziende già operanti ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 1980 e del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 442, emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 2. Le aziende di cui al <u>comma 1</u>, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso decreto. In assenza di adeguamento al presente decreto decade il diritto di riconoscimento di cui al <u>comma 1</u>.

# Art. 9 Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti di cui al comma 1 dell'art. 8. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro della salute Fazio

# **ALLEGATO I**

# Commissione per i lavori sotto tensione: composizione, compiti e organizzazione

### 1. Composizione

1.1 La Commissione per i lavori sotto tensione è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è composta da:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commento personale: il termine corretto sembra essere "norme"

- a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente:
- b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;
- c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Comitato Elettrotecnico Italiano, di seguito CEI;
- d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito INAIL.

### 2. Compiti

- 2.1 La Commissione per i lavori sotto tensione svolge i seguenti compiti:
  - a) formula il parere circa l'autorizzazione delle aziende;
  - b) formula il parere circa l'autorizzazione dei soggetti formatori;
  - c) effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sulle aziende e sui soggetti formatori;
  - d) formula il parere di sospensione, in caso di gravi inadempienze, dell'autorizzazione delle aziende o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità formula il parere di cancellazione dall'elenco;
  - e) effettua in caso di rilevanti incidenti o gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, a seguito di comunicazione obbligatoria da parte dell'azienda autorizzata, i necessari accertamenti sugli avvenimenti accaduti al fine di assumere gli adequati provvedimenti:
  - f) costituisce ed aggiorna l'elenco delle autorizzazioni delle aziende e l'elenco dei soggetti formatori ai fini della relativa pubblicazione.

### 3. Organizzazione

- 3.1 Per le attività relative alle lettere <u>a)</u>, <u>b)</u>, <u>c)</u>, <u>d)</u> ed <u>e)</u> di cui al <u>punto 2.1</u>, la Commissione per i lavori sotto tensione si avvale, per le proprie valutazioni, dell'INAIL che esprime il suo parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività svolte dall'INAIL sono a carico delle aziende o dei soggetti formatori secondo le tariffe pubblicate dal medesimo Istituto.
- 3.2 La Commissione per i lavori sotto tensione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno ed inoltre su richiesta del presidente o della metà più uno dei componenti.
- 3.3 Le sedute della Commissione per i lavori sotto tensione sono valide se risulta presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni della Commissione sono prese all'unanimità. Di ciascuna seduta deve essere redatto un verbale.
- 3.4 A seguito del parere positivo di cui ai punti <u>2.1.a)</u> e <u>2.1.b)</u>, espresso anche in seguito all'esame della documentazione riportata negli <u>allegati II</u> e <u>III</u>, con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, viene adottato il provvedimento di iscrizione negli elenchi delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori.<sup>3</sup>

### **ALLEGATO II**

### Modalità per l'autorizzazione, requisiti minimi delle aziende, controllo delle aziende

### 1. Modalità per I 'autorizzazione

- 1.1 Presentazione della domanda
- 1.1.1 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 3 del decreto, deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Div. VI.
- 1.1.2 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente, deve essere prodotta in originale, corredata dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e contenere l'esplicita indicazione della tipologia dei lavori sotto tensione previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto per i quali viene richiesta l'autorizzazione e l'elenco della documentazione allegata.
- 1.2 Documentazione richiesta per l'autorizzazione
- 1.2.1 All'istanza di autorizzazione da inviarsi con le modalità di cui al <u>punto 1.1</u>, devono essere allegati i seguenti documenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico:
  - a) atto costitutivo o statuto da cui risulti l'esercizio di attività oggetto di istanza;
  - b) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti minimi di cui al successivo <u>punto 2</u> in termini di organizzazione, controllo e procedure di lavoro;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per l'elenco dei soggetti abiltati vedasi il <u>Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013 - Elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V.</u>

- c) certificazione relativa al sistema di gestione della qualità redatta in conformità ai principi della norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro redatta in conformità ai principi della norma BS - OHSAS 18001:2007, entrambe rilasciate da organismo di certificazione di sistema accreditato da ente firmatario dell'accordo europeo multilaterale nell'ambito del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA);
- d) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titolo di studio, mansioni e organigramma complessivo da cui si evinca il ruolo svolto dagli addetti alle diverse attività:
- e) elenco delle attrezzature e DPI utilizzati nello svolgimento dei lavori sotto tensione;
- f) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro per anno e non inferiore a 3.000.000,00 di euro per sinistro, per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività connesse all'autorizzazione:
- g) evidenza documentale dei percorsi formativi del personale e delle relative abilitazioni, rispettivamente previsti dagli articoli 5 e 6 del presente decreto;
- h) dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento.
- 1.2.2 Per l'attività di cui all'<u>articolo 1, comma 1, lettera b)</u>, l'azienda già autorizzata ai sensi <u>dell'articolo 1, comma 1, lettera a)</u>, deve integrare la documentazione di cui al <u>punto 1.2.1</u> con una dichiarazione di impegno da cui si evinca quanto seque:
  - a) la sperimentazione sia effettuata sotto la supervisione di un responsabile con almeno 5 anni di esperienza nel settore dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V:
  - b) l'attività sia effettuata da lavoratori in possesso di abilitazione di cui all'articolo 6 e con almeno 12 mesi di esperienza nel settore dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
- 1.2.3 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.
- 1.3 Condizioni e validità dell'autorizzazione
- 1.3.1 L'autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al <u>punto 1.1</u>. L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente secondo la legislazione vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.
- 1.3.2 L'autorizzazione può essere modificata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al punto 1.1. L'istanza deve contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente secondo la legislazione vigente, l'elenco delle parti modificate e deve riportare in allegato su supporto informatico le modifiche apportate. Ai fini della sola archiviazione l'istanza deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al punto 1.2 aggiornata. La Commissione per i lavori sotto tensione procede all'istruttoria tecnico amministrativa secondo le stesse modalità previste in fase di autorizzazione.

### 2. Requisiti minimi delle aziende

- 2.1. Organizzazione e controllo
- 2.1.1 Ai fini dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori sotto tensione, le aziende richiedenti devono dotarsi di un'organizzazione in grado di garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione mediante l'applicazione di procedure specifiche per ciascun tipo di lavoro.
- 2.1.2 L'organizzazione aziendale deve prevedere:
  - a) l'individuazione dei poteri e delle responsabilità assegnati nell'ambito dell'organizzazione stessa;
  - b) l'adozione di procedure di lavoro secondo il successivo punto 2.2;
  - c) la programmazione dell'attività di formazione dei lavoratori.
- 2.1.3 Ogni azienda deve definire una procedura di controllo interna alla propria organizzazione al fine di garantire nel tempo la corretta applicazione di tutte le attività relative alla conduzione in sicurezza dei lavori sotto tensione. Tali funzioni di controllo devono consentire di effettuare valutazioni almeno su:
  - a) stato delle attrezzature e dei DPI:
  - b) effettuazione delle verifiche periodiche su attrezzature e DPI;
  - c) aggiornamento tecnico del personale e permanenza delle relative abilitazioni;
  - d) corretta compilazione dei piani di intervento;
  - e) corretta applicazione delle procedure di lavoro.
- 2.1.4 Le risultanze di tali controlli devono essere documentate ed archiviate anche su supporto informatico.

- 2.1.5 Ai fini del <u>punto 2.1</u> si considerano idonee le aziende dotate di sistemi di organizzazione e controllo rispondenti a quanto stabilito dalle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
- 2.2 Procedure di lavoro
- 2.2.1 Per l'esecuzione di lavori sotto tensione l'azienda deve adottare procedure scritte per l'esecuzione degli stessi.
- 2.2.2 Le procedure devono definire l'organizzazione decisionale ed esecutiva dei lavori e devono individuare in dettaglio, in relazione al livello di complessità organizzativa dell'azienda interessata. le figure professionali previste ai fini dello svolgimento dei lavori e le modalità di comunicazione fra le stesse al fine di realizzare al meglio le condizioni di sicurezza. Le procedure devono contenere inoltre:
  - a) il richiamo alle pertinenti normative tecniche;
  - b) le condizioni generali per l'esecuzione del lavoro:
  - c) l'organizzazione dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse;
  - d) la descrizione delle sequenze operative metodologiche di lavoro;
  - e) le attrezzature ed i DPI individuati ed utilizzati.
- 2.2.3 Si considerano idonee ai fini del <u>punto 2.2</u> procedure redatte secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.

#### 3. Controllo delle aziende

- 3.1 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità dell'autorizzazione, ha la facoltà di procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'autorizzazione rilasciata per il tramite della Commissione per i lavori sotto tensione che si avvale, per le proprie valutazioni, dell'INAIL il quale esprime il suo parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività svolte dall'INAIL sono a carico delle aziende secondo le tariffe pubblicate dal medesimo Istituto.
- 3.2 Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'autorizzazione, questa viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell'autorizzazione.

### **ALLEGATO III**

# Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori

### 1. Caratteristiche minime dei corsi di formazione

- 1.1. I corsi di formazione ai lavori sotto tensione, tenuti da personale qualificato secondo il successivo <u>punto 3.1.,</u>, devono essere correlati alla complessità dei lavori in essi trattati, al fine di individuare i contenuti e le necessarie esercitazioni.
- 1.2. I corsi devono avere obiettivi chiari e documentati, devono essere organizzati in modo da individuare compiti e responsabilità e devono prevedere almeno una esercitazione reale da eseguirsi sotto tensione.
- 1.3. Si considerano idonei ai fini dei <u>punti 1.1</u> e <u>1.2</u> i corsi realizzati secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
- 1.4. I livelli di formazione devono essere differenziati, in funzione della mansione svolta dai lavoratori chiamati ad operare sotto tensione.

### 2. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione

- 2.1 Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico-pratico. I corsi possono differenziarsi per livello e complessità dei lavori da eseguirsi.
- 2.2 I contenuti teorici dei corsi di formazione devono rispettare le seguenti indicazioni:
  - a) deve essere previsto l'inquadramento legislativo e normativo nel cui ambito si effettuano i lavori sotto tensione;
  - b) deve essere prevista la trattazione dei fenomeni fisici fondamentali per il tipo di lavoro sotto tensione (isolamento, scarica elettrica, induzione, sovratensioni, ecc.) oltre ai contenuti fondamentali di impiantistica elettrica;
  - c) devono essere forniti elementi di antinfortunistica elettrica e nozioni di primo soccorso;
  - d) devono essere trattati i compiti delle figure interessate e i ruoli dei diversi addetti ai lavori sotto tensione

- illustrandone anche le responsabilità:
- e) gli addetti ai lavori, ciascuno in relazione al proprio ruolo, devono apprendere le procedure di lavoro, valutare la documentazione prevista ed in particolare il preposto ai lavori deve essere in grado di giudicare le condizioni di sicurezza per cui i lavori possono essere effettuati, con particolare riferimento a condizioni atmosferiche, frazionamento dell'isolamento, sovratensioni, scelta delle distanze e metodologia da adottare.
- 2.3 La durata della parte teorica dei corsi di formazione deve essere non inferiore a 120 ore per il primo corso di idoneità. Per tali corsi, ogni 5 anni deve essere effettuato un corso di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 20 ore.
- 2.4 Le esercitazioni pratiche devono consentire a tutti di comprendere le tecniche e sviluppare le abilità operative per realizzare in sicurezza quanto previsto dagli obiettivi del corso. Tali esercitazioni devono rispettare le seguenti indicazioni:
  - a) prima di effettuare l'esercitazione gli operatori devono averne chiaro lo scopo;
  - b) le esercitazioni devono essere preparate e realizzate fuori tensione, simulando le condizioni reali di lavoro e rispettando i diversi ruoli previsti;
  - c) ciascun lavoratore, quali che siano state le fasi di esercitazione propedeutiche, deve avere effettuato durante il corso di formazione almeno una esercitazione che realizzi gli interventi completi per ciascuno dei lavori per i quali l'operatore sarà reso idoneo.
- 2.5 Si considerano idonei ai fini del <u>punto 2</u> i contenuti dei corsi previsti secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.

### 3. Requisiti minimi dei soggetti formatori

- 3.1 Il soggetto formatore per i lavori sotto tensione deve possedere le seguenti caratteristiche:
  - a) disporre di uno o più campi scuola in grado di permettere la conduzione dell'addestramento in condizioni il più possibile uguali a quelle del lavoro reale;
  - b) disporre di personale docente competente con almeno 5 anni di esperienza acquisita nella manutenzione degli impianti elettrici con tensione superiore a 1000 V;
  - c) disporre di programmi didattici dettagliati per ogni tipo di corso.

### 4. Modalità di autorizzazione dei soggetti, formatori

- 4.1 Presentazione della domanda
- 4.1.1 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 5 del decreto, deve essere indirizzata ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Div. VI.
- 4.1.2 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore, deve essere prodotta in originale, corredata dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e contenere l'esplicita indicazione della tipologia dei corsi di formazione per i quali viene richiesta l'autorizzazione e l'elenco della documentazione allegata.
- 4.2 Documentazione richiesta per l'autorizzazione
- 4.2.1 All'istanza ci autorizzazione da inviarsi con le modalità di cui al <u>punto 4.1</u>, devono essere allegati i seguenti documenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico:
  - a) copia dell'atto costitutivo o statuto da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto di istanza;
  - b) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti minimi di cui al suddetto punto 3,
  - a) descritti in termini di personale docente, disponibilità di campi scuola, disponibilità di idonei programmi didattici ed organizzazione dei corsi di formazione;
  - d) certificazione relativa al sistema di gestione della qualità redatto in conformità ai principi della norma UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata da organismo di certificazione di sistema accreditata da ente firmatario dell'accordo europeo multilaterale nell'ambito del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA);
  - b) elenco dettagliato del personale docente con relative qualifiche, titolo di studio ed esperienza maturata nell'ambito della manutenzione degli impianti elettrici e certificato da organismo di certificazione accreditato da ente firmatario dell'accordo europeo multilaterale nell'ambito del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA) ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
  - c) dichiarazione ci possesso delle norme tecniche di riferimento.

### 4.3 Condizioni e validità dell'autorizzazione

4.3.1 L'autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al <u>punto 4.1</u>. L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale

rappresentante del soggetto formatore secondo la legislazione vigente, relativa della permanenza di tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.

4.3.2 L'autorizzazione può essere modificata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al <u>punto 4.1</u>. L'istanza deve contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore richiedente secondo la legislazione vigente, l'elenco delle parti modificate e deve riportare in allegato su supporto informatico le modifiche apportate. Ai fini della sola archiviazione l'istanza deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al <u>punto 4.2</u> aggiornata. La Commissione per i lavori sotto tensione procede all'istruttoria tecnico amministrativa secondo le stesse modalità previste in fase di autorizzazione.

# 5. Requisiti aggiuntivi

5.1 In relazione ai suddetti <u>punti 1</u>, <u>2</u>, <u>3</u> e <u>4</u>, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

### 6. Controllo dei soggetti formatori

- 6.1 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità dell'autorizzazione, ha la facoltà di procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'autorizzazione rilasciata per il tramite della Commissione per i lavori sotto tensione che si avvale, per le proprie valutazioni, dell'INAIL il quale esprime il suo parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività svolte dall'INAIL sono a carico dei soggetti formatori secondo le tariffe pubblicate dal medesimo Istituto.
- 6.2 Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'autorizzazione, questa viene sospesa cori effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell'autorizzazione.

# **DECRETO INTERMINISTERIALE 11 aprile 2011**

# Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del 29/04/2011

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministero della Salute e Il Ministero dello Sviluppo Economico

VISTO l'articolo 71, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica che la prima delle verifiche periodiche venga effettuata "dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13";

VISTO l'articolo 71, comma 11, terzo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede che: "Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13";

VISTO l'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che: "Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione";

VISTO l'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008, che statuisce quanto segue: "Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

VISTO l'articolo 1, della legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale prevede l'istituzione del Ministero della Salute ed il trasferimento ad esso delle funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il

quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL;

RITENUTO pertanto che ove il D.Lgs. n. 81/2008 attribuisca competenze all'ISPESL esse debbano intendersi conferite all'INAIL:

CONSIDERATA la necessità di individuare le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII ed i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008;

SENTITA la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 marzo 2011;

### **DECRETA**

### Articolo 1

1. Il presente decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.

### Articolo 2

- 1. Ai sensi dell'<u>articolo 71, commi 11</u> e <u>12</u>, del D.Lgs. n. 81/2008, l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
- 2. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma 1.
- 3. L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui al comma 4.
- 4. Per le finalità di cui all'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, presso l'INAIL e presso le ASL è inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell'articolo 1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di cui al periodo precedente può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale.
- 5. Qualunque soggetto abilitato è iscritto a domanda nell'elenco. Il soggetto titolare della funzione ha facoltà di segnalare alla Commissione di cui all'<u>allegato III</u>, che è parte integrante del presente decreto, per i successivi ed eventuali adempimenti, la sussistenza di motivi di possibile esclusione. Con l'iscrizione all'elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al comma 1.
- 6. L'elenco di cui al <u>comma precedente</u> è messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi.
- 7. I soggetti abilitati, pubblici o privati, presenti nell'elenco di cui al comma 4, devono far parte dell'elenco previsto nell'allegato III.
- 8. Decorsi i termini temporali di cui al <u>comma 1</u>, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previsto nell'<u>allegato III</u>.
- 9. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell'allegato I, che è parte integrante del presente decreto.

### Articolo 3

- 1. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di cui al comma 3 è destinata a coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.
- 2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 8:
  - a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica;
  - b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 3;
  - c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all'INAIL una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.
- 3. Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione.

#### DECRETI ATTUATIVI

Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012 "Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2012, - Link Esterno al sito www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro.

### Articolo 4

1. Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive di cui all'<u>articolo 71, comma 11,</u> del D.Lgs. n. 81/2008 sono quelle previste nell'<u>allegato II</u> al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

### **Articolo 5**

1. Le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'<u>allegato I</u> sono definite nell'allegato III al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.

### Articolo 6

- 1. Restano ferme le disposizioni previste dai decreti:
  - a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³";
  - b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³";
  - c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la "Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche";
  - d) Decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 25 febbraio 2000, n. 93".
- 2. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza, i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore, continuano a esercitare le funzioni attribuite dalla medesima legislazione regionale/provinciale.

Il presente decreto entra in vigore 390<sup>4</sup> giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l'<u>allegato III</u>, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale.

Roma, 11 aprile 2011

Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali - Maurizio Sacconi

Il Ministro della salute - Ferruccio Fazio

Il Ministro dello sviluppo Economico- Paolo Romani

### **ALLEGATO I**

# Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.

- 1. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008, devono possedere almeno i seguenti requisiti:
  - a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata, che garantisca competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Termine modificato in 270 giorni dal Decreto Interministeriale del 22 Luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27/07/2011 e ulteriormente in 390 dal Decreto Interministeriale del 20 FBBRAIO 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24/01/2012. Pertanto, il termine ivi previsto è il 23/05/2012.

- installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. n, 81/2008;
- b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione:
- c) disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico ed amministrativo per l'effettuazione delle verifiche oggetto del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica in conformità a quanto previsto dall'allegato II;
- d) disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l'attività delle verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in possesso di titolo di studio di cui ai successivo punto 1. Il responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni. Il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e professionali:
  - 1. laurea in ingegneria (laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004) con almeno 2 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto:
  - 2. laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 8, 9, 10, 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 con almeno 3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.
  - 3. diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.
- e) avere attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile, senza franchigia, con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro per anno e non inferiore a 3.000.000,00 di euro per sinistro, per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività di verifiche oggetto del presente decreto:
- 2. La adozione di modelli di gestione di cui all'<u>articolo 30</u> del D.Lgs. n. 81/2008 da parte dei soggetti pubblici o privati costituisce titolo preferenziale in ordine alla iscrizione nell'elenco di cui all'<u>allegato III</u>.
- 3. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, sono tenuti a garantire che il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell'art.

  37 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. La partecipazione del personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica a corsi di formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione costituisce elemento di valutazione in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti dei soggetti abilitati.
- 4. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, che hanno svolto attività di certificazione di prodotto non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE.

### **ALLEGATO II**

# Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche 1. Campo di applicazione

- 1.1. Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'<u>allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008, suddivise nei gruppi di seguito elencati:
- 1.1.1. Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

- a. Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- b. Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- c. Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- d. Carrelli semoventi a braccio telescopico
- e. Idroestrattori a forza centrifuga
- 1.1.2. Gruppo SP Sollevamento persone
  - a. Scale aree ad inclinazione variabile
  - b. Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
  - c. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
  - d. Ponti sospesi e relativi argani
  - e. Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
  - f. Ascensori e montacarichi da cantiere
- 1.1.3. Gruppo GVR Gas, Vapore, Riscaldamento
  - a. Attrezzature a pressione:
    - 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
    - 2. Generatori di vapor d'acqua
    - 3. Generatori di acqua surriscaldata (\*)
    - 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
    - 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (\*\*)
    - 6. Forni per le industrie chimiche e affini
  - b. Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

Nota (\*): da trattarsi come generatori di vapor d'acqua o impianti di riscaldamento in accordo all'articolo 3 del decreto ministeriale 1 dicembre 1975.

Nota (\*\*) per gli obblighi di verifica relativi all'impianto di riscaldamento si rimanda al punto 4.6.1.

### 2. Definizioni

### a) Verifica periodica:

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso. Lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

### b) Prima verifica periodica:

La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui ai precedente <u>punto a)</u> e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.

# c) Indagine supplementare:

Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

# 3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP

### 3.1. Prima verifica periodica

- 3.1.1. La "prima" delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in <u>allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008.
- 3.1.2. La prima verifica periodica è finalizzata a:
  - a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
    - 1. dichiarazione CE di conformità;
    - 2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
    - 3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
    - 4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
    - 5. istruzioni per l'uso.
  - b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
  - c) verificare la regolare tenuta del "registro di controllo", ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive

- comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008:
- d) controllarne lo stato di conservazione;
- e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
- 3.1.3. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione, che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV.
- 31.4. Le eventuali violazioni riferite al <u>punto 3.1.2.</u>, devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.

# 3.2. Verifiche periodiche successive alla prima

- 3.2.1. Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità di cui al <u>punto 3.1.2</u>. e con la periodicità indicata nell'<u>allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008.
- 3.2.2. Le eventuali violazioni, riferite al <u>punto 3.1.2</u>. e <u>3.2.1.</u>, devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.
- 3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al <u>punto 2, lettera e)</u>, effettuate secondo le norme tecniche.

### 3.3. Verifica delle macchine per centrifugare

- 3.3.1 La verifica periodica delle macchine per centrifugare deve essere articolata, di norma, in due parti:
  - a) prova di funzionamento
  - b) verifica di integrità a macchina smontata.
- 3.3.2. La prova di funzionamento, viene effettuata secondo la periodicità prevista in <u>allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati; per gli idroestrattori con carica di tipo discontinuo, deve essere verificata la corretta seguenza delle fasi che costituiscono il ciclo di lavoro.
- 3.3.3. La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con la periodicità e le modalità stabilite dal fabbricante e riportate sul manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione: per le centrifughe messe in servizio in data antecedente all'entrata in vigore della specifica direttiva di prodotto la verifica a macchina smontata viene effettuata con la periodicità prevista in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.
- 3.3.4. Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo visivo e strumentale, con macchina smontata i seguenti componenti:
  - a) paniere
  - b) albero
  - c) apparato frenante (disco o tamburo freno).
- 3.3.5. Vengono controllati inoltre, l'involucro di contenimento esterno e il collegamento dell'intera macchina alle parti strutturali dell'edificio.
- 3.3.6. Le macchine per centrifugare operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive, installate in data antecedente al 21/09/1996, limitatamente al rischio di esplosione e incendio, dovranno rispondere a quanto riportato sulla circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 23 giugno 1980 n. 55, per quanto riguarda i rischi di altro tipo, i riferimenti sono contenuti nelle norme generali relative alla sicurezza delle macchine.
- 3.3.7. La verifica a macchina smontata e la prova di funzionamento assumono la cadenza prevista dall'<u>allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008.
- 3.3.8. Le macchine messe in servizio con marcatura CE, dovranno subire lo smontaggio e il conseguente controllo delle parti interne secondo le specifiche dettate dal fabbricante, la prova di funzionamento con il relativo controllo di tutti i dispositivi installati per l'annullamento del rischio di esplosione o incendio, dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dal costruttore e riportate sulle istruzione per l'uso e la manutenzione.
- 3.3.9. La periodicità di verifica degli idroestrattori operanti con solventi infiammabili e fissata una volta ogni 12 mesi indipendentemente dalla data di messa in servizio.

### 4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR

### 4.1. Periodicità delle verifiche

4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione di cui al <u>punto 1.1.3</u> del presente allegato le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell'<u>allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell'allegato 11 del decreto legislativo n. 93 del

25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329.

- 4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al presente punto 4, per verifiche periodiche si intendono:
  - a) La "prima delle verifiche periodiche";
  - b) Le "verifiche periodiche successive":
    - b1) di funzionamento;
    - b2) interna;
    - b3) di integrità (decennali).
- 4.1.3. Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità, dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
- 4.1.4. Periodicità delle verifiche, differenti da quelle di cui all'<u>allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e tipologia di ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico.

### 4.2. La prima delle verifiche periodiche

- 4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall'<u>allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329.
- 4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all'<u>allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.
- 4.2.3. I controlli da eseguire in sede di "prima delle verifiche periodiche", in aggiunta a quelli di cui al punto 4.3.1. sono i seguenti:
  - a. Individuazione dell'attrezzatura (o delle attrezzature componenti l'insieme).
  - b. Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall'ISPESL o dall'INAIL all'atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non escluse dalle verifiche periodiche del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329; per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo, ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto, in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l'insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell'insieme.
  - c. constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329:
  - d. controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l'uso del fabbricante.
- 4.2.4. Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l'insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo dell'insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di conformità dell'insieme stesso. Si dovrà procedere a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e proiezione dell'insieme e sul rispetto delle istruzioni per l'uso, da inserire nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto. Nel caso di insieme immatricolato come un'unica unità indivisibile considerando tutte le attrezzature dell'insieme come "membrature" che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente la periodicità di controllo previste dalla categoria dell'insieme verrà redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell'insieme.
- 4.2.5. Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell'insieme (o nel verbale relativo all'insieme nel suo complesso nel caso di insieme considerato come unità indivisibile), occorre evidenziare per le attrezzature componenti l'insieme:
  - a) quelle marcate CE;
  - b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL;
  - c) quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell'insieme.

# 4.3. Le verifiche periodiche successive

- 4.3.1. La verifica di funzionamento
- 4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:
  - a) esame documentale;
  - b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione;
  - c) controllo dei parametri operativi.
- 4.3.1.2. I controlli di cui alla <u>lettera a)</u> vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche. I controlli di cui alla <u>lettera b)</u> possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza, il controllo può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all'attrezzatura a. pressione a cui sono asservite. I controlli di cui alla <u>lettera c)</u> sono finalizzati all'accertamento che

i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone. L'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell'INAIL o delle ASL. ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo. 4.3.1.3. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329.

### 4.3.2. La verifica di integrità decennale

4.3.2.1. La verifica di integrità consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari:

- a) data la non completa ispezionabilità dell'attrezzatura;
- b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature;
- c) a fronte di situazioni evidenti di danno:
- d) in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE).
- 4.3.22. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercizio dell'attrezzatura, vengono intraprese per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari, effettuate dal datore di lavoro, atte a stabilire non solo l'entità del difetto ma anche la sua possibile origine. Ciò al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato ai tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. Nel caso siano intraprese tali valutazioni (Fitness For Service -FFS-), per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati, le stesse valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti titolari della verifica che dovranno autorizzare l'ulteriore esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate all'INAIL, per l'inserimento nella banca dati informatizzata, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, ed alle ASL competenti per territorio.
- 4.3.2.3. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all'interno, anche nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile completamente, l'ispezione è integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1,125 volte la "pressione massima ammissibile" (PS) che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.
- 4.3.2.4. La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrità delle membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.
- 4.3.2.5. La prova di pressione idraulica può essere sostituita, in caso di necessità e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1.1 volte la "pressione massima ammissibile" (PS). In tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal D.Lgs. n. 81/2008 per tale tipo di prova la stessa deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione.
- 4.3.2.6. La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica né l'esame visivo interno, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della struttura.

## 4.4 Verifica di visita interna per generatori di vapore

- 4.4.1. La visita interna consiste nell'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente.
- 4.4.2. Qualora durante la verifica emergessero dubbi sulla condizione delle membrature o in caso di necessità a fronte di situazioni evidenti di danno, è consentito avvalersi di ulteriori esami e prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell'esercizio del generatore stesso.

### 4.5. Verifica di funzionamento per generatori di vapore

4.5.1.Per i generatori di vapore oltre agli esami e controlli previsti al <u>punto 4.3.1.1</u> si effettua, durante la verifica di funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell'acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso. In mancanza di tale informazione si può far riferimento alle relative norme applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la presenza del conduttore abilitato, quando previsto.

### 4.6. Verifica di impianti di riscaldamento

4.6.1.Gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW devono rispettare, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, le prescrizioni della Raccolta R

dell'ISPESL.

### 4.7. Verifiche periodiche di attrezzature particolari

- 4.7.1. I recipienti di capacità fino a 13 m³ contenenti GPL possono usufruire dell'esonero dalle verifiche periodiche di cui ai precedenti <u>punti 4.2.</u> e <u>4.3.1.</u> alle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto del 29 febbraio 1988 di cui all'articolo 6 del presente decreto.
- 4.7.2. Le modalità di effettuazione della verifica di integrità sui recipienti di capacità non superiore a 13 m<sup>3</sup> contenenti GPL, con verifiche a campione a mezzo della tecnica dell'emissione acustica, nonché le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle suddette verifiche restano disciplinate dal decreto del 23 settembre 2004 di cui all'articolo 6 del presente decreto.
- 4.7.3. Per i serbatoi criogenici con intercapedine isolante sottovuoto non soggetti ad azione interna di corrosione o di abrasione o di erosione, la verifica d'integrità consiste in una prova pneumatica, di norma mediante lo stesso gas contenuto, alla pressione di 1.1 volte la "pressione massima ammissibile" (PS), ed in una prova di ermeticità al vuoto. Il grado di vuoto nell'intercapedine sarà spinto fino a 1000 micron Hg e sarà controllato con un vacuometro; la prova avrà la durata minima di 3 ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto. Al termine della prova il grado di vuoto nell'intercapedine, letto al vacuometro, non dovrà discostarsi dalla lettura iniziale. Non è richiesto il controllo spessimetrico.
- 4.7.4. Le attrezzature/insiemi itineranti, che in relazione al loro impiego possono essere movimentati frequentemente da un luogo di lavoro all'altro, possono essere assoggettati a verifica periodica direttamente presso il magazzino distributore anziché presso il cantiere di lavoro.
- 4.7.5. Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia. Le autorizzazioni all'ulteriore esercizio vengono rilasciate dall'INAIL sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro.

### 4.8. Considerazioni generali

- 4.8.1. Ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticità per l'esercizio, il soggetto incaricato deve ordinare il divieto d'uso della attrezzatura.
- 4.8.2. Ove anche a seguito di riparazioni, sostituzioni o modifiche l'attrezzatura non dia garanzia di idoneo funzionamento essa deve declassata, utilizzato a pressione atmosferica o demolita.

### 5. Procedure amministrative

### 5.1. La prima delle verifiche periodiche

- 5.1.1. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore dì lavoro.
- 5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per le finalità di cui al punto 5.1.1.
- 5.1.3. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. n. 81/2008; tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.

### 5.2. Verifiche periodiche successive alla prima

5.2.1. Con la periodicità prevista dall'<u>allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.

### 5.3. Disposizioni comuni

- 5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
- 5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo

- 11, comma 3, del decreto del presidente della repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i., deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.
- 5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per l'inserimento in banca dati.

### 5.4. Disposizioni transitorie

5.4.1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia all'INAIL e alle ASL territorialmente competenti la documentazione in suo possesso, riguardante le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982, rispettivamente ai fini della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive alla prima.

### **ALLEGATO III**

# Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I

# 1. Presentazione della domanda

- 1.1. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Div. VI, che istituisce, pubblica ed aggiorna il suddetto elenco.
- 1.2. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione di cui al <u>punto 1.1.</u>, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere prodotta anche in via telematica certificata e contenere l'elenco delle attrezzature di cui all'<u>allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali il soggetto pubblico o privato intende effettuare le verifiche, l'indicazione delle Regioni di intervento e l'elenco della documentazione allegata.

### 2. Documentazione richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici o privati

- 2.1. All'istanza di iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici o privati da inviarsi con le modalità di cui al <u>punto 1.1.</u>, devono essere allegati i seguenti documenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico:
  - a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;
  - b) copia notarile dell'atto costitutivo e statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto di istanza:
  - c) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui all'allegato I, completa di manuale di qualità redatto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 e di elenco dettagliato del personale, dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione di durata non inferiore a quella dell'iscrizione nell'elenco, con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni ed organigramma complessivo con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa al settore delle verifiche, in particolare, l'indicazione nominativa dei responsabili dei diversi settori di attività di verifica;
  - d) elenco dei laboratori di cui, mediante apposita convenzione da allegare alla domanda, il soggetto pubblico o privato si avvale nel rispetto della norma UNI CEI EN ISO IEC 17025. Elenco delle attrezzature possedute dai laboratori convenzionati presso cui vengono effettuati esami e/o prove;
  - e) dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento;
  - f) planimetria della sede centrale, in scala adeguata, degli uffici, compresi quelli dislocati nelle Regioni di intervento, in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti.
- 2.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

### 3. Procedura di abilitazione

- 3.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l'esame della documentazione di cui al punto 2.
- 3.2. La Commissione di cui al punto 3.1. è composta da:
  - a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente:
  - b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute:
  - c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dello sviluppo economico;
  - d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
  - e) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle regioni.
- 3.3. La Commissione di cui al <u>punto 3.1.</u> svolge i seguenti compiti:
  - a. formula il parere circa l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati entro sessanta giorni dalla data della richiesta di iscrizione;

- b. costituisce ed aggiorna l'elenco dei soggetti abilitati di cui alla lettera a);
- c. effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sui soggetti, pubblici o privati, richiedenti l'abilitazione;
- d. formula il parere di sospensione, in caso di gravi inadempienze, dei soggetti abilitati di cui alla <u>lettera a)</u>. Nei casi di particolare gravità formula il parere di cancellazione dall'elenco.
- 3.4. Per le attività relative alle <u>lettere a)</u>, <u>c)</u> e <u>d)</u> di cui al <u>punto 3.3.</u>, la Commissione di cui al <u>punto 3.1.</u> può avvalersi, per le proprie valutazioni, dell'INAIL o delle ASL che esprimono il loro parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti.
- 3.5. La Commissione, di cui al <u>punto 3.1.</u> si riunisce, su convocazione del presidente e su richiesta del presidente o della metà più uno dei componenti. In ogni caso la Commissione si riunisce entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di iscrizione nell'elenco.
- 3.6. Le sedute della Commissione di cui al <u>punto 3.1.</u> sono valide se risultano presenti tutti i soggetti di cui al <u>punto 3.2.</u>. Le decisioni della Commissione sono prese all'unanimità. Di ciascuna seduta deve essere redatto un verbale.
- 3.7. A seguito del parere positivo di cui al <u>punto 3.3.a)</u>, con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico, viene adottato il provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui al <u>punto 1.1.</u>

### 4. Condizioni e validità dell'autorizzazione

- 4.1. L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3.
- 4.2. I soggetti abilitati pubblici o privati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione; e conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica.
- 4.3. Il registro informatizzato di cui al <u>punto 4.2.</u> deve essere trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione, al fine di consentire l'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e mantenimento della banca dati di cui all'<u>articolo 3, comma 1</u> del presente decreto.

### 5. Verifiche

- 5.1. Le ASL, ovvero le ARPA nei casi di cui al <u>comma 2 dell'articolo 2</u> del presente decreto, devono inviare all'INAIL, per via telematica, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati circa le attività di verifica effettuate nell'anno precedente comprese quelle svolte dai soggetti abilitati, pubblici o privati.
- 5.2. L'INAIL deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Div. VI, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione circa le attività di verifica effettuate, comprese quelle svolte dai soggetti abilitati, pubblici o privati, tenendo conto dei dati di cui al punto precedente. Tale relazione viene trasmessa alla Commissione di cui al <u>punto 3.1.</u>, entro il 31 maggio di ogni anno, al fine di acquisire eventuali indicazioni che possano migliorare l'efficacia delle verifiche periodiche delle attrezzature oggetto del presente decreto.
- 5.3. L'INAIL e le ASL, ovvero alle ARPA nei casi di cui al <u>comma 2 dell'articolo 2</u> del presente decreto, devono inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati, pubblici o privati, nell'effettuazione delle verifiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale della tutela dalle condizioni di lavoro Div. VI.
- 5.4 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al <u>punto 3.1.</u> e tenuto conto del <u>punto 3.4.</u>, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, può procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti soggetti abilitati.
- 5.5. A seguito delle segnalazioni di cui al <u>punto 5.3.</u> o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati di cui al <u>punto 5.4.</u>, acquisito il parere dalla Commissione di cui al <u>punto 3.1.</u>, l'iscrizione nell'elenco di cui al <u>punto 1.1.</u> viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attività di verifica fino a quel momento effettuata da parte della stessa Commissione. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall'elenco sopra citato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, adotta sia il provvedimento dirigenziale di sospensione che quello di cancellazione.

# ALLEGATO IV SCHEDE

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

# SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI E/O PERSONE

### ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE

□ ASCENSORE□ MONTACARICHI

| Matricola INAIL¹ :                                                                                                     |                                                                                                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
| Dati identificativi dell'ascensore/montacarichi:                                                                       |                                                                                                                    |  |  |
| •                                                                                                                      |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
| Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso:                                                                   |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
| in data:                                                                                                               |                                                                                                                    |  |  |
| Certificazione N° rilasciata da:                                                                                       | N° O. N                                                                                                            |  |  |
| Caratteristiche principali della ascensore/montacarichi:                                                               |                                                                                                                    |  |  |
| Altezza di sollevamento massima (m)                                                                                    | Velocità (m/s)                                                                                                     |  |  |
| Tipo di comando e ubicazione:                                                                                          |                                                                                                                    |  |  |
| Sistema di azionamento:  □ a fune □ a cremagliera □ idraulico                                                          | □ altro                                                                                                            |  |  |
| Discontinui di siaconomo installati                                                                                    |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
| Note:                                                                                                                  |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
| Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza d all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepim | i disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente ento delle direttive comunitarie (es. D.P.R.459/96). |  |  |
| Documentazione:                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
| Diahiaraziona CE di conformità:                                                                                        | data:                                                                                                              |  |  |
| La macchina è dotata di:                                                                                               |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |  |
| ☐ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)                                                                  |                                                                                                                    |  |  |
| Luogo e data:                                                                                                          |                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                        | Verificatore                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                                        | Nome, Cognome e Qualifica                                                                                          |  |  |

Firma

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

### SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

### CARRELLO SEMOVENTE A BRACCO TELESCOPICO

☐ A BRACCO FISSO ☐ A BRACCIO GIREVOLE

| Matricola INAIL <sup>1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ragione sociale del fabbricante:                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Ragione sociale del proprietario:                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Dati identificativi del carrello semovente a braccio telescopico:  Tipo:  Modello:  Numero di fabbrica:  Anno di costruzione:  Portata nominale (kg):  Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso  Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di in data:  In versione:   Con stabilizzatori |  |  |  |  |
| Scartamento punti di appoggio stabilizzatori (m):                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Caratteristiche principali del carrello semovente a braccio telescopico: Organo/i di presa/sollevamento:  Descrizione dell'antenna idraulica supplementare (eventuale):  Posto di manovra:                                                                                                              |  |  |  |  |
| Diagramma delle portate <sup>2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Portata Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Distanza (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| (Allegare copie dei diagrammi di carico del carrello e degli eventuali accessori)  Dispositivi di sicurezza installati:  Note:                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per eventuali altre configurazioni vedere le istruzioni per dell'uso

| DE | CR | ETI | Δ | $\Gamma T$ | 17/ | TΖ | $T\Gamma$ | 71 |
|----|----|-----|---|------------|-----|----|-----------|----|
|    |    |     |   |            |     |    |           |    |

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

| _ |     |      |     |    |
|---|-----|------|-----|----|
|   | IIM | enta | 710 | na |

| Dichiarazione CE di conformità:                       | data:                     |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--|
|                                                       |                           |  |
| La macchina è dotata di:                              |                           |  |
| ☐ Istruzioni per l'uso rev. N°                        |                           |  |
| ☐ Registro di manutenzione                            |                           |  |
| ☐ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale) |                           |  |
| Luogo e data:                                         |                           |  |
| Luogo e data                                          | M. M. Artinia             |  |
|                                                       | Verificatore              |  |
|                                                       | Nome, Cognome e Qualifica |  |

Firma

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

# SCHEDA TECNICA APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

|                                                             | GRU A PORTATA FISS  ☐ A PONTE ☐ A BANDIERA ☐ A CAVALLETTO ☐ A STRUTTURA LIM |                                |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                             | Matricola INAIL <sup>1</sup> :                                              |                                |  |  |  |  |  |  |
| Ragione sociale del fabbricante:                            |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Davisus assists del succesisteria.                          |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Ragione sociale del proprietario:                           |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Dati identificativi della gru:                              |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Tipo:                                                       |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Modello:<br>Numero di fabbrica:                             |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Anno di costruzione:                                        |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Portata nominale (kg):                                      |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Data/numero di revisione delle istruzioni pe                |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Comunicazione di messa in servizio all'INA                  |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| in data:                                                    |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Tipo di installazione (in postazione fissa o s              | corroyala)                                                                  |                                |  |  |  |  |  |  |
| Caratteristiche delle vie di corsa                          |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Caratteristicine delle vie di corsa                         |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Caratteristiche principali della gru:                       |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Scartamento (m):                                            |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| H colonna (sotto braccio) (m):                              |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Reazione max sulle vie di corsa (cavalletto                 |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Reazione max alla base della colonna (gru                   |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Organo/i di presa:                                          |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Posto di manovra:Radiocomando (marca, tipo, n° di fabbrica) |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Componenti aggiuntivi (accessori, attrezza                  | ture intercambiabili) :                                                     |                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Gruppo di sollevamento:                                     | Mandalla                                                                    | N. falibria                    |  |  |  |  |  |  |
| Argano: Costruttore:                                        |                                                                             | N. fabbrica.:<br>N. fabbrica.: |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Scartamento(mm):                                            |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | interasse (min)                                                             | Diam. ruote(mm)                |  |  |  |  |  |  |
| Fune di sollevamento:                                       |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Numero dei tratti portanti:                                 | Diametro:                                                                   |                                |  |  |  |  |  |  |
| Carico di rottura minimo garantito (daN):                   | Classe di re                                                                | esistenza (daN/mm²)            |  |  |  |  |  |  |
| Formazione:                                                 | Diametro fil                                                                | i (mm):                        |  |  |  |  |  |  |
| Catene di sollevamento <sup>2</sup> :                       |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Larghezza maglia (mm):                                      | I madia (mm):                                                               | Diametro (mm):                 |  |  |  |  |  |  |
| Carico di rottura minimo garantito (daN):                   |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivi di sicurezza installati:                        |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                             |                                |  |  |  |  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità  $^2\,\mathrm{Dati}$  da riportare ove rilevabili

DECRETI ATTUATIVI

LOGO INAIL

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

| Note:                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemento all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96). |
| Documentazione:                                                                                                                                                                                                                          |
| Dichiarazione CE di conformitàdata:data:                                                                                                                                                                                                 |
| La macchina è dotata di:                                                                                                                                                                                                                 |
| □ Istruzioni per l'uso rev. N°                                                                                                                                                                                                           |
| □ Registro di controllo                                                                                                                                                                                                                  |
| ☐ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)                                                                                                                                                                                    |
| Luogo e data:                                                                                                                                                                                                                            |
| Verificatore                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome, Cognome e Qualifica                                                                                                                                                                                                                |

Firma

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

# SCHEDA TECNICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO MATERIALI

### **GRU MOBILE:**

| □ AUTOGRU           |  |
|---------------------|--|
| ☐ GRU per AUTOCARRO |  |

| Matricola INAIL <sup>1</sup> :                                                |                              |                             |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Ragione sociale del fabbricante:                                              |                              |                             |                  |  |
|                                                                               |                              |                             |                  |  |
| Ragione sociale dell'installatore:                                            |                              |                             |                  |  |
|                                                                               |                              |                             |                  |  |
|                                                                               |                              |                             |                  |  |
| Ragione sociale del proprietario:                                             |                              |                             |                  |  |
|                                                                               |                              |                             |                  |  |
| Dati identificativi della gru:                                                |                              |                             |                  |  |
| Tipo:                                                                         |                              |                             |                  |  |
| Modello:                                                                      |                              |                             |                  |  |
| Numero di fabbrica:                                                           |                              |                             |                  |  |
| Anno di costruzione:                                                          |                              |                             |                  |  |
| Portata massima nominale (kg )<br>Data/numero di revisione delle istruzioni p |                              |                             |                  |  |
| Comunicazione di messa in servizio all'IN                                     | Del Luso<br>ΔII di           |                             |                  |  |
| in data:                                                                      |                              |                             |                  |  |
|                                                                               |                              |                             |                  |  |
| Posizionamento della gru:                                                     |                              |                             |                  |  |
| □ retrocabina                                                                 | ☐ retrocassone               | ☐ su scarrabile             |                  |  |
| Autocarro:                                                                    |                              |                             |                  |  |
| Marca Costruttore                                                             |                              | Tipo                        |                  |  |
| N° Telaio:                                                                    |                              |                             |                  |  |
| Scarrabile:                                                                   |                              |                             |                  |  |
| Costruttore:                                                                  |                              | N fabbrica                  |                  |  |
|                                                                               |                              | ☐ fissi                     |                  |  |
| Stabilizzatori principali:<br>Stabilizzatori supplementari:                   | □ estraibili<br>□ estraibili | ☐ fissi                     |                  |  |
| Scartamento stabilizzatori principali (m)                                     | sca                          | artamento stabilizzatori su | upplementari (m) |  |
| Interasse (m)                                                                 |                              |                             |                  |  |
| Distanza stabilizzatori principali dall'asse                                  |                              |                             |                  |  |
| Reazione max sugli stabilizzatori (daN):                                      |                              |                             |                  |  |
| N. sfili idraulici:                                                           |                              |                             |                  |  |
| N. Silii illaliuali                                                           |                              |                             |                  |  |
| Caratteristiche principali della gru:                                         |                              |                             |                  |  |
| Organo/i di presa:                                                            |                              |                             |                  |  |
| Posto di manovra:                                                             |                              |                             |                  |  |
| Radiocomando (marca. tipo, n, di fabbrica                                     | a):                          |                             |                  |  |
| Fune di sollevamento <sup>2</sup> :                                           |                              |                             |                  |  |
|                                                                               |                              | Diametra/mm):               |                  |  |
| Numero dei tratti portanti:                                                   |                              |                             |                  |  |
| N° trefoli:Composizion                                                        |                              |                             |                  |  |
|                                                                               |                              |                             | .,,              |  |
| Componenti aggiuntivi:                                                        |                              |                             |                  |  |
| Accessori (prolunghe, braccio articolato s                                    | • •                          |                             |                  |  |
|                                                                               |                              |                             |                  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità  $^2\,\mathrm{Dati}$  da riportare ove rilevabili.

| DECRETI ATTUA                                                                                                                                                                                                                            | ATIVI                    |                    |                    |       |   |                  |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOGO INAIL                                                                                                                                                                                                                               | -                        |                    |                    |       |   | SOG(<br>CH<br>PF | DGO/ESTREMI<br>GETTO ABILITATO<br>E EFFETTUA LA<br>RIMA VERIFICA<br>PERIODICA<br>EVENTUALE) |
|                                                                                                                                                                                                                                          | rcambiabili:             |                    |                    |       |   |                  |                                                                                             |
| Diagramma dell                                                                                                                                                                                                                           | e portate <sup>1</sup> : |                    |                    |       |   |                  |                                                                                             |
| Portata Kg                                                                                                                                                                                                                               |                          |                    |                    |       |   |                  |                                                                                             |
| Distanza (m)                                                                                                                                                                                                                             |                          |                    |                    |       |   |                  |                                                                                             |
| (Allegare eventua                                                                                                                                                                                                                        | ale copia del diagra     | amma delle portate | e dell'area di man | ovra) | L |                  |                                                                                             |
| Dispositivi di sicurezza installati:                                                                                                                                                                                                     |                          |                    |                    |       |   |                  |                                                                                             |
| Note:                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                    |                    |       |   |                  |                                                                                             |
| Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96). |                          |                    |                    |       |   |                  |                                                                                             |
| Documentazion                                                                                                                                                                                                                            | e:                       |                    |                    |       |   |                  |                                                                                             |
| Dichiarazione CE di conformità                                                                                                                                                                                                           |                          |                    |                    |       |   |                  |                                                                                             |
| ☐ Registro di co                                                                                                                                                                                                                         | 'uso rev. N°             |                    |                    |       |   |                  |                                                                                             |

Firma

Verificatore Nome, Cognome e Qualifica

Luogo e data:....

\_

 $<sup>^{</sup>l}\ Per\ eventuali\ altre\ configurazioni\ vedere\ le\ istruzioni\ per\ l'uso$ 

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

# SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

### GRU TRASFERIBILE

 $\square$  A TORRE ☐ A CAVALLETTO PER EDILIZIA

| Matricola INAIL <sup>1</sup> :                                  |                              |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Ragione sociale del fabbricante:                                |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
| Dati identificativi della gru:                                  |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
| Comunicazione di messa in servizio all'INAII di                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
| Descrizione sommaria della gru:                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
| Tipo di rotazione: ☐ in basso ☐ in alto                         |                              |  |  |  |  |
| Caratteristiche principali della gru:                           |                              |  |  |  |  |
| Altezza massima utile del gancio da terra (m):                  | Lunghezza del braccio (m)    |  |  |  |  |
|                                                                 | Peso totale (kg):            |  |  |  |  |
|                                                                 | Peso totale (kg):            |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 | Classe                       |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
| Radiocomando (marca, tipo; nº di fabbrica):                     |                              |  |  |  |  |
| Componenti aggiuntivi (accessori, attrezzature intercambiabili) |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
| Gruppo di sollevamento:                                         |                              |  |  |  |  |
| Carrello: Scartamento (mm):interasse (mm):                      | Diametro ruote (mm):         |  |  |  |  |
|                                                                 |                              |  |  |  |  |
| Datamente (mm).                                                 |                              |  |  |  |  |
| Fune di sollevamento <sup>2</sup> :                             |                              |  |  |  |  |
|                                                                 | .Diametro(mm):               |  |  |  |  |
| Carico di rottura minimo garantito (daN):                       | .Classe di resistenza (daN): |  |  |  |  |
| N° trefoli: Composizione                                        | .Diametro fili esterni (mm): |  |  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità  $^2\,\mathrm{Dati}$  da riportare ove rilevabili.

| DECRETI ATTUATIVI |
|-------------------|
|                   |

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

| Diagramma delle                                                                                                                                                                                                                          | e portate <sup>1</sup> : |                   |                    |       |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------|-------|--|
| Portata Kg                                                                                                                                                                                                                               |                          |                   |                    |       |       |  |
| Distanza (m)                                                                                                                                                                                                                             |                          |                   |                    |       |       |  |
| (Allegare eventua                                                                                                                                                                                                                        | ale copia del diagra     | mma delle portate | e dell'area di man | ovra) |       |  |
| Dispositivi di sicurezza installati:                                                                                                                                                                                                     |                          |                   |                    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                   |                    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                   |                    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                   |                    |       |       |  |
| Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96). |                          |                   |                    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | di conformità            |                   |                    |       | data: |  |
| La macchina è do                                                                                                                                                                                                                         |                          |                   |                    |       |       |  |
| ☐ Registro di cor                                                                                                                                                                                                                        | ntrollo                  |                   |                    |       | ••••• |  |
| ☐ Dichiarazione                                                                                                                                                                                                                          | di corretta installaz    | ione (eventuale)  |                    |       |       |  |
| Luogo e data:                                                                                                                                                                                                                            |                          |                   |                    |       |       |  |

Verificatore Nome, Cognome e Qualifica

Firma

\_

 $<sup>^{\</sup>it l}$  Per eventuali altre configurazioni vedere le istruzioni per l'uso

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

### SCHEDA TECNICA PER IDROESTRATTORI

# **IDROESTRATTORE:** ☐ A CARICA CONTINUA ☐ A CARICA DISCONTINUA ☐ CON IMPIEGO DI SOLVENTI O MISCELE ESPLOSIVE Matricola INAIL<sup>1</sup>:.... Ragione sociale del fabbricante: Ragione sociale del proprietario: Dati identificativi della gru: Tipo: ..... Modello: Numero di fabbrica: Anno di costruzione: Carica massima nominale (kg): Velocità massima di rotazione (giri/min): Date/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di in data: ..... Descrizione sommaria dell'idroestrattore: Tipologia di prodotto in lavorazione: **Paniere** N° identificativo del paniere: Spessore del mantello (mm): Diametro bocca superiore (mm): Diametro fori e schematizzazione del tipo di foratura: Albero (misure e descrizione):

Freno (misure e descrizione):

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

| Involucro esterno:                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno (mm):                                                                                                                                                                                                                   |
| Diametro bocca (mm):                                                                                                                                                                                                                     |
| Dispositivo di blocco del coperchio:                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema di collegamento alla parte strutturale dell'edificio :                                                                                                                                                                           |
| Sistema di conegamento ana parte strutturale dell'edificio                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dispositivi di sicurezza Installati:                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
| Note:                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attornative di lavora impropra in provincia in propranta di disposizioni lavialativa a propriamentari a suttandontamenta                                                                                                                 |
| Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96). |
| Documentazione:                                                                                                                                                                                                                          |
| Dichiarazione CE di conformità:                                                                                                                                                                                                          |
| La macchina è dotata di:                                                                                                                                                                                                                 |
| □ Istruzioni per l'uso rev. N°                                                                                                                                                                                                           |
| ☐ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luogo e data:                                                                                                                                                                                                                            |
| Verificatore                                                                                                                                                                                                                             |

Firma

Nome, Cognome e Qualifica

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

# SCHEDA TECNICA PER PIATTAFORMA DI LAVORO AUTOSOLLEVANTE SU COLONNA

| Matricola INAIL :                                                                                                              |                                    |                      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Ragione sociale del fabbricante:                                                                                               |                                    |                      |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                    |                      |  |  |  |
| Ragione sociale del proprietario:                                                                                              |                                    |                      |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                    |                      |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                    |                      |  |  |  |
| Dati idantificativi dalla niettoforma di la                                                                                    | vere sutesellevente e              | u calanna.           |  |  |  |
| Dati identificativi della piattaforma di la ☐ Monocolonna ☐ ☐                                                                  | voro autosolievante s<br>Bicolonna | au colonne:  □ Altro |  |  |  |
| Tipo                                                                                                                           |                                    |                      |  |  |  |
| Modello:                                                                                                                       |                                    |                      |  |  |  |
| Numero di fabbrica:                                                                                                            |                                    |                      |  |  |  |
| Anno di costruzione;                                                                                                           |                                    |                      |  |  |  |
| Carico nominale comprese le persone (kg)                                                                                       |                                    |                      |  |  |  |
| Data/numero di revisione delle istruzioni pe                                                                                   | er l'uso:                          |                      |  |  |  |
| Comunicazione di messa in servizio all'INA                                                                                     | AIL di                             |                      |  |  |  |
| in data:                                                                                                                       |                                    |                      |  |  |  |
| Certificazione N°rilascia                                                                                                      | ta da:                             | N° O. N              |  |  |  |
| Caratteristiche principali della piattafori<br>Colonna/e: Tipo (tubolare, a traliccio, ecc.)<br>Descrizione (tipo di sezione): | )                                  |                      |  |  |  |
| Stabilizzatori: Tipo (a vite, ad azionamento Pressione di appoggio al suolo (daN/cm²):                                         | o idraulico, ecc.)                 |                      |  |  |  |
| Caratteristiche dimensionali della piatta<br>Lunghezza piattaforma (m)                                                         | ncorate)                           |                      |  |  |  |
| Velocità di sollevamento (m/min)                                                                                               |                                    |                      |  |  |  |
| Potenza installata (motori elettrici) (kW)                                                                                     |                                    |                      |  |  |  |
| Tipo di comandi:                                                                                                               |                                    |                      |  |  |  |
| Ubicazione comandi                                                                                                             |                                    |                      |  |  |  |
| Accesso alla piattaforma:                                                                                                      |                                    |                      |  |  |  |
| Dispositivi di sicurezza sulle porte di acces                                                                                  | sso:                               |                      |  |  |  |
| Dispositivi di sicurezza installati:                                                                                           |                                    |                      |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                    |                      |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                    |                      |  |  |  |
| Sistemi di livellamento della piattaforma                                                                                      | a:<br>                             |                      |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                    |                      |  |  |  |
| Notes                                                                                                                          |                                    |                      |  |  |  |
| Note:                                                                                                                          |                                    |                      |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                    |                      |  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità

| ı | )FCR | ЕΠТ | A' | 1"1" | IΑ | тт | IV I |  |
|---|------|-----|----|------|----|----|------|--|

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96).

| Documentazione:                                          |                           |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Dichiarazione CE di conformità;                          | data:                     |  |
| La macchina è dotata di:  ☐ Istruzioni per l'uso rev. N° |                           |  |
| □ Registro di manutenzione                               |                           |  |
| ☐ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)    |                           |  |
| Luogo e data:                                            |                           |  |
|                                                          | Verificatore              |  |
|                                                          | Nome, Cognome e Qualifica |  |

Firma

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

## SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

#### **PONTE MOBILE SVILUPPABILE**

|                                                                       | Matricola I                                  | INAIL':                  |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| iti identificativi:  Gruppo A                                         |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       | ifficativi:  A                               |                          |                                  |  |
| Ragione sociale del proprietario:                                     | i fabbricante:    proprietario:              |                          |                                  |  |
|                                                                       | a del proprietario:    Gruppo B              |                          |                                  |  |
| Ragione sociale del fabbricante:    Ragione sociale del proprietario: |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
| Dati identificativi:                                                  |                                              |                          |                                  |  |
| ☐ Gruppo A ☐ Gruppo B                                                 | ☐ Tipo 1                                     | ☐ Tipo 2                 | ☐ Tipo 3 (rif. EN 280 punto 1.4) |  |
| Tipo: Modello:.                                                       |                                              | N.F                      | Anno di costruzione:             |  |
| Portata nominale (kg):                                                | N° persone:                                  |                          |                                  |  |
| Data/numero di revisione delle istruzioni                             | per l'uso:                                   |                          |                                  |  |
| Comunicazione di messa in servizio all'II                             | NAIL di                                      |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
| Certificazione N°                                                     |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       | . rilasciata da:                             |                          | N° O.N                           |  |
|                                                                       | le del proprietario:    le del proprietario: |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       | iluppabile:                                  |                          |                                  |  |
|                                                                       | □ estraibili                                 | □ fissi                  |                                  |  |
| Stabilizzatori supplementari:                                         | □ estraibili                                 | □ fissi                  |                                  |  |
| Scartamento stabilizzatori principali (m)                             |                                              | scartamento stabiliza    | zatori supplementari (m)         |  |
| interasse (m)                                                         |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
| Caratteristiche dimensionali della piat                               | taforma/navice                               | lla:                     |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
| Posti di manovra:                                                     |                                              |                          |                                  |  |
| Tino di comandi:                                                      |                                              |                          |                                  |  |
| •                                                                     |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
| Tipo di sviluppo con caratteristiche pi                               | r <b>incipali</b> (funi, ca                  | atene, idraulico, misto) | ):                               |  |
|                                                                       | = :                                          |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
|                                                                       |                                              |                          |                                  |  |
| Tipo di livellamento della navicella:                                 |                                              |                          |                                  |  |
| B                                                                     |                                              | 1.1143 11 411            |                                  |  |
| Marca gru: Modello                                                    |                                              |                          |                                  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità

## DECRETI ATTUATIVI

LOGO INAIL

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

| Note                                                                                                                     |                           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
|                                                                                                                          |                           |       |
| Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepime |                           | mente |
| Documentazione:                                                                                                          |                           |       |
| Dichiarazione CE di conformità:                                                                                          | data:                     |       |
| La macchina è dotata □ Istruzioni per l'uso rev                                                                          |                           |       |
| □ Istruzioni per ruso rev                                                                                                |                           |       |
| ☐ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)                                                                    |                           |       |
| Luogo e data:                                                                                                            |                           |       |
|                                                                                                                          | Verificatore              |       |
|                                                                                                                          | Nome, Cognome e Qualifica |       |

Firma

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

## SCHEDA TECNICA PER PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI

## PONTEGGIO SOSPESO MOTORIZZATO

| Matricola                                          | INAIL <sup>1</sup> :                                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                            |
|                                                    |                                                            |
| •                                                  |                                                            |
|                                                    |                                                            |
| Identificazione del ponteggio sospeso motorizzato: |                                                            |
|                                                    |                                                            |
| Modello:                                           |                                                            |
|                                                    |                                                            |
|                                                    |                                                            |
|                                                    | persone) indicato sulla targhetta della casa costruttrice. |
|                                                    |                                                            |
|                                                    | otorizzato:                                                |
|                                                    | lunghezzamm                                                |
| Tamburo liscio scanalato                           |                                                            |
| diametromm                                         |                                                            |
|                                                    | sistono)                                                   |
| •                                                  |                                                            |
| Funo: tino composiziono                            |                                                            |
| diametro fune                                      | entari mm Kr N/rnm²                                        |
| carico di rottura della fune                       |                                                            |
| coefficiente di sicurezza K =                      |                                                            |
|                                                    |                                                            |
| Rapporto: diametro tamburo diametro fune           |                                                            |
| •                                                  |                                                            |
|                                                    |                                                            |
| Telaio: materiale e composizione                   |                                                            |
|                                                    |                                                            |
|                                                    |                                                            |
| Ancoraggio del telaio al ponte                     |                                                            |
|                                                    |                                                            |
|                                                    |                                                            |
| •                                                  |                                                            |
|                                                    |                                                            |

 $<sup>^{\</sup>rm I}$  Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio.

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

| Note:                                               |                          |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                                                     |                          |  |
|                                                     |                          |  |
| Documentazioni:                                     |                          |  |
| Dichiarazione CE di conformità:                     | data                     |  |
| Istruzioni di uso                                   | Data/numero di revisione |  |
| Registro di controllo                               |                          |  |
| Dichiarazione di corretta installazione (eventuale) |                          |  |
| Luogo e data:                                       |                          |  |
| 200g0 0 data:                                       | Verificatore             |  |

Verificatore Nome, Cognome e Qualifica

Firma

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

## SCHEDA TECNICA PER SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE

#### SCALA AREA AD INCLINAZIONE VARIABILE:

|                                                                           |                                                       |                                 | Matricola               | iNAIL¹:      |                |              |            |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|
| _                                                                         |                                                       |                                 |                         |              |                |              |            |                                               |
| Ragione so                                                                | ociale del prop                                       | rietario:                       |                         |              |                |              |            |                                               |
| Dati identif                                                              |                                                       |                                 |                         |              |                |              |            |                                               |
|                                                                           |                                                       | Mode                            | ello:                   |              | N.F.:          |              | Anno di co | struzione:                                    |
| Sviluppo m<br>Comunicaz                                                   | assimoi<br>ione di messa i                            | m. Po<br>n servizio all'IN/     | ortata nomina<br>AIL di | le kg:       | (con           | npreso n     | pers       |                                               |
| Descrizione                                                               | e sommaria del                                        | tipo e del funzio               | onamento dell           | la scala:    |                |              |            |                                               |
| Altezza dal                                                               | o ruote (sui pia<br>suolo del piolo<br>scala completa | superiore, al m                 | assimo svilup           | po ed alla m | assima inclina | azione della | scala      | m.                                            |
|                                                                           |                                                       | Din                             | nensioni in mr          | m            |                |              |            | Scatole di incastro di tronchi (ricoprimenti) |
| Tronchi                                                                   | Lunghezza<br>dei tronchi                              | Lunghezza<br>utile dei<br>pioli | Montanti                | Tiranti      | Saetta         | Perni        | Pioli      | Sezioni/Lunghezza                             |
| 1° (fisso)                                                                |                                                       |                                 |                         |              |                |              |            |                                               |
| 2°                                                                        |                                                       |                                 |                         |              |                |              |            |                                               |
| 3°<br>4°                                                                  |                                                       |                                 |                         |              |                |              |            |                                               |
| <del>_</del> 5°                                                           |                                                       |                                 |                         |              | 1              |              |            |                                               |
| 6°                                                                        |                                                       |                                 |                         |              |                |              |            |                                               |
| Diametro de<br>Funi: mater<br>Attacchi: tip<br>Ingranaggi:<br>Dispositivo | o<br>coppie e tipo .<br>contro l'abbass               | mm. amento accidei              | ntale della vol         | ata          |                |              |            | mm.                                           |
|                                                                           | nassimo solleva<br>di sviluppo:                       | amento                          |                         |              |                |              |            |                                               |
| Diametro de<br>Funi: mater<br>Attacchi: tip                               | el tamburo<br>iale<br>oo                              |                                 |                         |              |                |              |            | mm.                                           |
| •                                                                         |                                                       |                                 |                         |              |                |              |            |                                               |
| Altri dispo                                                               | sitivi di sicure                                      | zza installati:                 |                         |              |                |              |            |                                               |
|                                                                           |                                                       |                                 |                         |              |                |              |            |                                               |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

## DECRETI ATTUATIVI

LOGO INAIL

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

| Note:                                                    |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in ass        | enza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentement<br>recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96). |
| Documentazione:                                          |                                                                                                                                    |
| Dichiarazione CE di conformità:                          | data:                                                                                                                              |
| La macchina è dotata di:  ☐ Istruzioni per l'uso rev. N° |                                                                                                                                    |
| ·                                                        |                                                                                                                                    |
| Luogo e data:                                            | Verificatore                                                                                                                       |
|                                                          | Nome, Cognome e Qualifica                                                                                                          |

Firma

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

## SCHEDA TECNICA PER MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA

#### **MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA**

Matricola INAIL<sup>1</sup>:....

| Ragione sociale del fabbricante:                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ragione sociale del proprietario:                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |
| Dati identificativi:         Tipo:       N.F.:       Anno di costruzione:                                                                                             |
| Carico massimo totale kg:cosi ripartito kg                                                                                                                            |
| Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso:  Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di in data:                                                        |
| Certificazione CE (se applicabile) N° rilasciata da:                                                                                                                  |
| Descrizione sommaria della macchina agricola raccoglifrutta:                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                       |
| Macchina semovente/trainata dotata di: palco                                                                                                                          |
| ed azionamento                                                                                                                                                        |
| Piattaforme estraibili (Indicare le dimensioni o lo sbalzo massimo):                                                                                                  |
| Sollevatore anteriore cassoni (tipo e portata):  Sollevatore posteriore cassoni (tipo e portata)  Motore marca tipo  Alimentazione potenza  Velocità di lavoro (m/s): |
| Velocità di trasferimento (m/s)                                                                                                                                       |
| Tipo di comandi (al posto di guida e sulle piattaforme elevabili):                                                                                                    |
| Ubicazione dei dispositivi di comando di arresto di emergenza:                                                                                                        |
| Dispositivi di protezione contro la discesa accidentale dei palco elevabile                                                                                           |
| Dispositivi di sicurezza contro lo schiacciamento ed il cesoiamento                                                                                                   |
| Dispositivi di sicurezza contro il sovraccarico (se presenti)                                                                                                         |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

| spositivi per impedire la marcia con palco fuori dalla posizione di riposo a velocità superiore a quella di lavoro                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spositivi per impedire il moto dei palchi durante la marcia a velocità di trasferimento                                                                                                                                                |
| tri dispositivi di sicurezza installati:                                                                                                                                                                                               |
| ote                                                                                                                                                                                                                                    |
| trezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e antecedentemente alla nanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96). |
| ocumentazione:<br>chiarazione CE di conformità                                                                                                                                                                                         |
| macchina è dotata di:<br>Istruzioni per l'uso rev. N°                                                                                                                                                                                  |
| ogo e data:Verificatore<br>Nome, Cognome e Qualifica                                                                                                                                                                                   |

Firma

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

## **VERBALE D VERIFICA PERIODICA**

(D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

| Il giorno il sottoscritto                                                                                                                                                                                                      | )                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ha provveduto alla:  □ prima verifica periodica  □ verifica periodica (successiva alla prima)                                                                                                                                  |                                                                                                           |
| del/della:  □ ponte mobile sviluppabile  □ carro raccogli frutta  □ ascensore/montacarichi da cantiere  □ ponte sospeso e relativi argani  □ scala aerea ad inclinazione variabile                                             | □ gru □ carrello semovente a braccio telescopico □ piattaforma autosollevante su colonne □ idroestrattore |
| tipo                                                                                                                                                                                                                           | matr                                                                                                      |
| marcamod                                                                                                                                                                                                                       | nr. Fabbrica:                                                                                             |
| installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                | nn.                                                                                                       |
| ed ha rilevato quanto segue                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                | recchio e dei dispositivi di sicurezza                                                                    |
| 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica                                                                                                                                                            | а:                                                                                                        |
| 5) Osservazioni:                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                | LA VERIFICA                                                                                               |
| In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove esegu conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:  ☐ risulta adeguato ai fini della sicurezza ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti mo |                                                                                                           |
| Luogo e data:                                                                                                                                                                                                                  | Verificatore<br>Nome, Cognome e Qualifica                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | Firma                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| Firma del datore di lavoro o suo rappresenta                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

## SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURE A PRESSIONE

#### ATTREZZATURA A PRESSIONE

| <b>:</b> |                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o:       |                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DAT      | I RELATIVI AL                           | LA CERTIFIC                                                                                                 | CAZIONE                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R        | Rilasciata da                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | Numero O. N.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | PS x V bar x litri<br>PS x DN bar       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | Categoria di rischio                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Facente parte dell'insieme<br>n.f.:     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>□ attrezzatura marcata CE</li> <li>□ attrezzatura non marcata CE ed omologata ISPESL;</li> <li>□ attrezzatura non marcate CE e garantita dalla marcatura CE dell'insieme.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | DATI                                    | TECNICI                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PS (ba   | r) TS (°C)                              |                                                                                                             | Fluido                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               | V (I)                                                                                                                                                                                                                                                                   | DN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                         | Natura                                                                                                      | Stato                                                                                                                                                                                | Gruppo                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | Capacità totale                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Anno di cost<br>zio all'INAIL di<br>DAT | Anno di costruzione:  zio all'INAIL di  Rilasciata da  PS x V bar x lit PS x DN bar  Facente parte de n.f.: | Anno di costruzione:  zio all'INAIL di  DATI RELATIVI ALLA CERTIFIC  Rilasciata da  PS x V bar x litri PS x DN bar  Facente parte dell'insieme n.f.:  DATI TECNICI  PS (bar) TS (°C) | Anno di costruzione:zio all'INAIL di  DATI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE  Rilasciata da  PS x V bar x litri PS x DN bar  Facente parte dell'insieme n.f.:                                      | Anno di costruzione:  zio all'INAIL di  DATI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE  Rilasciata da Numero O. N.  PS x V bar x litri PS x DN bar  Facente parte dell'insieme attrezzatura omologata lattrezzatura garantita da dell'insieme  DATI TECNICI  PS (bar) TS (°C) Fluido | PS x V bar x litri PS x DN bar  Facente parte dell'insieme n.f.:  DATI TECNICI  PS (°C)  Rilasciata da  Numero O. N.  Numero O. N.  Categoria di rischio  Attrezzatura marcata CE attrezzatura non marcat omologata ISPESL; attrezzatura non marcat garantita dalla marcatur dell'insieme. |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

| Dispositivi di controllo: <i>Manometri, termometri, indicatori di livello, ecc</i>                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |
| Dispositivi di regolazione: <i>Pressostati, termostati. ecc</i>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                      |
| Componenti in scorrimento viscoso o a fatica oligociclica  □ L'attrezzatura ha componenti soggetti a scorrimento viscoso o a fatica oligociclica, vedere elenco allegato                                             |
| Note:                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                      |
| Attrezzatura di lavora immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie. |
| Documentazione attrezzatura:  ☐ Dichiarazione CE di conformità rilasciata in data:                                                                                                                                   |
| □ Istruzioni di uso                                                                                                                                                                                                  |
| □ Registro di manutenzione                                                                                                                                                                                           |
| <ul><li>□ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)</li><li>□ Schema P&amp; I</li></ul>                                                                                                                    |
| □ Disegni                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>□ Relazione Tecnica</li> <li>□ Documentazione relativa ai dispositivi di sicurezza (Dichiarazioni CE di conformità, Certificati taratura, Dimensionamento ecc.), indicare quale</li> </ul>                  |
|                                                                                                                                                                                                                      |
| □ altro                                                                                                                                                                                                              |
| Luogo e data:                                                                                                                                                                                                        |
| Verificatore<br>Nome, Cognome e Qualifica                                                                                                                                                                            |
| Firma                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                      |

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

## SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURE A PRESSIONE

## INSIEME A PRESSIONE immatricolato come unica unità indivisibile

Matricola INAIL<sup>1</sup>:.....

| Ragione so               | ciale del     | fabbri | icante:  |                         |                                             |                                  |                                  |                      |                   |                                        |
|--------------------------|---------------|--------|----------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|
| _                        |               |        |          |                         |                                             |                                  |                                  |                      |                   | ······································ |
| Luogo di ins             | stallazior    |        |          |                         |                                             |                                  |                                  |                      |                   |                                        |
| Descrizione              | dell'insi     | eme:   |          |                         |                                             |                                  |                                  |                      |                   |                                        |
| Comunicazio              | one di me     | ssa in | servizio | all'INA                 |                                             |                                  |                                  |                      |                   |                                        |
| Certificazion            | e N°          |        |          | rilascia                | DATI RELATI\<br>ata da                      | /I ALLA CERT                     | IFICAZIONE                       | Numero O             | N                 |                                        |
| nenza - ALL. II PED PS x |               |        |          | PS x [                  | / bar x litri<br>DN bar<br>trezzatura più p | ericolosa                        |                                  | Categoria di rischio |                   |                                        |
|                          |               |        |          | CA                      | RATTERISTIC                                 | HE TECNICHE                      | DELL'INSI                        | EME                  |                   |                                        |
| Tipologia                | Pres<br>Ammi  | SS.    | -        | oeratura ammiss. FLUIDO |                                             |                                  |                                  | (litri) max          |                   | DN (-) max                             |
|                          | MAX (I        | oar)   | MIN      |                         | MAX                                         | natura                           | stato                            | gruppo               |                   |                                        |
|                          |               |        |          | Att                     | rezzature e ac<br>Valu                      | cessori compe<br>tazione di conf | <b>onenti l'insi</b><br>ormità   | eme                  |                   |                                        |
| Tipolog<br>dell'attrez   | gia<br>zatura | NF     | o matri  | cola                    | Con<br>marcatura CE                         | Senza<br>marcatura CE            | Attrezzatu<br>omologat<br>ISEPSL |                      | Accessori di sicu | ırezza                                 |
| 1)<br>2)                 |               |        |          |                         |                                             |                                  |                                  |                      |                   |                                        |
| 3)                       |               |        |          |                         |                                             |                                  |                                  |                      |                   |                                        |
| 4)                       |               |        |          |                         |                                             |                                  |                                  |                      |                   |                                        |
| 4)<br>5)<br>6)           |               |        |          |                         |                                             |                                  |                                  |                      |                   |                                        |
| 6)<br>7)                 |               |        |          |                         |                                             |                                  |                                  |                      |                   |                                        |
| 8)                       |               |        |          |                         |                                             |                                  |                                  |                      |                   |                                        |
| 9)                       |               |        |          |                         |                                             |                                  |                                  |                      |                   |                                        |
| 10)                      |               |        |          |                         |                                             |                                  |                                  |                      |                   |                                        |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

| Altri dispositivi di protezione installati<br>Accessori di sicurezza: Valvole sicurezza, dischi di rottura, ecc                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dispositivi di controllo: Manometri, termometri, indicatori di livello, ecc                                                                                                                                          |     |
| Dispositivi di regolazione: Pressostati, termostati. ecc                                                                                                                                                             |     |
| Componenti in scorrimento viscoso o a fatica oligociclica<br>L'attrezzatura ha componenti soggetti a scorrimento viscoso o a fatica oligociclica, vedere elenco allegato                                             |     |
| Note:                                                                                                                                                                                                                |     |
| Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedenteme<br>all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie. | nte |
| Documentazione attrezzatura:  ☐ Dichiarazione CE di conformità rilasciata in data:                                                                                                                                   |     |
| <ul> <li>☐ Registro di manutenzione</li> <li>☐ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)</li> <li>☐ Schema P&amp; I</li> <li>☐ Disegni</li> </ul>                                                          |     |
| <ul> <li>☐ Relazione Tecnica</li> <li>☐ Documentazione relativa ai dispositivi di sicurezza (Dichiarazioni CE di conformità, Certificati taratura, Dimensionamer ecc.), indicare quale:</li> </ul>                   |     |
| □ altro                                                                                                                                                                                                              |     |
| Luogo e data:                                                                                                                                                                                                        |     |
| Verificatore<br>Nome, Cognome e Qualifica                                                                                                                                                                            |     |
| Firma                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

## VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art 71 comma 11 e Allegato VII)

| II adama                                                                                                                 |                                                                                                                                     | (= 1=9=1                                                                   |                                                                                                             | 4-              |                                                                                           |                 |                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Il giorno                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            | II sottoscrit                                                                                               | to              |                                                                                           |                 |                                                                |                |
| ha provveduto alla:  La prima delle verific  La verifica di funziona  La verifica di visita in  La verifica di integrità | amento<br>terna per gei                                                                                                             |                                                                            | oore                                                                                                        |                 |                                                                                           |                 |                                                                |                |
| del/della:  ☐ attrezzatura a pression                                                                                    | one                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                             | □ insieme       | a pressione                                                                               |                 |                                                                |                |
| tipo                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                             |                 | r                                                                                         | matr            |                                                                |                |
| fabbricante                                                                                                              |                                                                                                                                     | mod                                                                        |                                                                                                             | nr I            | Fabbrica                                                                                  | nr. Ma          | atricola                                                       |                |
| installato/utilizzato nel c                                                                                              | antiere/stabi                                                                                                                       | limento della                                                              | Ditta                                                                                                       |                 |                                                                                           |                 |                                                                |                |
| Comune                                                                                                                   |                                                                                                                                     | \                                                                          | /ia                                                                                                         |                 |                                                                                           |                 | n                                                              |                |
| ed ha rilevato quanto se                                                                                                 | egue:                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                             |                 |                                                                                           |                 |                                                                |                |
| 1) Configurazione e da                                                                                                   | ati tecnici ril                                                                                                                     | evati al mom                                                               | ento della ve                                                                                               | erifica:        |                                                                                           |                 |                                                                |                |
| Attrezzature/camere                                                                                                      | N.F.                                                                                                                                | PS (bar)                                                                   | P <sub>esercizio</sub> (bar)                                                                                | TS (°C)         | T <sub>esercizio</sub> (°C)                                                               | Natura          | Fluido<br>Stato                                                | Gruppo         |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                            | (Bul)                                                                                                       |                 | ( 0)                                                                                      | I Vatara        | Otato                                                          | Отарро         |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                             |                 |                                                                                           |                 |                                                                |                |
| Breve descrizione del fu                                                                                                 | la risponden<br>licabili<br>il conduttore<br>nto centralizz<br>rispettano, qu<br>unzionalità c<br>Valvole di sie<br>ello, certifica | abilitato Sig .  zati con gene ualora non ce lei dispositiv curezza, disch | etri dell'acqua<br>eratore di cal<br>rtificati come<br>i di protezion<br>ni di rottura, e<br>azione, tarati | a di alimento d | con quanto rio<br>sbilitazione n .<br>zialità superio<br>escrizioni dell<br>i scelta, con | chiesto nelle i | struzioni per<br>Rilasciata il<br>V (per period<br>dell'ISPESL | l'uso, o nelle |
| Dispositivi di controllo: I<br>(Indicare marca, model<br>funzionalità)                                                   |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                             |                 | di scelta, co                                                                             | nformità alle   | istruzioni us                                                  | o, verifica d  |
| Dispositivi di regolazion<br>(Indicare marca, mode<br>funzionalità)                                                      |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                             | ura, criteri d  | i scelta, con                                                                             | formità alle i  | struzioni usc                                                  | o, verifica d  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                             |                 |                                                                                           |                 |                                                                |                |

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

| Mez<br>(Indi | accessori rilevanti.<br>zi di alimentazione (per generatori di vapo<br>care marca, modello, certificazione/omo<br>ica di funzionalità)                                                                        |                                               | di scelta, conformità alle istruzioni uso,                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ole di intercettazione<br>care marca, modello, criteri di scelta, con                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                 |
| Ecc.         |                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                 |
|              | Stato di conservazione<br>fica per visita interna per generatori di vap<br>L'esame visivo delle parti del generato<br>quanto segue                                                                            | ore accessibili ed ispezionabili, tanto in    | ternamente che esternamente ha rilevato                                                         |
|              | accertare la permanenza delle condizion                                                                                                                                                                       | ni di stabilità per la sicurezza dell'eserciz | ata incaricato dal datore di lavoro, al fini di<br>cio del generatore dei stesso Indicare quali |
| Veri         | fica di integrità di insiemi  ☐ esame visivo eseguito dall'esterno ☐ esame visivo eseguito dall'interno ☐ esame spessimetnico ☐ altre eventuali prove, indicare quali                                         |                                               |                                                                                                 |
|              | ☐ prova idraulica (valore di pressione<br>☐ prova pneumatica (valore di pressione<br>fica di integrità di tubazioni<br>prove non distruttive eseguite<br>tato di conservazione risulta                        | e)                                            |                                                                                                 |
| 4) <b>(</b>  |                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                               | ESITO DELLA VERIFICA                          |                                                                                                 |
|              | ase a quanto rilevato ed al risultato delle p  lo stato di funzionamento lo stato di conservazione suddetta attrezzatura/insieme. risulta adeguato ai fini della sicure non risulta adeguato ai fini della si | zza                                           | ,                                                                                               |
| Luo          | go e data                                                                                                                                                                                                     |                                               | Va.:if:                                                                                         |
|              | Firma del datore di lavoro o suo rapprese<br>Firma                                                                                                                                                            |                                               | Verificatore<br>Cognome e Qualifica<br>Firma                                                    |
|              | Data della prossima verifica di funzionamento                                                                                                                                                                 | Data della prossima verifica d'integrità      | Data della verifica per visita interna (per generatori di vapore)                               |

Nota per la compilazione: la prima delle verifiche periodiche e per la verifica di funzionamento fare riferimento ai punti 1) e 2) e 4). Per le verifiche per visita interna e d'integrità fare riferimento al punto 3) e 4).

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

## VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. N. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

| II giorno                |                                 | , •                      | il sottoscritto                                     | ,                                   |                              |                                   |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ha provved ☐ prima d     | duto alla:<br>elle verifiche pe |                          |                                                     |                                     |                              |                                   |
| dell <sup>'</sup> impian | to centrale di ri               | iscaldamento ad acqu     | a calda matr                                        |                                     |                              |                                   |
| installatore             | ·····                           |                          |                                                     |                                     |                              |                                   |
| Installato r             | nello stabilimen                | to della Ditta           |                                                     |                                     |                              |                                   |
|                          | ato quanto seg                  |                          | Via                                                 |                                     |                              | n                                 |
| 1) Configu               | razione e dati t                | tecnici rilevati al mome |                                                     |                                     |                              |                                   |
|                          | <u> </u>                        | Caratteristic            | che del generatori facen                            | iti parte dell'impian               | to                           |                                   |
| N. d'ord.                | Tipo<br>Generatori<br>(*)       | Costruttore              | Numero di fabbrica                                  | Pressione max di<br>esercizio (bar) | Tipo<br>Combustibile<br>(**) | Potenzialità del<br>focolare (kW) |
| 1)                       |                                 |                          |                                                     |                                     |                              |                                   |
| 2)<br>3)                 |                                 |                          |                                                     |                                     |                              |                                   |
| 4)<br>5)                 |                                 |                          |                                                     |                                     |                              |                                   |
| ວ)                       |                                 |                          |                                                     | Potenzialità glob                   | l<br>pale dell'impianto      |                                   |
| Matricole of             | dei vasi collaud                | lati                     | ibile, 3 = gasolio, 4 = me                          |                                     |                              |                                   |
| periodi<br>_             | ca)<br>I Gli Impianti ris       |                          | generatore di calore di certificati come insiemi, l |                                     |                              |                                   |
|                          |                                 | -                        | , dischi di rottura, ecc.                           |                                     |                              |                                   |
| Dispos                   | itivi di controllo              | o: Manometri. termome    | etri, indicatori di livello, ec                     | C.                                  |                              |                                   |
| Dispos                   | itivi di regolazio              | one: Pressostati, term   | ostati, ecc.                                        |                                     |                              |                                   |
| altri ac                 | cessori rilevant                | ti.                      |                                                     |                                     |                              |                                   |
| •                        | i conservazio<br>o di conservaz |                          |                                                     |                                     |                              |                                   |
| 4) Osser                 | rvazioni:                       |                          |                                                     |                                     |                              |                                   |
|                          |                                 |                          |                                                     |                                     |                              |                                   |

LOGO/ESTREMI SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (EVENTUALE)

#### **ESITO DELLA VERIFICA**

| In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente     lo stato di funzionamento   lo stato di conservazione   del suddetto impianto:   risulta adeguato ai fini della sicurezza   non risulta adeguato ai tini della sicurezza, per i seguenti motivi: | verbale.                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Luogo e data                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| Verificatore                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome, Cognome e Qualifica<br>Firma |
| Firma del datore di lavoro o suo rappresentante<br>Firma                                                                                                                                                                                                                               |                                    |

## **DECRETO INTERMINISTERIALE 13 aprile 2011**

Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 del 11/07/2011. Entrata in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione

IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

е

IL CAPO DIPARTIMENTO della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO della Protezione civile

е

IL CAPO DIPARTIMENTO dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno

Visto l'<u>art. 2</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che prevede l'emanazione di apposito decreto per l'applicazione delle norme ivi contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco, tenendo delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali»;

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» ed, in particolare, l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 15 marzo 1997, n. 59, ed il particolare, gli articoli 107 e 108;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2001, n. 40 Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, recante «Nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni:

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;

Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

Ritenuto, altresì, di dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, uniformemente su tutto il territorio nazionale:

Ravvisata la necessità di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi;

Considerato che le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile; Sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 17 novembre 2010;

#### Decretano:

#### Art. 1 Definizioni

- 1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:
- a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;
- b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
- d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;
- e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.

## Art. 2 Campo di applicazione

- 1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:
  - a. necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
  - b. organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
  - c. imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
  - d. necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
- 2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e

dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

3. Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.

## Art. 3 Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile

- 1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
- 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo <u>art. 4</u>, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

### Art. 4 Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

- 1 Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
- 2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
- 3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.

#### Art. 5 Sorveglianza sanitaria

- 1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria
- 2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
- 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d'intesa le modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, anche ricorrendo a convenzioni con le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le forme organizzative per assicurare, con oneri a proprio carico, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.

# Art. 6 Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta.

- 1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art. 7, si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
- 2. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008.
- 3. Resta fermo che al personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo corpo.

#### Art. 7 Disposizioni relative alle cooperative sociali

- 1. Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell'esperienza, nelle attività di cui all'art.1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2. Ove le attività di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettivo e psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.
- 3. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste.

## Art. 8 Disposizioni transitorie e finali

- 1. Sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, le attività di cui abbia beneficiato il volontariato, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 aprile 2011

- Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro Mastropietro
- Il Capo del dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute Oleari
- Il Capo del dipartimento della protezione civile Gabrielli
- Il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno Tronca

## ACCORDO SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI<sup>1</sup>

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-01-2012

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

## ACCORDO 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Commento personale: vedi anche lo <u>Schema riassuntivo degli accordi Stato-Regioni sulla formazione</u>

prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'<u>articolo 34, commi 2</u> e <u>3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u>

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'<u>art. 34, comma 2</u>, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che il datore di lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTO il comma 3 del predetto art. 34, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma;

VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato:

VISTA la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti consequenti al confronto con le Parti sociali;

VISTE le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali è stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento;

VISTA la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;

VISTA la nota del 14 luglio 2011 con la quale Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;

VISTA la nota in data 14 luglio 2011, con la quale è stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;

VISTA la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;

VISTA la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

VISTA la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle Regioni e alle Province autonome;

VISTE le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;

VISTA la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce accordo

tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, <u>Allegato A)</u> parte integrante del presente atto, relativo ai corsi di formazione per lo

svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Presidente: Dott. Piero Gnudi

Il Segretario: Cons. Ermenegilda Siniscalchi

#### **ALLEGATO A**

Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell' dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

#### **PREMESSA**

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).

Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.

Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti «specifici» ritenuti migliorativi dell'intero percorso.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.

#### PRECISAZIONE:

Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all'art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08.

## 1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- c) l'INAIL;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
- g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;
- i) i fondi interprofessionali di settore;
- j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.

#### NOTA:

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

#### 2. REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## 3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

- a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente;
- b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
- c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che può essere anche il docente:
- d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

## 4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonchè lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'<u>Allegato I</u> l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per il <u>MODULO 1</u> (NORMATIVO) ed il <u>MODULO 2</u> (GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue e per l'aggiornamento.

#### 5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

BASSO 16 ore

MEDIO 32 ore

ALTO 48 ore

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'<u>Allegato II</u> (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

## MODULO 1. NORMATIVO - giuridico

- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori:
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
- il sistema di qualificazione delle imprese.

#### MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
- i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- qli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;

- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;

#### MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria:

#### MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori

- l'informazione, la formazione e l'addestramento;
- le tecniche di comunicazione:
- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

#### 6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.

L'elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sarà compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale

Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al <u>punto 1</u> del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto formatore
- Normativa di riferimento
- Dati anagrafici del corsista
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale può essere anche il docente.

In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

## 7. AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:

BASSO 6 ore

MEDIO 10 ore

ALTO 14 ore

L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.

Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- · sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte:

- utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I;
- possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'Accordo.

## 8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI

Fermo restando quanto previsto al successivo <u>punto 11</u>, al fine di valutare l'andamento e la qualità delle attività formative attuate sul territorio nazionale, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, condividano in sede di coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e le prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli eventuali adeguamenti del presente Accordo in Conferenza Stato-Regioni.

#### 9. CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al <u>punto 5</u> del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Per tali soggetti, così come indicato al <u>comma 3 dell'articolo 34</u>, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al <u>punto 7</u> del presente accordo.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al <u>punto 5</u> del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'<u>articolo 32, commi 2, 3</u> e <u>5</u> del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro.

Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per classi di rischio più basse.

#### 10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITÀ

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

## 11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al <u>punto 5</u> i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.

#### 12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso e alle modalità di coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino e alla introduzione delle modalità di apprendimento e-Learning nel percorso formativo di cui al <u>punto 5</u>, coerentemente con la procedura di revisione di cui al punto 2.7 dell'accordo per la formazione di Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione approvato in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### **ALLEGATO 1**

## La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

#### Premessa

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività,

L'evoluzione delle nuove tecnologie, del cambiamenti del ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione e distanza, indicata con il termine e-Learning.

Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via Internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio. In una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online.

A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli e-tutor, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico. Nell'attività e-learning va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

#### La formazione via e-Learning

Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning qualora ricorrano le seguenti condizioni:

#### a) Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purchè le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

#### b) Programma e materiale didattico formalizzato

Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

- · Titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- · obiettivi formativi;
- struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sul quale si svolgerà attività di formazione;
- regole di utilizzo del prodotto;
- · modalità di valutazione dell'apprendimento;
- · strumenti di feedback.

#### c) Tutor

Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.

#### d) Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso.

Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

#### e) Durata

Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.

La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma

per l'e-Learning.

## f) Materiali

Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purchè rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

## ALLEGATO 2 Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002\_2007

#### Rischio BASSO

| ATECO 2002                                 |   | ATECO 2007                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commercio ingrosso e dettaglio             | G | G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E                                                                          |
| Attività Artigianali non assimilabili alle | • | MOTOCICLI                                                                                                                                        |
| precedenti (carrozzerie, riparazione       |   | 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E                                                                        |
| veicoli, lavanderie, parrucchieri,         |   | MOTOCICLI                                                                                                                                        |
| panificatori, pasticceri ecc.)             |   | 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI                                                                        |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    |   | 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI                                                                        |
| Alberghi, ristoranti                       | Н | I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE                                                                                           |
| •                                          |   | 55 - ALLOGGIO                                                                                                                                    |
|                                            |   | 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE                                                                                                        |
| Assicurazioni                              | J | K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE                                                                                                          |
|                                            | - | 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSI LE ASSICURAZIONI E I FONDI                                                                         |
|                                            |   | PENSIONI)                                                                                                                                        |
|                                            |   | 65 - ASSICURÁZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE                                                                                 |
|                                            |   | ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE                                                                                                               |
|                                            |   | 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE                                                                    |
| Immobiliari, informatica                   | K | L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI                                                                                                                         |
|                                            |   | 68 - ATTIVITÀ IMMOBILIARI                                                                                                                        |
|                                            |   | M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE                                                                                              |
|                                            |   | 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ                                                                                                               |
|                                            |   | 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE                                                                                  |
|                                            |   | 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA; COLLAUDI ED                                                                           |
|                                            |   | ANALISI TECNICHE                                                                                                                                 |
|                                            |   | 72 - RICERCA E SVILUPPO                                                                                                                          |
|                                            |   | 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO                                                                                                            |
|                                            |   | 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE<br>75 - SERVIZI VETERINARI                                                            |
|                                            |   | 73 - SERVIZI VETERINARI<br>  77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO                                                                       |
|                                            |   | 78 - ATTIVITÀ DI NULLEGGIO E LEAGING OFERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE                                      |
|                                            |   | 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E                                                                          |
|                                            |   | SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE                                                                                                      |
|                                            |   | 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE                                                                                                       |
|                                            |   | 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO                                                                                                 |
|                                            |   | 82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI                                                                           |
|                                            |   | SUPPORTO ALLE IMPRESE                                                                                                                            |
| Associazioni ricreative, culturali,        | 0 | J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE                                                                                                      |
| sportive                                   |   | 58 - ATTIVITÀ EDITORIALI                                                                                                                         |
|                                            |   | 59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI                                                                             |
|                                            |   | TELEVIŞIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE                                                                                                   |
|                                            |   | 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE                                                                                                   |
|                                            |   | 61 - TELECOMUNICAZIONI                                                                                                                           |
|                                            |   | 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE                                                                          |
|                                            |   | 63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI                                                                             |
|                                            |   | R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO                                                                             |
|                                            |   | 90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI DIVERTIMENTO                                                                                             |
|                                            |   | 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI<br>92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE LE CASE DA GIOCO |
|                                            |   | 93 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE LE CASE DA GIOCO<br>93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO             |
|                                            |   | S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI                                                                                                                    |
|                                            |   | 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE                                                                                                      |
|                                            |   | 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA                                                                                   |
|                                            |   | 96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA                                                                                                    |
| Servizi domestici                          | Р | T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE                                                                        |
|                                            |   | DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO                                                                                  |
|                                            |   | PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE                                                                                                        |
|                                            |   | 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE                                                                       |
|                                            |   | DOMESTICO                                                                                                                                        |
|                                            |   | 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI                                                                              |
|                                            |   | FAMIGLIE E CONVIVENZE                                                                                                                            |
| Organismi extraterritoriali                | Q | U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI                                                                                                |
|                                            |   | 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI                                                                                               |

## Rischio MEDIO

| THOUSE INCESTO                       |   |                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ATECO 2002                           |   | ATECO 2007                                                                 |  |  |  |
| Agricoltura                          | Α | A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA                                      |  |  |  |
| _                                    |   | 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E      |  |  |  |
| Pesca                                | В | SERVIZI CONNESSI                                                           |  |  |  |
|                                      |   | 02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI                            |  |  |  |
|                                      |   | 03 - PESCA E ACQUACOLTURA                                                  |  |  |  |
| Trasporti, magazzinaggio e           | ı | H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO                                              |  |  |  |
| comunicazioni                        |   | 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE                     |  |  |  |
|                                      |   | 50 -TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA                                  |  |  |  |
|                                      |   | 51 - TRASPORTO AEREO                                                       |  |  |  |
|                                      |   | 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI                     |  |  |  |
|                                      |   | 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE                                |  |  |  |
| Assistienza sociale NON residenziale | N | Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE                                            |  |  |  |
| (85.32)                              |   | 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE                                   |  |  |  |
| Pubblica amministrazione             | L | O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE               |  |  |  |
|                                      |   | OBBLIGATORIA                                                               |  |  |  |
|                                      |   | 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA |  |  |  |
| Istruzione                           | M | P - ISTRUZIONE                                                             |  |  |  |
|                                      |   | 85 - ISTRUZIONE                                                            |  |  |  |

## Rischio ALTO

| ATECO 2002 ATECO 2007                 |          |                                                                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Estrazione minerali                   | CA       | B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE                                                                 |  |  |  |
| Lottazione minerali                   | 0/1      | 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSO TORBA)                                                                   |  |  |  |
|                                       |          | 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE                                                        |  |  |  |
| Altre industrie estrattive            | СВ       | 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI                                                                      |  |  |  |
| 7 mile mademe comanice                | 02       | 08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE                                              |  |  |  |
|                                       |          | 09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE                                                         |  |  |  |
| Costruzioni                           | F        | F - COSTRUZIONI                                                                                              |  |  |  |
| O COLI GENOTII                        |          | 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI                                                                                  |  |  |  |
|                                       |          | 42 - INGEGNERIA CIVILE                                                                                       |  |  |  |
|                                       |          | 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI                                                                     |  |  |  |
| Industrie Alimentari ecc.             | DA       | C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE                                                                                  |  |  |  |
|                                       |          | 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI                                                                                    |  |  |  |
| Tessili, abbigliamento                | DB       | 11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE                                                                                 |  |  |  |
| Conciarie, Cuoio                      | DC       | 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO                                                                                   |  |  |  |
| Considire, Caolo                      |          | 13 - INDUSTRIE TESSILI                                                                                       |  |  |  |
| Legno                                 | DD       | 14 - CONFEZIONI DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE                                |  |  |  |
| Carta, editoria, stampa               | DE       | E PELLICCIA                                                                                                  |  |  |  |
| Minerali non metalliferi              | DI       | 15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI                                                             |  |  |  |
| Produzione e Lavorazione metalli      | DJ       | 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO. ESCLUSI I MOBILI:                                |  |  |  |
| r roduzione e Lavorazione metalli     | 20       | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DI INTRECCIO                                                 |  |  |  |
| Fabbricazione macchine, apparecchi    | DK       | 17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA                                                           |  |  |  |
| meccanici                             | DIX      | 18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI                                                            |  |  |  |
| Fabbricazione macchine app. elettrici | DL       | 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON                                       |  |  |  |
| ed elettronici                        | DL       | METALLIFERI                                                                                                  |  |  |  |
| Autoveicoli                           | DM       | 24 - METALLURGIA                                                                                             |  |  |  |
| Adioveledii                           | DIVI     | 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E                                              |  |  |  |
| Mobili                                | DN       | ATTREZZATURE                                                                                                 |  |  |  |
| WODIII                                | DIV      | 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA                                                      |  |  |  |
|                                       |          | 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;                                           |  |  |  |
|                                       |          | APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI                                           |  |  |  |
|                                       |          | 27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER                                      |  |  |  |
|                                       |          | USO DOMESTICO NON ELETTRICHE                                                                                 |  |  |  |
|                                       |          | 29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI                                                   |  |  |  |
|                                       |          | 33 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO                                                               |  |  |  |
|                                       |          | 31 - FABBRICAZIONE Dì MOBILI                                                                                 |  |  |  |
|                                       |          | 32- ALTRI INDUSTRIE MANIFATTURIERE                                                                           |  |  |  |
| Produzione e distribuzione di Energia | E        | D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA                                          |  |  |  |
| elettrica, gas, acqua                 | _        | 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA                                         |  |  |  |
| Smaltimento rifiuti                   | 0        | E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI                                   |  |  |  |
|                                       |          | RISANAMENTO                                                                                                  |  |  |  |
|                                       |          | 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA                                                              |  |  |  |
|                                       |          | 37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE                                                                            |  |  |  |
|                                       |          | 38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO                                   |  |  |  |
|                                       |          | DEI MATERIALI                                                                                                |  |  |  |
| Raffinerie - Trattamento combustibili | DF       | 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI  C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE            |  |  |  |
|                                       | טר       |                                                                                                              |  |  |  |
| nucleari                              | D0       | 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO                              |  |  |  |
| Industria chimica Fibre               | DG<br>DH | 20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI                                                                       |  |  |  |
| Gomma plastica                        | υн       | 21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI<br>21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI |  |  |  |
|                                       |          | FARMACEUTICI                                                                                                 |  |  |  |
|                                       |          | 22 - FABBRICA7IONIE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE                                                 |  |  |  |

|   | Sanità                          | N | Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE                 |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| Ī | Assistenza sociale residenziale |   | 86 - ASSISTENZA SANITARIA                       |
|   | (85.31)                         |   | 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE |

## ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, AI SENSI <u>DELL'ARTICOLO 37</u>, <u>COMMA 2</u>, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81<sup>2</sup>

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-01-2012

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

#### ACCORDO 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

## LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;

VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato;

VISTA la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;

VISTE le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali è stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento;

VISTA la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi:

VISTA la nota del 14 luglio 2011 con la quale Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;

VISTA la nota in data 14 luglio 2011, con la quale è stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;

VISTA la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;

VISTA la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commento personale: vedi anche lo <u>Schema riassuntivo degli accordi Stato-Regioni sulla formazione</u>

versione del documento, <u>allegato A</u>, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'<u>articolo 37, comma 2</u>, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

VISTA la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle Regioni e alle Province autonome;

VISTE le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;

VISTA la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

#### SANCISCE ACCORDO

tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, <u>Allegato A)</u> parte integrante del presente atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'<u>articolo 37, comma 2</u>, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Roma, 21 dicembre 2011

Il Presidente: Dott. Pietro Gnudi

Il Segretario: Cons. Ermenegida Siniscalchi

#### **ALLEGATO A**

Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

#### **PREMESSA**

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonchè dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonchè la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.

Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al <u>I</u> del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterale o dall'organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

#### 1. REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

#### 2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

- a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
- b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
- c) i nominativi dei docenti;
- d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- e) il registro di presenza dei partecipanti;
- f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
- g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonchè quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
  - Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore;
  - anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l'efficacia e la funzionalità dell'espletamento del percorso formativo e considerata l'attitudine dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.

## 3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.

A tali fini è opportuno:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonchè lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
- d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

## Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'<u>Allegato I</u> l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:

- la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
- la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.

## 4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle <u>lettere</u> a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'<u>articolo 21, comma 1</u>, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.

#### Formazione Generale

Con riferimento alla <u>lettera a) del comma 1 dell'articolo 37</u> del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

#### Contenuti:

- · concetti di rischio,
- danno.
- prevenzione,
- · protezione,
- organizzazione della prevenzione aziendale,
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

#### Durata Minima:

• 4 ore per tutti i settori.

### Formazione Specifica

Con riferimento alla <u>lettera b) del comma 1</u> e <u>al comma 3 dell'articolo 37</u> del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle <u>lettere a)</u>, <u>b)</u> e <u>c) del comma 4 del medesimo articolo</u>, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al <u>l</u> costituiscono oggetto della formazione.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.

#### Contenuti:

- Rischi infortuni,
- Meccanici generali,
- Elettrici generali,
- Macchine.
- Attrezzature,
- Cadute dall'alto.
- Rischi da esplosione,
- · Rischi chimici,
- Nebbie Oli Fumi Vapori Polveri,
- Etichettatura.
- Rischi cancerogeni,
- · Rischi biologici,
- Rischi fisici,
- · Rumore,
- Vibrazione,
- Radiazioni,
- Microclima e illuminazione,
- Videoterminali,
- DPI Organizzazione del lavoro,
- · Ambienti di lavoro,
- Stress lavoro-correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
- Segnaletica,
- Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi,
- Procedure organizzative per il primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati,
- Altri Rischi.

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'<u>Allegato 2</u> (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

• 4 ore per i settori della classe di rischio basso;

- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di consequenza il numero di ore di formazione necessario.

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica", ma non "l'Addestramento", così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto.

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato I<sup>3</sup>:

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

## Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS", delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.

Costituisce altresì credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

#### 5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:

- 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- 4. Incidenti e infortuni mancati:
- 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri:
- 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Commento personale: il riferimento più corretto sembra essere l'<u>allegato 2</u>

## 5-bis. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti

Ferme restando le previsioni di cui ai <u>punti 4</u> e <u>5</u> che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

#### 6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

#### **MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO**

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

## MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

## MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale:
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;

## MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale:
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore.

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

## 7. ATTESTATI

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

- la freguenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
- Normativa di riferimento;
- Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti):
- Periodo di svolgimento del corso:
- Firma del soggetto organizzatore del corso.

#### 8. CREDITI FORMATIVI

Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai <u>punti 4</u> (lavoratori) e <u>5</u> (preposti), costituisce credito formativo permanente.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

- a) Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:
  - qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
  - qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
  - Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni
    riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in <u>Allegato II</u>, costituisce
    credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di
    settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo,
    sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che - ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 - il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore.

- b) Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:
  - è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.
- c) formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all'<u>articolo 37, comma 1, lettera a</u>.

La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai <u>commi 4</u> e <u>6 dell'articolo 37</u> del D.Lgs. n. 81/08. La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

#### 9. AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Con riferimento ai preposti, come indicato al <u>comma 7 dell'articolo 37</u> del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al <u>comma 7 dell'articolo 37</u> del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

#### 10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai <u>punti 4, 5</u> e <u>6</u> i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

#### 11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:

# a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al <u>punto 8</u> del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al <u>punto 9</u>, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al <u>punto 4</u> i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al <u>punto 5</u> dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

# b) Formazione dei dirigenti.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al <u>punto 9</u>, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al <u>punto 6</u> i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

#### 12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso, all'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adequamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

# ALLEGATO 1 LA FORMAZIONE VIA E-LEARNING SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

#### **Premessa**

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività.

L'evoluzione delle nuove tecnologie, del cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Learning.

Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente al discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online.

A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli e-tutor, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico. Nell'attività e-learning va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

#### La formazione via e-Learning

Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning qualora ricorrano le seguenti condizioni:

# a) Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purchè le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

# b) Programma e materiale didattico formalizzato

Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

- · Titolo del corso;
- · ente o soggetto che lo ha prodotto;
- · obiettivi formativi;
- struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione;
- · regole di utilizzo del prodotto;
- · modalità di valutazione dell'apprendimento;
- · strumenti di feedback.

# c) Tutor

Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.

#### d) Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso.

Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

# e) Durata

Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, quale va ripartito su unità didattiche omogenee.

Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.

La durata della formazione deve essere vaildata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per per l'e-Learning.

# f) Materiali

Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purchè rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

# ALLEGATO 2 Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 2007

#### Rischio BASSO

| ATECO 2002                                                                                                                                                                                   |   | ATECO 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commercio ingrosso e dettaglio<br>Attività Artigianali non assimilabili alle<br>precedenti (carrozzerie, riparazione<br>veicoli, lavanderie, parrucchieri,<br>panificatori, pasticceri ecc.) | G | <ul> <li>G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI</li> <li>45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI</li> <li>46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI</li> <li>47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alberghi, ristoranti                                                                                                                                                                         | Ι | I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE<br>55 - ALLOGGIO<br>56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Assicurazioni                                                                                                                                                                                | J | <ul> <li>K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE</li> <li>64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSI LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONI)</li> <li>65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE</li> <li>66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Immobiliari, informatica                                                                                                                                                                     | К | L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI  68 - ATTIVITÀ IMMOBILIARI  M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE  69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ  70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE  71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE  72 - RICERCA E SVILUPPO  73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO  74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE  75 - SERVIZI VETERINARI  77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO  78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE  79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE  80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE  81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO  82 -ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE                                                               |
| Associazioni ricreative, culturali, sportive                                                                                                                                                 | 0 | J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  58 - ATTIVITÀ EDITORIALI  59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE  60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE  61 - TELECOMUNICAZIONI  62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE  63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI  R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO  90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI DIVERTIMENTO  91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI  92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE LE CASE DA GIOCO  93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO  S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI  94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE  95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA  96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA |
| Servizi domestici                                                                                                                                                                            | Р | T - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EXPERSORA  T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE  DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO  PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                             |   | 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE<br>DOMESTICO<br>98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI<br>FAMIGLIE E CONVIVENZE |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organismi extraterritoriali | Q | U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI                                                                                                                                       |
|                             |   | 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI                                                                                                                                      |

#### Rischio MEDIO

|                                      | RISCIIIO MEDIO |                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ATECO 2002                           |                | ATECO 2007                                                                 |  |  |  |
| Agricoltura                          | Α              | A- AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA                                       |  |  |  |
|                                      |                | 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E      |  |  |  |
| Pesca                                | В              | SERVIZI CONNESSI                                                           |  |  |  |
|                                      |                | 02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI                            |  |  |  |
|                                      |                | 03 - PESCA E ACQUACOLTURA                                                  |  |  |  |
| Trasporti, magazzinaggio e           |                | H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO                                              |  |  |  |
| comunicazioni                        |                | 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE                     |  |  |  |
|                                      |                | 50 -TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA                                  |  |  |  |
|                                      |                | 51 - TRASPORTO AEREO                                                       |  |  |  |
|                                      |                | 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI                     |  |  |  |
|                                      |                | 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE                                |  |  |  |
| Assistienza sociale NON residenziale | N              | Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE                                            |  |  |  |
| (85.32)                              |                | 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE                                   |  |  |  |
| Pubblica amministrazione             | L              | O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE               |  |  |  |
|                                      |                | OBBLIGATORIA                                                               |  |  |  |
|                                      |                | 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA |  |  |  |
| Istruzione                           | М              | P - ISTRUZIONE                                                             |  |  |  |
|                                      |                | 85 - ISTRUZIONE                                                            |  |  |  |

# Rischio ALTO

| ATECO 2002                            |      | ATECO 2007                                                                    |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Estrazione minerali                   | CA   | B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE                                  |
|                                       |      | 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSO TORBA)                                    |
|                                       |      | 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE                         |
| Altre industrie estrattive            | CB   | 07 - EST RAZIONE DI MINERALI METALLIFERI                                      |
|                                       |      | 08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE               |
|                                       |      | 09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE                          |
| Costruzioni                           | F    | F - COSTRUZIONI                                                               |
|                                       |      | 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI                                                   |
|                                       |      | 42 - INGEGNERIA CIVILE                                                        |
|                                       |      | 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI                                      |
| Industrie Alimentari ecc.             | DA   | C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE                                                   |
|                                       |      | 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI                                                     |
| Tessili, abbigliamento                | DB   | 11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE                                                  |
| Conciarie, Cuoio                      | DC   | 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO                                                    |
|                                       |      | 13 - INDUSTRIE TESSILI                                                        |
| Legno                                 | DD   | 14 - CONFEZIONI DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE |
| Carta, editoria, stampa               | DE   | E PELLICCIA                                                                   |
| Minerali non metalliferi              | DI   | 15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI                              |
| Produzione e Lavorazione metalli      | DJ.  | 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; |
| Troddzione e Edvordzione metalii      | 20   | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DI INTRECCIO                  |
| Fabbricazione macchine, apparecchi    | DK   | 17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA                            |
| meccanici                             | DIX  | 18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI                             |
| Fabbricazione macchine app. elettrici | DL   | 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI1 MINERALI NON       |
| ed, elettronici                       | DL   | METALLIFERI                                                                   |
| Autoveicoli                           | DM   | 24 - METALLURGIA                                                              |
| Autoveicon                            | DIVI | 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E               |
| Mobili                                | DN   | ATTREZZATURE                                                                  |
| MODIII                                | DIN  | 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA                       |
|                                       |      | 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;            |
|                                       |      | APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI            |
|                                       |      | 27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER       |
|                                       |      | USO DOMESTICO NON ELETTRICHE                                                  |
|                                       |      | 29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI                    |
|                                       |      | 33 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO                                |
|                                       |      | 31 - FABBRICAZIONE Dì MOBILI                                                  |
|                                       |      | 32- ALTRI INDUSTRIE MANIFATTURIERE                                            |
| Produzione e distribuzione di Energia | Е    | D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA           |
| elettrica, gas, acqua                 |      | 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA          |
| Smaltimento rifiuti                   | 0    | E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI    |
|                                       |      | RISANAMENTO                                                                   |
|                                       |      | 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA                               |
|                                       |      | 37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE                                             |
|                                       |      | 38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO    |
|                                       |      | DEI MATERIALI                                                                 |
|                                       |      | 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI          |

| ATECO 2002                            |    | ATECO 2007                                                             |
|---------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| Raffinerie - Trattamento combustibili | DF | C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE                                            |
| nucleari                              |    | 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL |
| Industria chimica Fibre               | DG | PETROLIO                                                               |
| Gomma plastica                        | DH | 20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI                                 |
| ·                                     |    | 21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI     |
|                                       |    | FARMACEUTICI                                                           |
|                                       |    | 22 - FABBRICA7IONIE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE           |
| Sanità                                | N  | Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE                                        |
| Assistenza sociale residenziale       |    | 86 - ASSISTENZA SANITARIA                                              |
| (85.31)                               |    | 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE                        |

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, NEL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PROPRIE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81.

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011, n. 231

Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32, dell'8 febbraio 2012

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ed, in particolare, <u>l'articolo 3, comma 2</u> e <u>l'articolo 305</u>»;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108:

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 1 ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, quali la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi si avvalga del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il decreto-legge 31 giugno 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'articolo 4, comma 2 laddove determina che le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applichino anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile:

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

VISTO l'articolo 1, terzo comma, numero 22, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

TENUTO CONTO delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli aspetti di competenza del Dipartimento della Protezione Civile;

TENUTO CONTO della necessità di garantire la continuità di tali attività, in particolare in occasione degli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche a fronte del manifestarsi di scenari operativi e di circostanze non prevedibili e recanti conseguenze non valutabili preventivamente;

CONSIDERATO, altresì, che per svolgere le suddette attività, in particolare in occasione degli eventi sopra richiamati, il personale del Dipartimento della Protezione Civile necessita di adeguata preparazione tecnica professionale, formazione, addestramento e di visite periodiche di sorveglianza sanitaria;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 18 maggio 2011;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell' 8 novembre 2011;

DI CONCERTO con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

# Adotta il seguente regolamento:

#### Art. 1 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) «datore di lavoro»: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. Nel caso di specie il datore di lavoro è individuato nella figura del Capo del Dipartimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003;
- b) «personale del Dipartimento della Protezione Civile»: le unità inquadrate nel ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni; il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile; il personale in posizione di distacco, comando o di fuori ruolo in servizio presso il Dipartimento medesimo; il personale in possesso di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa:
- c) «formazione»: processo educativo mediante il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti all'interno del Dipartimento e alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi;
- d) «attività divulgativa e informativa» complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- e) «sorveglianza sanitaria» insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

# Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale così come definito <u>all'articolo 1, comma 1, lett. b)</u>, nei casi in cui lo stesso personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, prestate fuori dall'ordinaria sede di servizio e poste in essere per fronteggiare eventi di cui all'articolo 2 della medesima legge ovvero di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

# Art. 3 - Particolari esigenze

- 1. Le peculiarità che caratterizzano le attività del personale del Dipartimento della Protezione Civile impegnato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare negli eventi di cui all'articolo 2 della legge n.225 del 1992 e all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono individuate principalmente, nei seguenti elementi ed aspetti:
  - tempestività dell'intervento al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni;
  - possibilità di intervento in contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili;

- possibilità di intervento immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili;
- flessibilità di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza e all'utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile contestuale esiguità dei tempi disponibili per l'adeguamento e l'ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto;
- esigenza di operare con la necessaria flessibilità in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire l'adozione di appropriate misure di autotutela.

# Art. 4 - Misure generali di tutela

- 1. Nei luoghi in cui il personale del Dipartimento della protezione civile svolge la propria attività di istituto, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate, ferma restando la necessità di garantire la protezione e la tutela della salute e della sicurezza del personale stesso, in modo da assicurare la continuità delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare in occasione degli eventi di cui all'articolo 2 della medesima legge e all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
- 2. Fatte salve le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le finalità di protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale sono perseguite attraverso:
  - a) corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti, amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e autoprotezione, affinchè sia assicurata la capacità di iniziativa, consapevole della natura e quantità dei pericoli connessi alla specificità dell'attività svolta;
  - b) attività divulgativa e informativa sulle disposizioni interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a):
  - c) attività addestrative periodiche;
  - d) sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento;
  - e) utilizzo dei dispositivi di cui all'articolo 7.
- 3. La formazione, l'informazione e l'addestramento ricevuti, l'ottemperanza alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria nonchè l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai sensi del <u>comma 2</u> e nei modi contemplati negli <u>articoli 5</u>, <u>6</u> e <u>7</u>, assicurano la piena capacità operativa del personale del Dipartimento della protezione civile.

#### Art. 5 - Formazione, informazione ed addestramento

- 1. Al datore di lavoro incombe l'obbligo di formazione, informazione ed addestramento sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonchè il controllo della loro conformità. Incombe inoltre al datore di lavoro l'accertamento dell'idoneità del personale abilitato all'uso ed alla conduzione degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile.
- 2. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla predisposizione delle procedure di cui <u>all'articolo 8, comma 2</u> del presente regolamento, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile viene definito un piano di formazione, informazione ed addestramento del personale sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

# Art. 6 - Sorveglianza sanitaria

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le funzioni di Medico competente sono svolte dal Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri programma ed effettua la sorveglianza sanitaria per il personale del Dipartimento della protezione civile, impegnato nelle attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
- 3. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medico-clinici, strumentali e di laboratorio relativi all'attività di sorveglianza sanitaria sia richiesta una specializzazione di cui il personale indicato all'articolo 1, comma 1, lettera b), non sia in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta o da strutture sanitarie qualificate.
- 4. Nei casi emergenziali, la comunicazione degli infortuni sul lavoro viene inoltrata all'Autorità competente ai sensi della normativa vigente.

# Art. 7 - Vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali

1. I dispositivi di protezione individuali, sono forniti dal datore di lavoro ed utilizzati in ragione della specifica tipologia di rischio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e

successive modificazioni ed integrazioni, e l'acquisizione dei medesimi può avvenire anche sulla base di speciali capitolati d'opera. Il Dipartimento della protezione civile si può avvalere della specifica competenza degli organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per le attività di accertamento e controllo tecnico dei dispositivi in questione.

2. Al personale del Dipartimento della protezione civile è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro in ragione della specifica tipologia di rischio. In caso di eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, caratterizzati dal manifestarsi di scenari di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili e, quindi, in ragione di ciò non oggetto di specifiche iniziative ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e ai fini del comma 3 del medesimo articolo 4 del presente regolamento, si continuano a ritenere idonei i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro e già in uso in ragione della specifica tipologia di rischio.

#### Art. 8 - Valutazione dei rischi

- 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento, il datore di lavoro ottempera all'obbligo di cui al comma 1 mediante l'elaborazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, di apposite procedure operative specificatamente predisposte per tipologia di evento emergenziale, elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze di gestione delle attività sopra richiamate, in relazione alle condizioni di rischio presumibili e alla tipologia di evento, individuando le misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la salute e la sicurezza del personale. Dette procedure sono portate a conoscenza degli operatori contestualmente alla loro adozione.
- 3. Le sedi provvisorie di servizio e le aree operative, ivi comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e l'assistenza alla popolazione, in cui il personale del Dipartimento della protezione civile è impegnato nei casi di cui al comma 2 non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell'Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4. Nelle attività di formazione, addestramento ed esercitazioni a cui il personale è chiamato a partecipare, l'obbligo previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è ottemperato con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Le aree nelle quali si svolgono le attività del presente comma non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell'Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali attività devono in ogni caso essere condotte, laddove direttamente organizzate e gestite dal Dipartimento della protezione civile, soltanto dopo una preventiva pianificazione e garantendo l'informazione del personale sulla natura dei rischi e sulle attività da compiere.
- 5. Nelle attività di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti di coordinamento ed indirizzo, non è responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, è esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, così come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore.
- 6. Nei casi in cui il personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, poste in essere per fronteggiare eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge, ai fini dell'aggiornamento delle procedure di cui al comma 2, il datore di lavoro redige, entro 120 giorni dal termine dell'impegno in emergenza del Dipartimento della protezione civile, un Rapporto conclusivo dei rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell'attività svolta, indicando le misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate in occasione di analoghe successive situazioni. I competenti uffici del Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e con il Medico competente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, effettuano e valutano i resoconti delle attività svolte durante le attività emergenziali, analizzando le criticità riscontrate, soprattutto in occasione di infortuni, e apportando modifiche di volta in volta migliorative sulle quali attivare un attento monitoraggio.

#### Art. 9 - Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

1. Nelle attività di cui al <u>titolo IV</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, poste in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della protezione civile, in attività poste in essere per fronteggiare eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare nè del progetto di tali interventi nè del Piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la

committenza è esonerata dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di competenza. Il Coordinatore per la sicurezza assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se successivamente alla realizzazione dell'opera prevista.

- 2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nei casi di cui al comma 1, in considerazione dei compiti e delle mansioni affidatigli ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di rendere più efficace la propria azione di coordinamento, tenuto conto dell'esigenza di assicurare una presenza più assidua nel cantiere, può limitare le procedure di cui al citato articolo 92 alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave ed imminente ovvero passibili di sospensione delle attività del cantiere derivanti da rischi propri delle singole imprese, nonchè da rischi interferenti tra le diverse imprese.
- 3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la notifica formale prevista dall'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere inoltrata all'organo di vigilanza anche successivamente all'inizio dei lavori, purchè si provveda a darne informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile, in ragione della particolarità e peculiarità dell'attività svolta nell'ambito del relativo scenario di emergenza.
- 4. Le aree di accoglienza e ogni luogo connesso alle attività di assistenza alla popolazione colpita da eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i luoghi temporanei destinati al coordinamento e alla gestione dei medesimi eventi, non si considerano cantieri temporanei e mobili ex <u>Titolo IV</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è inviato per la registrazione ai competenti organi di controllo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 novembre 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri - Monti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Fornero

Il Ministro della salute - Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

# ACCORDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81.4

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012 - Supplemento Ordinario n. 47

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 22 febbraio 2012

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludersi in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; VISTO <u>l'articolo 73</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, il <u>comma 5</u>, il quale prevede che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione;

VISTA la nota del 9 novembre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una proposta di accordo in attuazione del citato <u>articolo 73, comma 5</u>, che è stata diramata alle Regioni e Province autonome con lettera in data 14 novembre 2011;

CONSIDERATO che, per l'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Commento personale: vedi anche lo <u>Schema riassuntivo degli accordi Stato-Regioni sulla formazione</u>

giorno 11 gennaio 2012 nel corso della quale sono state esaminate alcune proposte emendative delle Regioni e Province autonome e, in particolare, le richieste avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, già formalizzate con lettera del 9 gennaio 2012 e diramate alle Amministrazioni statali competenti con nota del 10 gennaio 2012;

VISTA la nota del 18 gennaio 2012 con la quale è stata trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la lettera pervenuta in data 10 gennaio 2012 dalla Provincia autonoma di Bolzano concernente, in particolare, la proposta di clausola di salvaguardia e di non regresso nel provvedimento in parola;

VISTA la nota del 18 gennaio 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva del documento di cui trattasi, con i relativi allegati, che tiene conto delle richieste emendative formulate dalle Regioni e Province autonome;

VISTA la lettera in data 25 gennaio 2012 con la quale tale definitiva versione, corredata dei relativi allegati, è stata diramata, con richiesta di assenso tecnico, alle Regioni e alle Province autonome;

VISTA nota del 16 febbraio 2012 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Regione Toscana ha espresso avviso tecnico favorevole sulla predetta definitiva versione del più volte menzionato documento;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

#### SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, <u>Allegato A)</u>, parte integrante del presente atto, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione <u>dell'articolo 73, comma 5</u>, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario - Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente - Dott. Piero Gnudi

# **ALLEGATO A**

Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008, e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione.

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008.

La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.

# A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

# 1. Individuazione delle attrezzature di lavoro

- **1.1.** Ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito denominate attrezzature) sono:
  - a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
  - b) **Gru a torre:** gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.
  - c) **Gru mobile:** autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità.
  - d) **Gru per autocarro:** gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed e progettata per caricare e scaricare il veicolo.
  - e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
    - **1. Carrelli semoventi a braccio telescopico:** carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.
    - 2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di

carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.

- **3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi:** attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.
- f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

# g) Macchine movimento terra:

- **1. Escavatori idraulici:** macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
- 2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
- **3. Pale caricatrici frontali:** macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
- **4. Terne:** macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.
- **5. Autoribaltabile a cingoli:** macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
- h) **Pompa per calcestruzzo:** dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per use speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.
- B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7 (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

# 1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento

- **1.1.** Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
  - a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
  - b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
  - c) INAIL;
  - d) le associazioni sindacali del datori di lavoro e del lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
  - e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al <u>comma 1 dell'articolo 98</u> del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
  - f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa;
  - g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
  - h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;

- i) gli enti bilaterali, quali definiti all'<u>articolo 2, comma 1, lettere h)</u>, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, a gli organismi paritetici quali definiti all'<u>articolo 2, comma 1, lettera ee)</u>, del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'<u>articolo 51</u> del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
- I) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui alla <u>lettera i)</u>.
- **1.2** I soggetti formatori di cui alla <u>Sezione B punto 1.1</u> devono comunque essere in possesso del requisiti minimi previsti in allegato I.
- **1.3.** Qualora i soggetti indicati alla <u>Sezione B punto 1.1</u> intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso del requisiti previsti nel modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.

#### 2. Individuazione e requisiti del docenti

**2.1.** Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso del requisiti sopra richiamati.

# 3. Indirizzi e requisiti minimi del corsi 3.1. Organizzazione

- 3.1.1. In ordine all'organizzazione del corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
  - a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente;
  - b) tenuta del registro di presenza del partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso:
  - c) numero del partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità:
  - d) per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi);
  - e) le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in <u>allegato I</u>, al fine di movimentare/utilizzare l'attrezzatura di che trattasi in modo adeguato;
  - f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.

# 3.2. Articolazione del percorso formativo

**3.2.1.** Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi. Il percorso formativo strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati in riferimento alla tipologia di attrezzatura.

# 3.3. Metodologia didattica

- **3.3.1.** Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario:
  - a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali:
  - b) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell'allievo dell'attrezzatura nelle condizioni di utilizzo normali e anormali prevedibili (guasto, ad es.), comprese quelle straordinarie e di emergenza;
  - c) favorire, nel limiti specificati al successivo <u>punto 3.3.2</u>, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale del discenti e del docenti.
- **3.3.2.** Ai fini dell'abilitazione degli operatori, di cui al presente accordo, è riconosciuta la formazione in modalità elearning esclusivamente per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridiconormativo e tecnico di cui agli <u>allegati III</u> e seguenti e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'<u>allegato II</u>.

# 4. Programma dei corsi

- **4.1.** I requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono quelli previsti negli <u>allegati III</u> e seguenti.
- **4.2.** Il modulo giuridico normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.

#### 5. Attestazione

5.1. Al termine dei moduli, secondo le modalità stabilite al punto 4 degli allegati da III e seguenti, devono essere

effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnicoprofessionali. L'elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.

- **5.2.** Gli attestati di abilitazione vengono rilasciati, sulla base dei verbali di cui al <u>punto 5.1</u>, dai soggetti individuati alla <u>Sezione B punto 1.1</u>, che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.
- **5.3.** Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
  - a) denominazione del soggetto formatore;
  - b) dati anagrafici del partecipante al corso;
  - c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore frequentato;
  - d) periodo di svolgimento del corso;
  - e) firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente.
- **5.4.** Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

#### 6. Durata della validità ed aggiornamento

- **6.1.** L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni della data di rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.
- **6.2.** Il corso di aggiornamento di cui al <u>punto 6.1</u> ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli <u>allegati III</u> e seguenti.

### 7. Registrazione sul libretto formativo del cittadino

**7.1.** Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente accordo sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

#### 8. Documentazione

- **8.1.** Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il "Fascicolo del corso" contenente:
  - a) dati anagrafici del partecipante,
  - b) registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, modelli di valutazione complessiva finale di ogni partecipante.

# 9. Riconoscimento della formazione pregressa

- **9.1.** Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
  - a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;
  - b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al <u>punto 6</u>, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
  - c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi della data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento.
- **9.2.** Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al <u>punto 9.1</u> hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente della data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla <u>lettera a)</u>, della data di aggiornamento per quelli di cui alla <u>lettera b)</u> e della data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla <u>lettera c)</u>.
- **9.3.** Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni della data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.
- **9.4**. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al <u>punto 6</u> da effettuarsi entro 5 anni della data di pubblicazione del medesimo accordo.

#### 10. Buone prassi

**10.1.** Sono fatte salve le buone prassi di cui all'<u>articolo 2, lettera v)</u>, del D.Lgs. n. 81/2008, aventi ad oggetto progetti formativi.

#### 11. Monitoraggio attività formative e aggiornamento dell'accordo

- **11.1.** Ferme restando le specifiche attribuzioni delle Regioni e delle Provincie Autonome in materia di formazione, allo scopo di monitorare la corretta applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, una Commissione composta da:
  - a) un rappresentate effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente:
  - b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle Regioni.
- 11.2. La Commissione di cui al punto 11.1 svolge i seguenti compiti:
  - a) effettua attività di monitoraggio sull'attuazione del presenta accordo;
  - b) formula pareri relativi a quesiti di carattere generale sull'applicazione del presente accordo;
  - c) elabora documenti sulla base dei pareri formulati che possono costituire utili elementi per l'elaborazione di linee guide così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera z), del D.Lgs. n. 81/2008;
  - d) elabora eventuali proposte di adeguamento del presente accordo, tenendo conto di quanto emerso nell'attività di monitoraggio e di quanto espresso nei pareri, da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:
  - e) propone eventuali integrazioni dell'elenco delle attrezzature di lavoro per le quali richiesta una specifica abilitazione degli operatori da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- **11.3.** Per le finalità di cui al <u>punto 11.2</u>, alla Commissione sono messi a disposizione i dati del registro informatizzato di cui al <u>punto 5.1</u>.
- **11.4.** Ogni componente della Commissione può essere coadiuvato, previa comunicazione, da esperti rimanendo in capo ai componenti della Commissione l'espressione del parere.
- 11.5. Le sedute della Commissione di cui al punto 11.1 sono valide se risultano presenti entrambe le istituzioni.

#### 12. Norma transitoria

**12.1.** I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

# 13. Clausola di salvaguardia e di non regresso

- **13.1.** Il presente accordo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori su tutto il territorio nazionale e fissa i requisiti di validità della relativa formazione, **ferma restando la facoltà** per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.
- **13.2.** In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. In sede di prima applicazione del presente accordo, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano disciplinato prima dell'entrata in vigore del presente accordo un sistema di abilitazione alla conduzione delle attrezzature di lavoro corrispondente ai contenuti minimi dei corsi di abilitazione previsti dal presente accordo, i corsi, le verifiche finali dell'apprendimento e i sistemi di documentazione amministrativa rimangono validi fino alla scadenza della validità dell'abilitazione di cui al <u>punto 6.1</u> e fino al termine del periodo di conservazione degli atti amministrativi di cui al <u>punto 9.3</u>.

Il presente accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<sup>5</sup>

#### **ALLEGATO I**

# Requisiti di natura generale: Idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature

Per le attività pratiche devono essere disponibili:

 a) un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Valutazione" per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II<sup>6</sup> e seguenti);

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ai sensi del comma 2 dell'art. 45-bis del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63), il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015;

Commento personale: il riferimento più corretto sembra essere "allegato III e seguenti"

- b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Valutazione" per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato ll e seguenti);
- c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell'istruttore) all'attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione;
- d) i dispositivi di protezione individuali necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento a valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti elle attività pratiche.

# Allegato II

# La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

# 1. La formazione via e-Learning

- 1.1. Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) Sede e strumentazione: La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo.
  - b) Programma e materiale didattico formalizzato: Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:
    - 1) titolo del corso:
    - 2) ente o Soggetto che lo ha prodotto;
    - 3) obiettivi formativi;
    - 4) struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche;
    - 5) regole di utilizzo del prodotto;
    - 6) eventuali modalità di valutazione dell'apprendimento;
    - 7) strumenti di feedback.
  - c) Tutor: Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Il tutor deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
  - **d)** Valutazione: Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione 'in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formative.
  - e) Durata: Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.
  - f) Materiali: Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

#### **ALLEGATO III**

# Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (8 ÷ 10 ÷ 12 ore)

**1.0.** Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l'utilizzo di PLE con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.

# Esempi di PLE:



# 1. Modulo giuridico normativo (1 ore)

**1.1.** Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

#### 2. Modulo tecnico (3 ore)

- 2.1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
- **2.2.** Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile.
- **2.3.** Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- **2.4.** Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali.
- **2.5.** DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.
- **2.6.** Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall'alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.
- 2.7. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.

# 3. Moduli pratici specifici

# 3.1. Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)

- **3.1.1.** Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.
- **3.1.2.** Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- **3.1.3.** Controllo pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della PLE.
- **3.1.4.** Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).
- 3.1.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.
- **3.1.6.** Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro: delimitazione dell'area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, posizionamento stabilizzatori e livellamento.
- **3.1.7.** Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.
- **3.1.8.** Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.
- **3.1.9.** Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonee, precauzioni contra l'utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).

# 3.2. Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)

- **3.2.1.** Individuazione del componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.
- **3.2.2.** Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- **3.2.3.** Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE.
- 3.2.4. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.
- **3.2.5.** Movimentazione e posizionamento della PLE: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e delimitazione dell'area di lavoro.
- **3.2.6.** Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.
- **3.2.7.** Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.

**3.2.8.** Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).

# 3.3 Modulo pratico ai fini dell'abilitazione all'uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (6 ore)

- **3.3.1** Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.
- **3.3.2** Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- **3.3.3.** Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE.
- **3.3.4.** Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).
- 3.3.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.
- **3.3.6.** Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell'area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, spostamento della PLE sul luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori a livellamento.
- **3.3.7.** Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.
- **3.3.8.** Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.
- **3.3.9.** Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).

#### 4. Valutazione

- **4.1.** Al termine del due moduli teorici (al di fuori del tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
- **4.2.** Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove per ciascuno dei <u>punti 3.1</u> e <u>3.2</u> e almeno 3 delle prove per il <u>punto 3.3</u>, concernenti i seguenti argomenti.

# **4.2.1.** Per il <u>punto 3.1</u>:

- a) spostamento e stabilizzazione della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso - Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro Messa a riposo della PLE a fine lavoro);
- b) effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento piattaforma alla posizione di lavoro;
- c) simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell'operatore Comportamento in caso di quasti).

# 4.2.2. Per il punto 3.2:

- a) spostamento della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo Pianificazione del percorso -Movimentazione e posizionamento della PLE - Messa a riposo della PLE a fine lavoro);
- b) effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento della PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa, rotazione, accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro:
- c) simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell'operatore Comportamento in caso di guasti).

#### 4.2.3. Per il punto 3.3:

- a) spostamento e stabilizzazione della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso - Movimentazione e posizionamento della PLE Messa a riposo della PLE a fine lavoro);
- b) effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento della PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa, rotazione, accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro:
- c) simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell'operatore Comportamento in caso di quasti).
- **4.3.** Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2 e 3.3 devono essere superate.
- **4.4.** Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
- **4.5.** L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

#### **ALLEGATO IV**

# Requisiti minimi del corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro (12 ore)

1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del

D.Lgs. n. 81/2008, l'utilizzo di gru per autocarro con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell'operatore, dell'abilitazione di cui al presente allegato.



1. Modulo giuridico normativo (1 ora)

**1.1.** Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

#### 2. Modulo tecnico (3 ore)

- **2.1.** Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro con riferimento alla posizione di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle configurazioni in funzione degli accessori installati.
- **2.2.** Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo, oltre alla valutazione dei necessari attributi che consentono il mantenimento dell'insieme gru con carico appeso in condizioni di stabilità.
- 2.3. Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.
- **2.4.** Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro.
- 2.5. Tipi di allestimento e organi di presa.
- 2.6. Dispositivi di comando a distanza.
- **2.7.** Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru per autocarro.
- 2.8. Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore.
- 2.9. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di controllo.
- 2.10. Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione.
- **2.11.** Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo delle gru per autocarro (caduta del carico, perdita di stabilità della gru per autocarro, urto di persone con il carico o con la gru, rischi connessi con l'ambiente, quali vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi connessi alla non corretta stabilizzazione).

#### 2.12. Segnaletica gestuale.

# 3. Modulo pratico (8 ore)

- **3.1** Individuazione dei componenti strutturali: base, telalo e controtelalo, sistemi di stabilizzazione, colonna, gruppo bracci.
- **3.2** Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando (comandi idraulici e elettroidraulici, radiocomandi) e loro funzionamento (spostamento, posizionamento ed operatività), identificazione del dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- **3.3** Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru per autocarro e dei componenti accessori, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza, previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni dell'attrezzatura. Manovre della gru per autocarro senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate.
- **3.4** Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (struttura di sollevamento e stabilizzatori).
- **3.5** Pianificazione delle operazioni del sollevamento: condizioni del sito di lavoro (pendenze, condizioni del piano di appoggio), valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, configurazione della gru per autocarro, sistemi di imbracatura, ecc..
- **3.6** Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro: posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, delimitazione dell'area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della gru. Procedure per la messa in opera di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib, ecc.,
- **3.7** Esercitazione di pratiche operative:
  - a) Effettuazione di esercitazioni di presa/aggancio del carico per il controllo della rotazione, dell'oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico. Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza). Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni. Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili.
  - b) Utilizzo di accessori di sollevamento diversi dal gancio (polipo, benna, ecc.). Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali. Imbracature di carichi.
- 3.8 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero del carico.
- 3.9 Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio.
- 3.10 Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di posizione.
- **3.11** Esercitazioni sull'uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo.
- **3.12** Messa a riposo della gru per autocarro: procedure per il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib, ecc.

#### 4. Valutazione

- **4.1.** Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica, consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
- **4.2.** Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove di cui al <u>punto 3</u>, concernente i seguenti argomenti:
  - a) Imbracatura e movimentazione di un carico di entità pari al 50% del carico massimo nominale con sbraccio pari al 50% dello sbraccio massimo, tra la quota corrispondente al piano di stabilizzazione e la quota massima raggiungibile individuata dalla tabella di carico.
  - b) Imbracatura e movimentazione ad una quota di 0,5 m, di un carico pari al 50% del carico nominale, alla distanza massima consentita dal centro colonna/ralla prima dell'intervento del dispositivo di controllo del momento massimo.
- **4.3.** Tutte le prove pratiche devono essere superate.
- 4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
- **4.5.** L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

#### **ALLEGATO V**

# Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (12 + 14 ÷ 16 ore)

**1.0.** Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l'utilizzo di gru a torre con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.

#### Esempi di gru a torre:



Gru a rotazione in alto

Gru a rotazione in basso

#### 1. Modulo giuridico normativo (1 ora)

**1.1** Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

# 2. Modulo tecnico (7 ore)

- **2.1.** Norme generali di utilizzo della gru a torre: ruolo dell'operatore rispetto agli altri soggetti (montatori, manutentori, capo cantiere, ecc.). Limiti di utilizzo dell'attrezzatura tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione. Manovre consentite tenuto conto delle sue condizioni di installazione (zone interdette, interferenze, ecc.). Caratteristiche dei carichi (massa, forma, consistenza, condizioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, ecc.).
- 2.2. Tipologie di gru a torre: i vari tipi di gru a torre e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
- **2.3.** Principali rischi connessi all'impiego di gru a torre: caduta del carico, rovesciamento della gru, urti delle persone con il carico o con elementi mobili della gru a torre, rischi legati all'ambiente (vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all'uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.).
- **2.4.** Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati nei cantieri, condizioni di equilibrio di un corpo.
- **2.5.** Tecnologia delle gru a torre: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti delle gru a torre. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzioni e principi di funzionamento.
- **2.6.** Componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla
- **2.7.** Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione (limitatori di carico e di momento), limitatori di posizione, ecc.).
- **2.8**. Le condizioni di equilibrio della gru a torre: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Diagrammi di carico forniti dal fabbricante. Gli ausili alla conduzione della gru (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, ecc.).
- **2.9.** L'installazione della gru a torre: informazioni generali relative alle condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, ecc.). Mezzi per impedire l'accesso a zone interdette (illuminazione, barriere, ecc.).
- **2.10.** Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi (della gru, dell'appoggio, delle vie di traslazione, ove presenti) e funzionali.
- **2.11.** Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre: Operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Valutazione della massa totale del carico. Regole di corretto utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Valutazione delle condizioni meteorologiche. La comunicazione con i segni convenzionali o altro sistema di comunicazione (audio, video, ecc.). Modalità di esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Operazioni vietate. Operazioni di fine utilizzo (compresi lo sblocco del freno di rotazione e l'eventuale sistemazione di sistemi di ancoraggio a di blocco). Uso della gru secondo le condizioni d'uso previste dal fabbricante.
- **2.12.** Manutenzione della gru a torre: controlli visivi della gru e delle proprie apparecchiature per rilevare le anomalie e attuare i necessari interventi (direttamente o attraverso il personale di manutenzione e/o l'assistenza

tecnica). Semplici operazioni di manutenzione (lubrificazione, pulizia di alcuni organi o componenti, ecc.).

#### 3. Modulo pratico

#### 3.1. Modulo pratico - Gru a rotazione in basso (4 ore)

- **3.1.1** Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, portaralla e ralla.
- **3.1.2** Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza a loro funzione.
- **3.1.3** Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l'accesso a zone interdette).
- **3.1.4** Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Valutazione della massa totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Uso dei comandi posti su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. Uso accessori d'imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi, e aperture, avvicinamento e posizionamento al suolo e su piani rialzati. Arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d'interruzione dell'esercizio normale). Controlli giornalieri della gru a torre, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse condizioni meteorologiche.
- **3.1.5** Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento dell'alimentazione elettrica.

#### 3.2. Modulo pratico - Gru a rotazione in alto (4 ore)

- **3.2.1.** Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla, vie di traslazione (per gru traslanti).
- **3.2.2**. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- **3.2.3.** Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l'accesso a zone interdette).
- **3.2.4.** Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Accesso alla cabina. Valutazione della massa totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. Uso accessori d'imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi e aperture, avvicinamento e posizione al suolo e su piani rialzati. Arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d'interruzione dell'esercizio normale). Controlli giornalieri della gru, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse condizioni meteorologiche.
- **3.2.5.** Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento dell'alimentazione elettrica.

# 3.3. Modulo pratico ai fini dell'abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto (6 ore)

- **3.3.1** Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla, vie di traslazione (per gru traslanti).
- **3.3.2** Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- **3.3.3** Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, limitatori di carico, di momento,

dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l'accesso a zone interdette).

- 3.3.4 Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Accesso alla cabina. Valutazione della massa totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. Uso accessori d'imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi e aperture, avvicinamento e posizionamento al suolo e su piani rialzati. Arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d'interruzione dell'esercizio normale). Controlli giornalieri della gru a torre, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse condizioni meteorologiche.
- **3.3.5** Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento dell'alimentazione elettrica.

#### 4. Valutazione

- **4.1.** Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del due moduli.
- **4.2.** Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai <u>punti 3.1.3</u>, <u>3.1.4</u> e <u>3.1.5</u> per le gru a rotazione in basso e <u>3.2.3</u>, <u>3.2.4</u> e <u>3.2.5</u> per le gru a rotazione in alto e almeno 3 delle prove di cui ai punti <u>3.3.3</u>, <u>3.3.4</u>, <u>3.3.5</u>, per le gru a torre sia a rotazione in basso che a rotazione in alto.
- **4.3.** Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2 e 3.3 devono essere superate.
- 4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
- **4.5.** L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formative, dell'attestato di abilitazione.

#### **ALLEGATO VI**

# Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (12 ÷ 16 ÷ 20 ore)

**1.0.** Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo aventi caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.





### 1. Modulo giuridico normativo (1 ora)

**1.1** Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

# 2. Modulo tecnico (7 ore)

- **2.1.** Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interne: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso.
- 2.2. Principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti

delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all'ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all'uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.).

- **2.3.** Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilita del carrello e dell'ambiente di lavoro (forze centrifughe e d'inerzia). Portata del carrello elevatore.
- **2.4.** Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.
- **2.5.** Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex duplex triplex quadruplex ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d'emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso.
- 2.6. Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all'ambiente.
- **2.7.** Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.
- **2.8.** Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.).
- **2.9.** Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prove, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell'importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.
- **2.10.** Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedure di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. Lavori in condizioni particolari ovvero all'esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guide del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:
  - a) all'ambiente di lavoro;
  - b) al rapporto uomo/macchina;
  - c) allo stato di salute del guidatore.

Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.

# 3. Modulo pratico

#### 3.1. Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore)

- 3.1.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.
- **3.1.2** Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
- **3.1.3** Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).

# 3.2. Modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore)

- 3.2.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.
- **3.2.2** Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
- **3.2.3** Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).

# 3.3. Modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore)

- 3.3.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.
- 3.3.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello
- **3.3.3** Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).

# 3.4. Modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore)

**3.4.1** Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.

- 3.4.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello
- **3.4.3** Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).

#### 4. Valutazione

- **4.1.** Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
- **4.2.** Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punti: 3.1.2 e 3.1.3 per i carrelli industriali semoventi, 3.2.2 e 3.2.3 per i carrelli semoventi a braccio telescopico e 3.3.2 e 3.3.3 per i carrelli elevatori telescopici rotativi, 3.4.2 e 3.4.3 per i carrelli di cui al punto 3.4..
- **4.3.** Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 devono essere superate.
- 4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
- **4.5.** L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

#### **ALLEGATO VII**

# Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili (14 ÷ 22 ore)

**1.0.** Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l'utilizzo di gru mobili con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.

#### 1. CORSO BASE

per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso.





# 1.1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)

**1.1.1.** Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione dei carichi (D.lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

#### 1.2. Modulo tecnico (6 ore)

- **1.2.1.** Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di sollevamento.
- 1.2.2. Principali rischi e loro cause:
  - a) Caduta o perdita del carico;
  - b) Perdita di stabilità dell'apparecchio;
  - c) Investimento di persone da parte del carico o dell'apparecchio;
  - d) Rischi connessi con l'ambiente (caratteristiche del terreno, presenza di vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.);
  - e) Rischi connessi con l'energia di alimentazione utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica);
  - f) Rischi particolari connessi con utilizzazioni speciali (lavori marittimi o fluviali, lavori ferroviari, ecc.);
  - g) Rischi associati ai sollevamenti multipli.
- **1.2.3.** Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e per poter apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo.
- **1.2.4.** Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili.
- **1.2.5.** Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni.
- 1.2.6. Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.
- 1.2.7. Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru.
- **1.2.8.** Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del costruttore.
- **1.2.9.** Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori.
- **1.2.10.** Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru.
- **1.2.11.** Segnaletica gestuale.

# 1.3. Modulo pratico (7 ore)

- **1.3.1.** Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo spostamento, il suo posizionamento e per la sua operatività.
- **1.3.2.** Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza. Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, delle funi e dei componenti.
- **1.3.4.** Approntamento della gru per il trasporto e lo spostamento.
- **1.3.5.** Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, contrappesi, jib, ecc..
- **1.3.6.** Esercitazioni di pianificazione dell'operazione di sollevamento tenendo conto delle condizioni del sito di lavoro, la configurazione della gru, i sistemi di imbracatura, ecc..
- **1.3.7.** Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru per le operazioni di sollevamento comprendenti: valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, adeguatezza del terreno di supporto della gru, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della gru, posizionamento del braccio nella estensione ed elevazione appropriate;
- **1.3.8.** Manovre della gru senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate e spostamento con la gru nelle configurazioni consentite.
- **1.3.9.** Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, dell'oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico.
- **1.3.10.** Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici.
- **1.3.11.** Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza).
- **1.3.12.** Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori.
- 1.3.13. Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri.
- **1.3.14.** Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni.
- **1.3.15.** Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali.
- **1.3.16.** Imbracatura dei carichi.
- **1.3.17.** Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili.
- **1.3.18.** Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio.
- **1.3.19.** Esercitazioni sull'uso sicuro, prove, manutenzione e situazioni di emergenza (procedure di avvio e arresto, fuga sicura, ispezioni regolari e loro registrazioni, tenuta del registro di controllo, controlli giornalieri richiesti dal manuale d'uso, controlli pre-operativi quali: ispezioni visive, lubrificazioni, controllo livelli, prove degli indicatori, allarmi, dispositivi di avvertenza, strumentazione).

# 1.4. Valutazione

- **1.4.1.** Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del due moduli.
- **1.4.2.** Al termine del modulo pratico (al di fuori del tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 4 delle prove di cui al <u>punto 1.3</u>.

- **1.4.3.** Tutte le prove pratiche devono essere superate.
- 1.4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
- **1.4.5.** L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

# 2. MODULO AGGIUNTIVO (aggiuntivo al corso base) per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile

Esempi di gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile:



#### 2.1. Modulo teorico (4 ore)

- **2.1.1.** Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile.
- 2.1.2. Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni.
- **2.1.3.** Condizioni di stabilità di una gru con falcone telescopico o brandeggiabile: fattori ed elementi che influenzano La stabilità.
- **2.1.4.** Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru con falcone telescopico o brandeggiabile.
- **2.1.5**. Utilizzo del diagrammi e delle tabelle di carico del costruttore.
- 2.1.6. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori
- **2.1.7.** Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru con falcone telescopico o brandeggiabile.

# 2.2. Modulo pratico (4 ore)

- **2.2.1.** Funzionamento di tutti i comandi della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per il suo spostamento, il suo posizionamento e per la sua operatività.
- 2.2.2. Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza.
- **2.2.3.** Approntamento della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per il trasporto o lo spostamento.
- **2.2.4.** Procedure per la messa in opera e il rimessaggio delle attrezzature aggiuntive.
- **2.2.5.** Esercitazioni di pianificazione del sollevamento tenendo conto delle condizioni del sito di lavoro, la configurazione della gru, i sistemi di imbracatura, ecc..
- **2.2.6.** Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per prove di sollevamento comprendenti: determinazione del raggio, posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, posizionamento del braccio con attrezzature aggiuntive nella estensione ed elevazione appropriata.
- **2.2.7.** Manovre della gru con falcone telescopico o brandeggiabile senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate e spostamento con la gru nelle configurazioni consentite.
- **2.2.8.** Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, dell'oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico.
- 2.2.9. Traslazione con carico sospeso con gru con falcone telescopico o brandeggiabile su pneumatici.
- 2.2.10. Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza).
- 2.2.11. Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori.
- **2.2.12.** Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni.

#### 2.4. Valutazione

**2.4.1.** Al termine dei due moduli teorici (al di fuori del tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.

- **2.4.2.** Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 4 delle prove di cui al punto 2.3<sup>7</sup>.
- **2.4.3.** Tutte le prove pratiche devono essere superate.
- 2.4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
- **2.4.5.** L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

#### **ALLEGATO VIII**

# Requisiti minimi del corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 + 13 ore)

**1.0.** Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l'utilizzo di trattori agricoli o forestali diversi da quelli esplicitamente considerati nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato. Il possesso dell'abilitazione di cui al presente allegato esonera nell'ambito del lavori agricoli e forestali, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente accordo.

# 1. Modulo giuridico normativo (1 ora)

**1.2** Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

# 2. Modulo tecnico (2 ore)

- **2.1.** Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
- **2.2.** Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico.
- **2.3.** Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- **2.4.** Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali.
- **2.5.** DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell'udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il contatto da prodotti antiparassitari, ecc..
- **2.6.** Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo del trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc). Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.

# 3. Moduli pratici specifici 3.1. Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)



Esempio di trattore a ruote

- **3.1.1.** Individuazione dei componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.
- **3.1.2.** Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- 3.1.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
- **3.1.4.** Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> COMMENTO PERSONALE: il punto 2.3 non esiste, il riferimento più corretto sembra essere il <u>punto 2.2</u>

- **3.1.5.** Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo.
  - **3.1.5.1.** Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a. guida del trattore senza attrezzature;
    - b. manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate;
    - c. guida con rimorchio ad uno e due assi;
    - d. quida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato);
    - e. quida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. con caricatore frontale);
    - f. quida del trattore in condizioni di carico posteriore.
  - **3.1.5.2** Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a. guida del trattore senza attrezzature
    - b. guida con rimorchio ad uno e due assi dotato di dispositivo di frenatura compatibile con il trattore;
    - c. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a braccio articolato avente caratteristiche tecniche compatibili con il trattore);
    - d. guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. lavorazione con caricatore frontale avente caratteristiche tecniche compatibili con il trattore);
    - e. quida del trattore in condizioni di carico posteriori.
- **3.1.6.** Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.

# 3.2. Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore)



Esempio di trattore a cingoli

- **3.2.1.** Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.
- **3.2.2.** Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- 3.2.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
- 3.2.4. Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno.
- 3.2.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo.
  - **3.2.5.1.** Guida del trattore su terreno in piano. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a. guida del trattore senza attrezzature;
    - b. manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate:
    - c. guida con rimorchio ad uno e due assi;
    - d. quida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato);
    - e. guida del trattore in condizioni di carico posteriore.
  - **3.2.5.2.** Guide del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a. guida del trattore senza attrezzature;
    - b. guida con rimorchio ad uno e due assi;
    - c. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a braccio articolato):
    - d. guida del trattore in condizioni di carico posteriore.
- **3.2.6.** Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.

# 4. Valutazione

- **4.1.** Al termine dei due moduli teorici (al di fuori del tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica, consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
- 4.2. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di

verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove di cui al <u>punto 3.1.5.2</u> per i trattori a ruote e di almeno 2 delle prove di cui al <u>punto 3.2.5.2</u> per i trattori a cingoli.

- **4.3.** Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1 e 3.2 devono essere superate.
- **4.4.** Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
- **4.5.** L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formative, dell'attestato di abilitazione.

#### **ALLEGATO IX**

# Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli (10 + 16 + 22 28 + 34 ore)

**1.0.** Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l'utilizzo di escavatori, pale caricatrici frontali e terne diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.

# 1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)

**1.1.** Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

# 2. Modulo tecnico (3 ore)

- **2.1.** Categorie di attrezzature: I vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli.
- **2.2.** Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, circuito di comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del corso).
- **2.3.** Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell'attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.
- 2.4. Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro.
- **2.5.** Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilita, ecc). Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare sull'organizzazione dell'area di scavo o lavoro.
- 2.6. Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-braccio.

# 3. Moduli pratici specifici 3.1. Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore)



Esempio di escavatore a ruote



Esemp o di escavatore a cingoli

**3.1.1** Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.

- **3.1.2** Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di comando.
- 3.1.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
- **3.1.4** Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.
- 3.1.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
  - **3.1.5.1.** Guida dell'escavatore ruotato su strada. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;
    - b) guida con attrezzature.
  - **3.1.5.2.** Uso dell'escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento;
    - b) accoppiamento attrezzature in piano e non;
    - c) manovre di livellamento;
    - d) operazioni di movimentazione carichi di precisione;
    - e) aggancio di attrezzature speciali e loro impiego.
- **3.1.6.** Messa a riposo e trasporto dell'escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento.

#### 3.2. Modulo pratico per escavatori a fune (6 ore)



Esempio di escavatore a fune con benna per il dragaggio



Esempio di escavatore a fune con benna mordente

- **3.2.1.** Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento azionamento delle macchine operatrici.
- **3.2.2.** Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione,
- 3.2.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
- **3.2.4.** Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi.
- **3.2.5.** Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
  - **3.2.5.1.** Guida dell'escavatore a ruote su strada. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;
    - b) guide con attrezzature.
  - **3.2.5.2.** Uso dell'escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a) manovre di scavo e riempimento;
    - b) accoppiamento attrezzature;
    - c) operazioni di movimentazione carichi di precisione;

- d) aggancio di attrezzature speciali (benna mordente, magnete, ecc.) e loro impiego.
- **3.2.6.** Messa a riposo e trasporto dell'escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento.

# 3.3. Modulo pratico per caricatori frontali (6 ore)



Esempio di caricatore a ruote

- **3.3.1.** Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.
- **3.3.2.** Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- 3.3.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del caricatore, del dispositivi di comando e di sicurezza.
- **3.3.4.** Pianificazione delle operazioni di caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.







Esempio di caricatore a cingoli

- **3.3.5.** Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
  - **3.3.5.1.** Trasferimento stradale. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;
    - b) guida con attrezzature.
  - **3.3.5.2.** Uso del caricatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a) manovra di caricamento;
    - b) movimentazione carichi pesanti;
    - c) use con forche o pinta.
- **3.3.6.** Messa a riposo e trasporto del caricatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.

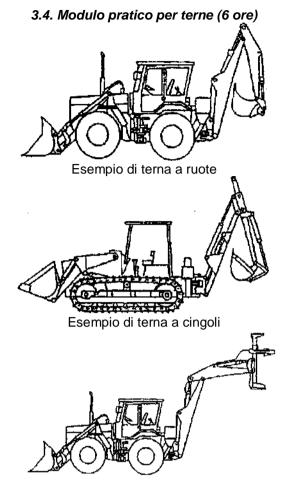

Esempio di terna con attrezzatura per la pose di pali



Esempio di terna con trivella

- **3.4.1.** Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.
- **3.4.2.** Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- 3.4.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della terna, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
- **3.4.4.** Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno, sbancamento, livellamento, scavo. Operazioni di movimentazione carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.
- **3.4.5.** Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delie situazioni di pericolo.
  - **3.4.5.1.** Guide della terna su strada. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;
    - o) guida con attrezzature.
- **3.4.5.2.** Uso della terna. Le esercitazioni devono prevedere:
  - a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento;
  - b) accoppiamento attrezzature in piano e non;
  - c) manovre di livellamento;
  - d) operazioni di movimentazione carichi di precisione;

- e) aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro impiego;
- f) manovre di caricamento.
- **3.4.6.** Messa a riposo e trasporto della terna: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.

# 3.5. Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli (6 ore)



Esempio di autoribaltabile a cingoli

- **3.5.1.** Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento.
- **3.5.2.** Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- **3.5.3.** Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali dell'autoribaltabile, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
- **3.5.4.** Pianificazione delle operazioni di caricamento, scaricamento e spargimento materiali: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo.
- 3.5.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
  - **3.5.5.1.** Trasferimento stradale. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;
    - b) quida a pieno carico
  - **3.5.5.2.** Uso dell'autoribaltabile in campo. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a) manovre di scaricamento;
    - b) manovre di spargimento.
- **3.5.6.** Messa a riposo dell'autoribaltabile: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contra l'utilizzo non autorizzato.

#### 3.6. Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore)

- **3.6.1.** Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.
- **3.6.2.** Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di comando.
- 3.6.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
- **3.6.4.** Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo e del terreno, sbancamento, livellamento, scavo, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.
- 3.6.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
  - **3.6.5.1** Guida degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne su strada. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;
    - b) quida con attrezzature.
  - **3.6.5.2** Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne. Le esercitazioni devono prevedere:
    - a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento;
    - b) accoppiamento attrezzature in piano e non;
    - c) manovre di livellamento;
    - d) operazioni di movimentazione carichi pesanti e di precisione;
    - e) use con forche o pinza;
    - f) aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro impiego;
    - g) manovre di caricamento.
- **3.6.6.** Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento.

#### 4. Valutazione

4.1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova

intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del due moduli.

- 4.2. Al termine del modulo pratico (al di fuori del tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione:
- a) di almeno 2 delle prove di cui ai punti: 3.1.5.2 per gli escavatori idraulici; 3.2.5.2 per gli escavatori a fune; 3.3.5.2 per i caricatori frontali; 3.4.5.2 per le terne; 3.5.5.2 per gli autoribaltabili;
  b) di almeno 3 delle prove di cui al <u>punto 3.6.5.2</u>. per gli escavatori idraulici, i caricatori frontali e le terne.

  4.3. Tutte le prove pratiche per ciascuno dei <u>moduli 3.1</u>, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 devono essere superate.
- **4.4.** Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
- 4.5. L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

# **ALLEGATO X**

# Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo (14 ore)

1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.lgs. n. 81/2008, l'utilizzo di pompe per calcestruzzo con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell'operatore, almeno dell'abilitazione di cui al presente allegato.





#### 1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)

1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori relativi ai cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

# 2. Modulo tecnico (6 ore)

- 1.2. Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
- 1.3. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio.
- 1.4. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- 1.5. Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni.
- 1.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi ricorrenti nell'utilizzo delle pompe (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, rischi dovuti ad urti e cadute a livello, rischio di schiacciamento, ecc.). Spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.
- 1.7. Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere: caratteristiche tecniche del mezzo; controlli preliminari alla partenza; modalità di salita sul mezzo; norme di comportamento sulla viabilità ordinaria; norme di comportamento nell'accesso e transito in sicurezza in cantiere; DPI da utilizzare.
- 1.8. Norme di comportamento per le operazioni preliminari allo scarico: controlli su tubazioni e giunti; piazzamento e stabilizzazione del mezzo mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello; sistemazione delle piastre ripartitrici; controllo di idoneità del sito di scarico calcestruzzo: apertura del braccio della pompa.
- 1.9. Norme di comportamento per lo scarico del calcestruzzo: precauzioni da adottare per il pompaggio in presenza di linee elettriche, pompaggio in prossimità di vie di traffico; movimentazione del braccio della pompa mediante radiocomando; inizio del pompaggio; pompaggio del calcestruzzo.
- 1.10. Pulizia del mezzo: lavaggio tubazione braccia pompa, lavaggio corpo pompa.
- 1.11. Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata, del sistema di pompaggio e della tramoggia.

#### 3. Modulo pratico (7 ore)

3.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, sistemi di

#### collegamento.

- **3.2.** Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
- **3.3.** Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della pompa, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della pompa.
- **3.4.** Controlli preliminari alla partenza: pneumatici, perdite olio, bloccaggio terminale in gomma, bloccaggio stabilizzatori, bloccaggio sezioni del braccio della pompa.
- 3.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.
- 3.6. Norme di comportamento sulla viabilità ordinaria.
- **3.7.** Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo: costatazione di presenza di terreno cedevole, dell'idoneità della distanza da eventuali scavi, idoneità pendenza terreno.
- **3.8.** Posizionamento e stabilizzazione del mezzo: delimitazione dell'area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, piazzamento mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello in modalità standard e con appoggio supplementare per terreno di modesta portanza.
- **3.9.** Sistemazione delle piastre ripartitrici.
- 3.10. Modalità di salita e discesa dal mezzo.
- **3.11.** Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della pompa in quota.
- 3.12. Controlli preliminari allo scarico/distribuzione del calcestruzzo su tubazioni e giunti.
- 3.13. Apertura del braccio della pompa mediante radiocomando: precauzioni da adottare.
- **3.14.** Movimentazione del braccio della pompa mediante radiocomando per raggiungere il sito di scarico (simulazione per scarico in parete e pilastro).
- **3.15.** Simulazione scarico/distribuzione calcestruzzo in presenza di linee elettriche, in prossimità di vie di traffico: precauzioni da adottare.
- **3.16.** Inizio della pompata: simulazione metodologia di sblocco dell'intasamento della pompa in fase di partenza.
- **3.17.** Pompaggio del calcestruzzo: precauzioni da adottare.
- **3.18.** Chiusura braccio: precauzioni da adottare.
- **3.19.** Pulizia ordinaria del mezzo al termine dello scarico: lavaggio tubazione braccio pompa, lavaggio corpo pompa, riassetto finale.
- **3.20.** Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata, del sistema di pompaggio e della tramoggia.
- **3.21.** Messa a riposo della pompa a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.

#### 4. Valutazione.

- **4.1.** Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
- **4.2.** Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove di cui al <u>punto 3</u> concernente i seguenti argomenti:
  - a) spostamento e stabilizzazione della pompa sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso - Posizionamento e stabilizzazione del mezzo - Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo - Messa a riposo della pompa a fine lavoro);
  - b) effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento pompa alla posizione di lavoro;
  - c) simulazione di sblocco dell'intasamento della pompa in fase di partenza.
- **4.3.** Tutte le prove pratiche devono essere superate.
- **4.4.** Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
- **4.5.** L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

# DECRETO INTERMINISTERIALE 16 febbraio 2012, n. 51

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.105 del 7-5-201 - Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2012

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

е

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l'<u>articolo 3, comma 2</u>, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento

dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in data 21 dicembre 2010:

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2011:

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011:

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2011, riscontrata con nota n. 8622 del 28 dicembre 2011;

Adotta il seguente regolamento:

### Art. 1 - Principi generali

- 1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
- 2. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli uffici all'estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformità della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del personale.

# Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per «Uffici all'estero» gli uffici di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
- b) per «Ministero», il Ministero degli affari esteri.

# Art. 3 - Campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica agli uffici all'estero, incluse le unità tecniche locali in quanto articolazioni degli stessi.
- 2. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti locali come strutture di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova integrale applicazione la normativa locale, fatta salva l'applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- 3. Nei luoghi di lavoro di cui al presente articolo le norme in materia di salute e sicurezza sono applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali, secondo quanto meglio specificato negli articoli sequenti.
- 4. Nell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza si tiene inoltre conto delle disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata, nonchè delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.
- 5. Ai fini dell'applicazione all'estero delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è considerato datore di lavoro il capo dell'ufficio.
- 6. Il datore di lavoro adegua l'organizzazione della sicurezza alla normativa locale eventualmente vigente, alle caratteristiche dell'ufficio e alla realtà geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente formato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

#### Art. 4 - Uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea

1. Agli uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea si applica la normativa locale, purchè attuativa

delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- 2. Si ritengono assolti gli obblighi previsti dagli <u>articoli 17</u> e <u>18</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico del datore di lavoro e del dirigente, ove si sia ottemperato alle disposizioni locali conformi al <u>comma 1</u> del presente articolo
- 3. Resta fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'<u>articolo 6</u> del presente regolamento.

#### Art. 5 - Uffici all'estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell'Unione Europea

- 1. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- 2. În attuazione di quanto previsto al <u>comma 1</u> del presente articolo, in capo al titolare dell'ufficio permane comunque l'obbligo:
  - di effettuare la valutazione dei rischi;
  - di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, nel rispetto delle disposizioni tecniche locali vigenti. Fermi restando gli obblighi del periodo che precede, essi si presumono correttamente assolti se le autorità locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
  - di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento;
  - di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalità stabilite dall'articolo 9 del presente regolamento.
- 3. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e non dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso.
- 4. Nel rispetto di quanto previsto dal <u>comma 3</u> del presente articolo, in capo al capo dell'ufficio permane comunque l'obbligo:
  - di effettuare la valutazione dei rischi:
  - di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, applicando le eventuali disposizioni tecniche locali. Fermi restando gli obblighi predetti, essi si presumono correttamente assolti se le autorità locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
  - di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento;
  - di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalità stabilite dall'articolo 9
    del presente regolamento.

#### Art. 6 - Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell'Unione Europea

- 1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno degli Stati dell'Unione Europea nomina quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di titoli e requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero
- 2. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza competente per la Sede centrale del Ministero degli affari esteri, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

#### Art. 7 - Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea

- 1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea puo' nominare quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sia in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario nazionale italiano, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero.
- 2. La sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tiene anche conto delle peculiari condizioni climatiche e sanitarie dello Stato in cui è prestato servizio.
- 3. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente per la Sede centrale del Ministero che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

#### Art. 8 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L'individuazione del numero e delle modalità di designazione e di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli <u>articoli 47</u> e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è disciplinata in sede di contrattazione collettiva.

#### Art. 9 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

- 1. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'<u>articolo 17</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è obbligo non delegabile del datore di lavoro.
- 2. Il datore di lavoro nomina quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione un dipendente di ruolo in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove presente, ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione infortuni, con particolare riguardo ai rischi connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale delle sedi all'estero.
- 3. Qualora nel medesimo edificio insistano uffici diversi è data facoltà ai capi dei diversi uffici di raccordarsi al fine di nominare un responsabile comune del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

#### Art. 10 - Coordinamento e controllo

- 1. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni del Ministero svolge attività di coordinamento, controllo, assistenza e consulenza nell'attuazione delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte degli uffici all'estero, anche con poteri di impulso in caso di inerzia. Per gli istituti di cultura italiani provvede analogamente la Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero. Per le unità tecniche locali provvede la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
- 2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il Ministero si avvale della consulenza dell'INAIL.

#### Art. 11 - Clausola finanziaria

- 1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Il Ministero provvede agli adempimenti derivanti dal presente decreto mediante le ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche in dotazione alla stessa, sia a livello centrale che periferico.

#### Art. 12 - Abrogazioni

È abrogato il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 497.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 febbraio 2012

Il Ministro degli affari esteri - Terzi di Sant'Agata

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Fornero

Il Ministro della salute - Balduzzi

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione - Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2012

#### CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Riunione del 25 luglio 2012

# ADEGUAMENTO E LINEE APPLICATIVE DEGLI ACCORDI EX ARTICOLO 34, COMMA 2, E 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012

Nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito Conferenza Stato-Regioni, in data 21 dicembre 2011, in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti, adottati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, anche noto come "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito d.lgs. n. 81/2008.

Allo scopo di fornire alle aziende e agli organi di vigilanza prime indicazioni in ordine ai contenuti degli accordi in parola, d'intesa con il coordinamento tecnico interregionale assessorati sanità e con il coordinamento tecnico interregionale assessorati formazione, si espone quanto segue.

#### Efficacia degli accordi

L'articolo 34, comma 2, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro prevede che il datore di lavoro che intenda svolgere personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nei casi in cui ciò è consentito (individuati dall'allegato II del d.lgs. n. 81/2008), debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e della articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il successivo comma 3 dell'articolo 34, citato, dispone altresì che il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione debba frequentare corsi di aggiornamento, anch'essi individuati nell'accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui al comma 2 dell'articolo 34. L'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 dispone invece che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori sono disciplinati con accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Pertanto, in relazione ai datori di lavoro e ai lavoratori, in base alle previsioni appena riportate, gli accordi integrano le rispettive disposizioni di legge individuando le caratteristiche essenziali e le modalità di svolgimento delle attività formative i cui principi sono contenuti agli articoli 34 e 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono imprese e servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, abbiano la facoltà di sottoporsi a formazione. Ne deriva che le previsioni di cui all'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro - dirette a fornire ai soggetti di cui all'articolo 21 utile parametro di riferimento per la formazione - non hanno nei confronti dei destinatari efficacia obbligatoria. Resta ferma, come espressamente previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 (ove si legge che sono fatti salvi gli "obblighi previsti da norme speciali"), la obbligatorietà di altra formazione rispetto a quelle oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico", nei soli casi in cui essa sia imposta ai sensi di altre disposizioni di legge, da considerarsi speciali rispetto alla previsione generale di cui all'articolo 21, comma 2, citata, e che, si ripete, attribuisce ai soggetti in parola la facoltà e non anche l'obbligo di sottoporsi a formazione. À titolo meramente esemplificativo e senza che la indicazione che segue esaurisca il novero delle situazioni alle quali la norma appena citata si riferisce, si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, relativo alla regolamentazione dei lavori nei c.d. "ambienti confinati", prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'"integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi". Di conseguenza, nel campo di applicazione del d.P.R. n. 177/2011 la formazione dei lavoratori familiari e dei lavoratori autonomi che compiono opere e servizi è obbligatoria e non facoltativa.

Analoghe conclusioni valgono nei riguardi della formazione dei dirigenti e dei preposti, i quali - come previsto dall'articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008 - devono ricevere una formazione "adeguata e specifica" rispetto all'importante ruolo rivestito in azienda (e delineato sin dalle "definizioni" contenute all'articolo 2 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), con obblighi di ampia portata, individuati, rispettivamente, agli articoli 18 e 19 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro. Rispetto ai dirigenti e ai preposti, come rimarcato alla "Premessa" dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la applicazione dei contenuti dell'accordo è facoltativa costituendo, tuttavia, principio di prova in ordine al rispetto delle previsioni, citate, la circostanza che la formazione dei dirigenti e dei preposti sia stata progettata e realizzata in modo coerente rispetto alle previsioni dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008. Resta inteso che il datore di lavoro potrà ottemperare all'obbligo di garantire una "adeguata e specifica" (in questi termini l'articolo 37, comma 7, del "testo unico") formazione dei dirigenti e dei preposti anche per mezzo di attività formativa progettata e/o realizzata in modo difforme rispetto ai precetti di cui all'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro non potendosi, in tale ipotesi, avvalere della presunzione (ovviamente semplice) del rispetto delle disposizioni di legge per mezzo di corsi conformi a quelli descritti nell'accordo stesso.

Il terzo periodo della "Premessa" dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 puntualizza che la formazione in parola: "è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari". In tal modo si esprime un principio, di ordine generale, in forza del quale la formazione regolamentata esaurisce l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che il medesimo non sia tenuto - in base a una normativa differente rispetto a quella di cui all'articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro - a corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali (sempre rispetto a quelle di cui all'articolo 37, citato), contenute nei Titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre norme di legge, e che oltre a prevedere una formazione integrativa in merito a rischi specifici individuino in modo dettagliato percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedono corsi ad hoc.

Sono da considerare norme speciali, nel senso appena citato, sempre senza che l'elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in materia di formazione: la formazione individuata, ai sensi

dell'<u>articolo 73, comma 5</u>, del "testo unico", in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base all'<u>accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012</u> e la formazione di cui all'<u>articolo 136, comma 6</u>, e <u>allegato XXI</u> del d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori ponteggi). Si reputa che sia espressamente da considerare come speciale, e quindi oggetto di formazione "aggiuntiva" rispetto a quella di cui all'accordo ex <u>art. 37</u> del "testo unico", la formazione di cui all'<u>articolo 258</u> del "testo unico", in relazione ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto.

Viceversa, non si ritiene che costituiscano norme speciali, nel senso appena indicato, disposizioni quali, sempre solo a titolo esemplificativo, quelle di cui all'articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, o di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videoterminali, nelle quali si parli, come negli esempi citati, di "formazione adeguata" o si usino formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativi ai rischi di specifico riferimento (negli esempi appena riportati, i rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi e quelli derivanti dall'uso di attrezzature munite di videoterminali) va effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata "Formazione specifica".

Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali - per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento - da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati. Quali esempi, si considerino le ipotesi della formazione prevista dal decreto del Ministero della salute del 16 marzo 1998 (applicativo della c.d. "direttiva Seveso") e quella di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, relativamente alla formazione dei conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri.

Resta inteso che la formazione in parola non comprende comunque l'addestramento, a maggior ragione ove esso sia necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei Titoli diversi dal Titolo I del d.lgs. n. 81/2008, come accade, ad esempio, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 5, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro in ordine ai Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria, ai sensi del d.lgs. n. 475/1992.

In ogni caso, occorre rimarcare come restino ferme le previsioni di ordine generale di cui all'articolo 37, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 81/2008 relative, rispettivamente, alla individuazione dei momenti nei quali è sempre necessario che venga svolta l'attività di formazione e alla necessità che essa venga ripetuta in caso di insorgenza di nuovi rischi. I principi di tali disposizioni vengono, infatti, richiamati al punto 4 dell'accordo ex articolo 37, comma 2, del "testo unico" unitamente alla necessità che la formazione sia comunque progettata e realizzata tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi, con la conseguenza che: "il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario". Pertanto, in linea di massima la formazione da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell'articolazione, ai dirigenti e ai preposti, viene individuata avendo riguardo al "percorso" delineato dall'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo e, tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature).

L'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro espone, al punto 4, nella parte denominata "Condizioni particolari", il principio per il quale: "I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso". In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio". Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzi l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto").

In relazione alla formazione dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione di lavoro, l'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella nota al punto 8 facendo espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi possono "concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore".

L'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 dispone con molta chiarezza che: "il corso oggetto del presente accordo non comprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza", ai quali, quindi, si applicano differenti previsioni (contenute, rispettivamente, agli <u>articoli 37, comma 9, 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.</u>

Quanto agli accordi in oggetto, si ritiene opportuno puntualizzare che essi si sono perfezionati con l'approvazione in Conferenza Stato-Regioni, avvenuta in data 21 dicembre 2011. Tanto premesso, in considerazione della circostanza che in diversi punti degli accordi in questione si prevedono taluni termini avendo riguardo o alla "pubblicazione" o alla "entrata in vigore" degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini si debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell'11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione

Particolare importanza è attribuita dal "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia, chiarito al riguardo che il "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell'ambito di "associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" (articolo 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro). Ne discende che il datore di lavoro che richieda - come prevede l'articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008 - la "collaborazione" di tali organismi per l'effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell'impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all'organismo paritetico.

Con riferimento all'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, il quale individua i Fondi interprofessionali di settore tra i soggetti legittimati ope legis alla erogazione della formazione, si precisa che nel caso in cui da statuto tali soggetti non si configurino come erogatori diretti, questi, ai fini dell'erogazione dei corsi in questione, dovranno avvalersi di soggetti formatori esterni alle proprie strutture secondo le previsioni riportate in coda al punto 1 dell'accordo ("Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento").

Si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il "testo unico" attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo. Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di "organismo paritetico" dettata all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di "supporto" alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l'articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il "territorio" di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo, senza che - in tal caso - si applichi la previsione di cui all'articolo 37, comma 12, del "testo unico", potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.

Relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l'organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell'impresa.

Ai fini del possesso dei citati criteri di legge da parte dell'organismo paritetico, attese le frequenti richieste di chiarimento pervenute, si ritiene di individuare quale criterio presuntivo della c.d. "rappresentatività comparata" (sempre solo limitatamente alle finalità di cui alla interpretazione dell'articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008) applicabile quello di essere costituito nell'ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali - nazionali, territoriali o di settore - firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo, va esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione. Tale criterio non pregiudica la possibilità delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare le propria rappresentatività secondo altri consolidati principi giurisprudenziali.

Restano ferme le eventuali specifiche disposizioni adottate dalle Regioni o dalle Province autonome in ordine al riconoscimento della rappresentatività degli organismi paritetici. Rimane, altresì, impregiudicata l'applicazione del disposto di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

Resta inteso che - in ossequio al principio della pariteticità - sia le associazioni datoriali sia le associazioni sindacali nel cui ambito sia costituito l'organismo paritetico devono essere in possesso sia del criterio presuntivo appena esposto che di quello territoriale di cui sopra.

Al fine di evitare erronei affidamenti dei datori di lavoro nei riguardi di organismi paritetici che, attraverso pubblicità

o propri siti, affermino essere in possesso dei citati requisiti di legge, si ritiene opportuno puntualizzare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli organismi paritetici né riconosce ai medesimi o alle organizzazioni datoriali o sindacali nel cui contesto i medesimi organismi siano costituiti alcuna capacità di rappresentanza in base a protocolli o "codici" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali, pertanto, non rilevano ai fini della verifica dei requisiti appena richiamati. Allo stesso modo e per le stesse ragioni non può essere attribuita alcuna valenza, ai fini del possesso dei requisiti di rappresentanza di cui alla legge, all'eventuale inoltro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di documentazione finalizzata al citato "accreditamento".

Inoltre, si ricorda che l'accordo ex articolo 34 precisa che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le "attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione". Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture esterne se non accreditate ai sensi dell'intesa del 20 marzo 2008 in Conferenza Stato Regioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. Inoltre, gli organismi paritetici non possono procedere ad alcun "accreditamento" della formazione svolta da altri soggetti, la quale, quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente al rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di cui agli accordi del 21 dicembre.

Quanto alle modalità di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, la nota alla "Premessa" dell'accordo ex articolo 37, puntualizza che: "Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione". Al riguardo, si puntualizza che la richiesta in parola può essere avanzata anche ad uno solo (ove ve ne siano diversi) di organismi paritetici in possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo idoneo allo scopo (ad esempio, anche con semplice comunicazione per posta elettronica, purché contenga indicazioni sufficienti a poter permettere all'organismo paritetico di comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e, quindi, mettendolo nelle condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo).

Della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico, qualora la risposta di quest'ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l'organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività formativa.

#### Formazione in modalità e-learning

L'allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione in modalità e-learning, contenendo, innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l'evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-learning, e della quale viene fornita la seguente definizione: "modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro".

L'allegato continua evidenziando come la formazione in parola non consista nella "semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento" quanto come si tratti di un vero e proprio "strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale". Inoltre, viene specificato che nell'attività e-learning "va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata".

L'<u>allegato I</u> agli accordi, più nel dettaglio, pone una serie di condizioni necessarie perché sia legittimo il ricorso all'e-learning specificando che i tutor devono essere in grado di *"garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico"*. Ancora, altre condizioni riguardano:

- sede e strumentazione: la formazione "può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione";
- programma e materiale didattico: devono avere una evidenza formale;
- tutor: si specifica che: "deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici

- o privati"; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come la norma appena riportata non configuri una costante presenza del tutor quanto, piuttosto, la sua disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti;
- procedure di valutazione: si puntualizza che: "devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione 'in itinere' possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica", mentre viene statuito che comunque "la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza". Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.
- durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-learning;
- materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi "deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)".

In tal modo vengono, quindi, fissate regole sufficientemente precise dirette a riconoscere la importanza e utilità di una modalità formativa sin qui generalmente vista con "sospetto" (probabilmente in quanto spesso oggetto di abusi) e a favorire prodotti di qualità distinguendoli da quelli inefficaci.

Tuttavia l'"apertura" a questa nuova tipologia di formazione è riferita dagli accordi a parti limitate della formazione, quali:

- <u>accordo ex articolo 34</u>: <u>modulo normativo</u> e <u>gestionale</u> (1 e 2), non anche, quindi, quello <u>tecnico</u> e <u>relazionale</u> (3 e 4), <u>aggiornamento quinquennale</u> e verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite
- <u>accordo ex articolo 37</u>: <u>formazione generale</u> per i lavoratori (4 ore), tutta la <u>formazione dei dirigenti</u> (16 ore), la parte individuata ai punti da 1 a 5 della <u>formazione dei preposti</u> e <u>i corsi di aggiornamento</u> (punto 9), ai quali si aggiungono progetti formativi sperimentali eventualmente individuati per lavoratori e preposti da Regioni e Province autonome.

In ordine alla parte di formazione che si svolga via e-learning, va evidenziato come le modalità descritte dall'allegato non si riscontrino ove la formazione venga erogata per mezzo della semplice trasmissione di lezioni "frontali" a distanza (le quali, d'altro verso, non possono essere considerate lezioni "ordinarie"), ma richiedano la presenza dei requisiti di interattività della formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso di determinate caratteristiche.

Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale "in presenza" deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica - cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie - ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.

#### Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa

Con riferimento alla disciplina transitoria e al riconoscimento della formazione pregressa, si rammenta che, in applicazione di quanto esposto nel paragrafo dedicato all'efficacia degli accordi, tutti i riferimenti all'entrata in vigore e quelli alla pubblicazione degli accordi vanno riferiti sempre all'11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tanto premesso, gli accordi in commento recano una disciplina transitoria (<u>punto 11 dell'accordo ex articolo 34</u> del d.lgs. n. 81/2008 e <u>punto 10 dell'accordo ex articolo 37</u> del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro) puntuale, allo scopo di prevenire dubbi interpretativi legati alla sovrapposizione tra la normativa precedente e quella introdotta tramite gli accordi in oggetto.

Più nel dettaglio, l'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, al punto 11, prevede espressamente che: "In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione (...) i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti" e il punto 10, secondo capoverso, dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza analogamente specifica che: "non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione (...) i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi."

In tal modo si è voluto inserire, limitatamente ad una fase di prima applicazione degli accordi, la possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole, le nuove modalità e le nuove durate, che sono ora legate alle classi di rischio delle attività svolte, e di frequentare ancora, invece, corsi di formazione secondo i vecchi criteri individuati per i datori di lavoro nel decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e per i lavoratori nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni eventualmente contenute nei contratti collettivi di lavoro. Tale esonero è stato comunque subordinato alla condizione che la frequenza di tali corsi con le "vecchie" regole

sia svolta per i datori di lavoro entro e non oltre sei mesi dall'11 gennaio 2012 (punto 11, accordo ex articolo 34 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, ove si fa riferimento alla data di "entrata in vigore" dell'accordo) e per i lavoratori, dirigenti e preposti entro e non oltre dodici mesi dall'11 gennaio 2012 (punto 10, accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008) nonché alla condizione per entrambi che i corsi stessi siano stati già organizzati ed approvati "formalmente e documentalmente" prima dell'11 gennaio 2012. L'indicazione relativa alla necessità che i corsi siano stati va intesa nel senso che deve esistere una documentazione (quali, ad esempio, una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica) che dimostri che, alla data dell'11 gennaio 2012, i corsi fossero già stati progettati e pianificati, all'evidente fine di non penalizzare oltremodo coloro che su tale progettazione e pianificazione abbiano investito risorse o che le abbiano condivise con le parti sociali e/o le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza. Tale documentazione non richiede la data certa, restando tuttavia onere di chi intenda avvalersi, nei limitati limiti temporali appena specificati, della facoltà di svolgere corsi secondo le "vecchie" regole, dimostrare con ogni mezzo idoneo che tali corsi erano, alla data dell'11 gennaio 2012, in una fase molto avanzata di pianificazione e realizzazione, alla quale debba seguire solo l'erogazione dei corsi. Al riguardo, appare opportuno invitare gli organi di vigilanza a prestare particolare attenzione nella verifica dei requisiti appena citati, al fine di dissuadere gli operatori da un utilizzo fraudolento delle disposizioni appena illustrate.

La circostanza che la puntuale definizione e la specifica regolamentazione del ruolo e delle attività dei dirigenti e dei preposti siano state introdotte solo dal "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro è alla base della previsione di cui al primo capoverso del punto 10 dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, il quale, "al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo", dispone - "unicamente in sede di prima applicazione" (quindi, con previsione destinata ad esaurire la propria efficacia una volta completato l'arco temporale individuato dall'accordo) - che il datore di lavoro che non abbia già avviato a corsi di formazione coerenti con il ruolo svolto in azienda i dirigenti o i preposti in forza alla propria azienda possa procedere a tale avvio (sempre in relazione a corsi che siano coerenti con i contenuti dell'accordo) in modo che i relativi corsi si concludano entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012). La previsione opera in combinato disposto con quanto previsto dal successivo punto 11 e comporta che nel caso in cui il lavoratore che abbia svolto e svolga funzioni di preposto alla data della pubblicazione dell'accordo e che abbia, al contempo, svolto un corso da lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti non debba ripetere il corso da lavoratore ma debba svolgere, entro i citati 18 mesi a far data dall'11 gennaio 2012, solo la formazione peculiare e specifica relativa allo svolgimento di tali compiti di preposto. Al riguardo, si evidenzia come il termine di riferimento per il completamento del percorso formativo particolare e aggiuntivo da preposto sia quello appena richiamato (18 mesi) e non, invece, quello di 12 mesi erroneamente indicato al punto 11, lettera a), ultimo periodo, dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico".

Il dirigente che dimostri di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico", una formazione con i contenuti previsti all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP, anche se di durata inferiore, non è tenuto a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 dell'accordo in commento. Il termine per il completamento del percorso formativo per dirigenti è di 18 mesi, a meno che le modalità della formazione dei dirigenti non vengano individuate da accordi aziendali, adottati previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel qual caso - per quanto disposto al punto 6, secondo periodo - il termine entro il quale programmare e completare l'attività formativa è di 12 mesi a far data dall'11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi del 21 dicembre 2011 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da dirigente e preposto non riguarda, tuttavia, il personale di nuova assunzione (o quello, già in forza alla azienda, al quale vengano attribuiti compiti di dirigente o preposto successivamente all'11 gennaio 2012 il quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai definito in materia di formazione (proprio in ragione della approvazione degli accordi del 21 dicembre), dovrà essere avviato a corsi da dirigente o preposto anteriormente o contestualmente all'assunzione o alla adibizione a compiti di dirigente o preposto. In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell'inizio della attività richiesta in azienda al dirigente o al preposto e solo ove ciò non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l'accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'inizio della attività lavorativa.

Gli accordi del 21 dicembre individuano solo per il futuro la disciplina della formazione e non prevedono che i corsi così regolamentati debbano essere svolti dalle aziende che abbiano già pienamente rispettato le previgenti disposizioni in materia. Al fine di esplicitare questo concetto, il <u>punto 11 dell'accordo ex articolo 37</u> del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro disciplina il "riconoscimento della formazione pregressa" puntualizzando che per lavoratori e preposti già formati alla data dell'11 gennaio 2012 non occorre ripetere la formazione.

Nel caso tale formazione sia stata svolta da più di 5 anni anteriormente alla pubblicazione dell'accordo, l'aggiornamento andrà realizzato secondo le "nuove" regole entro 12 mesi, sempre dall'11 gennaio 2012.

Sia in relazione alla attività formativa pregressa svolta da lavoratori o preposti sia in relazione a quella, sempre pregressa, svolta dal dirigente, il datore di lavoro deve, comprovare - con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo - l'avvenuto svolgimento della attività formativa e la coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente agli accordi (la quale, quindi, potrà legittimamente far riferimento a durata dei corsi diversa ed inferiore a quella degli accordi del 21 dicembre 2011). Anche in ordine alla verifica di tali elementi

appare opportuno invitare gli organi di vigilanza a prestare particolare attenzione, al fine di dissuadere gli operatori da un utilizzo fraudolento delle disposizioni appena illustrate.

Il riconoscimento della formazione già svolta dal datore di lavoro in passato è oggetto del <u>punto 9 dell'accordo ex articolo 34</u> del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro il quale specifica che: "non sono tenuti a frequentare il corso di formazione (...) coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626". Inoltre, di seguito, si evidenzia che non devono frequentare i corsi di cui all'accordo "i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi (Modulo A e B) secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (...). Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro. Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per classi di rischio più basse".

In ordine alla individuazione del settore di riferimento per i corsi di formazione, si reputa opportuno sottolineare che il dato al quale occorre riferirsi sia quello contenuto nella colonna a destra (relativa all'"Ateco 2007") e identificato, per ciascun settore, con la lettera, comprensiva di vari numeri (i quali sono da intendersi come esemplificativi rispetto alla lettera). Si precisa inoltre che, con riferimento alla tabella dell'Allegato II agli accordi, per un mero errore materiale, si è omessa la trascrizione del codice 33 della lettera C, relativo alla riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature, ricompreso nella categoria di rischio alto.

Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che il datore di lavoro comprovi lo svolgimento di attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità (ovviamente, comprensive anche delle prove dell'avvenuto svolgimento dei corsi) dei corsi in oggetto. In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle modalità di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, e quelli da dirigente e preposto nel termine di 18 mesi, citato. Analoga conclusione si impone ove il datore di lavoro non dimostri (in questo senso il punto 9 dell'accordo ex articolo 34 del "testo unico") di aver svolto corsi coerenti con le previgenti disposizioni.

Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell'attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente.

Infine, va sottolineato che quanto al punto 4 dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione alle "Condizioni particolari" corrisponde a esigenze di esplicitazione di situazioni caratterizzate da talune peculiarità, senza che le relative indicazioni escludano o limitino l'operatività dei principi generali relativi al riconoscimento della formazione pregressa, quali appena riportati. In particolare, il riferimento alla formazione in edilizia, di fonte contrattuale e durata di 16 ore, è volto a specificare che la formazione in parola corrisponde ad un credito formativo permanente per la parte generale dell'accordo (4 ore) e che la restante parte del corso potrà essere riconosciuta come comprensiva della formazione "particolare" di cui all'accordo - come accade sempre - ove il relativo percorso formativo sia di contenuto corrispondente a quelli dell'accordo. Analogo principio viene, quindi, esposto ove i corsi di riferimento siano corsi di formazione professionale presso strutture regionali o provinciali. Al riguardo, l'ultimo capoverso del punto 4 dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico" puntualizza, ancora una volta ripetendo un principio di ordine generale (e sopra già rimarcato), che: "Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi". Quanto alle modalità per mezzo delle quali può essere svolta la formazione, la "Premessa" all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 specifica che la formazione in essa disciplinata può essere svolta sia in aula che nel luogo di lavoro. Di seguito, ai punti 1 e 2, si puntualizza che i docenti devono poter dimostrare di essere in possesso di una esperienza almeno triennale, maturata in relazione all'insegnamento e/o in relazione allo svolgimento di attività professionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si consente - sempre in attesa della definizione dei requisiti dei formatori da parte della Commissione consultiva ex articolo 6 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro di operare come docente sia a chi abbia avuto modo di svolgere per oltre un triennio attività di formazione nel settore sia a chi abbia lavorato per oltre tre anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, svolgendo attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

In ragione della importanza delle innovazioni legislative introdotte nel periodo successivo al 2008, si propone agli organi di vigilanza di considerare sicuramente soddisfatto il requisito richiesto dall'accordo avendo riguardo allo svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012).

I corsi devono essere organizzati in modo che sia individuato un responsabile dei corsi, che può essere anche il docente, e che non vi partecipino più di 35 persone, le quali sono tenute a frequentare il 90% delle ore di formazione previste. I corsi di formazione ex articolo 37 devono essere strutturati in modo che venga individuato un soggetto organizzatore del corso e che si tenga conto, nella declinazione dei contenuti, delle differenze di genere, di età, di provenienza e lingua e della specifica tipologia contrattuale utilizzata per la prestazione di lavoro. Resta fermo il principio, di cui all'articolo 37, comma 13, del d.lgs. n. 81/2008, per il quale: "Il contenuto della formazione

deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo".

#### Aggiornamento della formazione

Entrambi gli accordi del 21 dicembre prevedono l'aggiornamento della formazione, svolto in un arco temporale quinquennale, a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento.

Al riguardo, l'accordo ex articolo 37 del "testo unico" salvaguarda la necessità di procedere a specifica formazione in caso di insorgenza di nuovi rischi da lavoro disponendo, all'ultimo capoverso del punto 10, quanto segue: "Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi". La previsione appare una semplice riproposizione del principio, invero pacifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in forza del quale ogni cambiamento - purché significativo - nella esposizione al rischio dei lavoratori implica una rivisitazione della valutazione dei rischi e, di conseguenza, delle misure di prevenzione, prima tra tutte la formazione, che da tale valutazione necessariamente discendono.

Quanto ai datori di lavoro viene specificato (<u>punto 7</u> del pertinente accordo) che l'obbligo di aggiornamento riguarda anche chi abbia svolto i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994. Unicamente per tale ultima categoria il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo.

L'obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell'arco temporale di riferimento (il quinquennio) in modo che, complessivamente, corrispondano a quanto richiesto negli accordi (cfr. quanto si legge al <u>punto 7 dell'accordo ex articolo 34</u>, ove viene specificato che: "l'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento").

Al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del quinquennio, dei termini per l'adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all'11 gennaio 2012. Quindi, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l'11 gennaio 2017.

Con riferimento ai soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i contenuti degli accordi.

In ordine alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all'obbligo di aggiornamento, si ritiene che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui ai <u>punti 7</u> (accordo ex articolo 34) e <u>9</u> (accordo ex articolo 37) degli accordi e che prevedano una verifica finale di apprendimento.

In relazione alla restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, essa dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle regole (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo dei partecipanti) di cui agli accordi. Quanto all'aggiornamento dei preposti, si puntualizza che le 6 ore di aggiornamento quinquennale - che si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori - devono essere svolte avendo riguardo ai particolari compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sempre in ordine alla formazione del preposto, si rammenta quanto al punto 8 dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, ove si ribadisce che la "formazione particolare e aggiuntiva del preposto costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda". Se ne evince che il credito formativo continua a sussistere fino a quando la posizione del preposto rimane sostanzialmente analoga nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con la conseguenza che il preposto deve solo aggiornare la propria formazione (nella misura appena specificata), mentre tale credito viene meno ove la posizione del preposto sia sostanzialmente mutata nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con la conseguenza che il preposto deve, in tale seconda ipotesi, svolgere la formazione particolare aggiuntiva (perché legata al ruolo svolto in azienda) come preposto.

Infine, in caso di nuova attività il <u>punto 10 dell'accordo ex articolo 34</u> del "testo unico" prevede che il datore di lavoro che intenda svolgere "in proprio" i compiti del servizio di prevenzione e protezione sarà tenuto a completare il percorso formativo di cui all'accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

#### La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

I requisiti per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito indicati come ASPP e RSPP) relativamente alla formazione sono disciplinati, nello specifico, dai <u>commi 2, 3</u> e <u>5 dell'articolo 32 del d.lgs.</u> n. 81/2008, mentre per l'aggiornamento il riferimento è il <u>comma 6 dello</u> stesso articolo.

Relativamente all'obbligo di aggiornamento il comma 6 stabilisce che: "I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo

Stato-regioni di cui al <u>comma 2</u>". (accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni).

L'accordo del 26 gennaio 2006, relativamente all'aggiornamento, oltre a stabilirne la periodicità (quinquennale) precisa che: "... i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:

- a. al settore produttivo di riferimento;
- b. alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
- c. alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione".

L'accordo regolamenta anche la durata di detti corsi di aggiornamento fissata, per quanto riguarda i RSPP, in 60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 mentre, per quanto riguarda gli ASPP l'aggiornamento prevede una durata di 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco.

Relativamente alla data di decorrenza del quinquennio è intervenuto anche un successivo accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2006.

In tale accordo, al punto 2.6, viene precisata la decorrenza per ASPP e RSPP che avevano usufruito dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi (Tabella A4 e Tabella A5 allegate all'Accordo del 26 gennaio 006) come di seguito:

"Per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012.

Ciò premesso, si rileva che molti ASSP e RSPP non sono riusciti a completare l'aggiornamento entro il 14 febbraio 2012 che rappresenta, di fatto, la prima scadenza, in ordine cronologico, dell'obbligo di aggiornamento e riguarda i soli esonerati previsti nell'accordo del 26 gennaio 2006.

Tale situazione si potrà comunque manifestare anche in futuro ogni qualvolta un ASPP o RSPP non dovesse riuscire a completare l'aggiornamento nei 5 anni previsti e si ritiene pertanto necessario fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate a disciplinare i casi di mancato assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento, da ritenersi valide in attesa della revisione dell'accordo del 26 gennaio 2006, così come previsto al punto 2.7 dello stesso.

Relativamente alla formazione, l'accordo specifica che sia il Modulo A che il Modulo C costituiscono credito formativo permanente.

Relativamente al modulo B, sia nell'accordo che nelle successive linee interpretative, è specificato che: "Il credito ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento".

Pertanto, si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria "operatività". Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.

Il completamento dell'aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria "operatività".

## Decorrenza dell'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008

In attesa della prevista revisione dell'accordo del 26 gennaio 2006, al fine di non creare disparità di trattamento per situazioni analoghe, si ritiene doveroso analizzare anche i casi in cui il mancato raggiungimento del totale delle ore di aggiornamento riguardi i soggetti esonerati, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, dalla frequenza ai corsi di formazione previsti al comma 2, primo periodo, del medesimo articolo.

In considerazione del fatto che anche tali soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe la perdita della propria "operatività", recuperabile solo con il completamento dell'aggiornamento, si ritiene che - in analogia a quanto previsto nell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 - per gli esonerati dalla frequenza del modulo B, l'obbligo di aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell'esonero ex articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013.

Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nel sopra citato articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che in tale caso costituisce riferimento, per l'individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui terminare l'aggiornamento, la data di conseguimento della laurea.

#### **MINISTERO DELLA SALUTE**

#### **DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 2012**

Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; Visto, in particolare, l'art. 40 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 il quale prevede:

- al <u>comma 1</u> che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in <u>allegato 3B</u>;
- al <u>comma 2</u> che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al <u>comma 1</u>, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL;
- al <u>comma 2-bis</u> che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli <u>allegati 3A</u> e <u>3B</u> e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al <u>comma 1</u>. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al <u>comma 1</u> decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato", ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale ha trasferito al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, il quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative funzioni all'INAIL sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute:

Considerata la necessità di individuare, secondo quanto previsto dal predetto <u>art. 40, commi 1, 2</u> e <u>3</u>, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i contenuti degli <u>allegati 3A</u> e <u>3B</u> e le modalità di trasmissione dei dati di cui al <u>comma 1</u> del citato <u>art. 40</u>, nel rispetto dei criteri di semplicità e certezza;

Acquisita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 (Rep. Atti n. 64/CSR);

#### Decreta:

#### Art. 1 - Finalità del decreto

1. Il presente decreto definisce i nuovi contenuti degli<u>allegati 3A</u> e <u>3B</u> e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al <u>comma 1</u> dell'<u>art. 40</u> del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

#### Art. 2 -Contenuti della cartella sanitaria e di rischio

- 1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, sono specificati nell'allegato I del presente decreto recante la modifica dell'Allegato 3A del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
- 2. I contenuti previsti nell'<u>allegato I</u> sopra richiamato sono da considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio.
- 3. Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni di cui al <u>periodo che precede</u>. Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.

#### Art. 3 - Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori

<sup>\*</sup> Commento personale: il comma 3 dell'<u>art. 40</u> non esiste, il riferimento più corretto sembra essere il <u>comma 2-bis dell'art. 40</u>

- 1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del <u>comma 1 dell'art. 40</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono specificati nell'<u>allegato II</u> del presente decreto, recante le modifiche dell'<u>allegato 3B</u> del richiamato decreto legislativo.
- 2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al <u>comma che precede</u> deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.
- 3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica.

#### Art. 4 - Disposizioni transitorie e entrata in vigore<sup>†</sup>

- 1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l'allegato ll del presente decreto.
- 2. Sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati.
- 3. Eliminato dal decreto del Ministero della Salute e del Ministero del lavoro del 06/08/2013 (G.U. Serie Generale, n. 212 del 10 settembre 2013)
- 4. Eliminato dal decreto del Ministero della Salute e del Ministero del lavoro del 06/08/2013 (G.U. Serie Generale, n. 212 del 10 settembre 2013)
- 5. Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro della salute - Balduzzi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Fornero

CIRCOLARI

Circolare prot. 13313-P del 10/06/2013 - Oggetto: Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Articolo così modificato dal decreto del Ministero della Salute e del Ministero del lavoro del 06/08/2013 (G.U. Serie Generale, n. 212 del 10 settembre 2013)

#### **ALLEGATO I**

(Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008)

Contenuti della cartella sanitaria e di rischio

#### **ALLEGATO II**

(Allegato 3B, D.Lgs. n. 81/2008)

Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori

#### CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Seduta del 25 luglio 2012

Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell'articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., approvata dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012

#### Indice

- 1. D.Lgs. 81/2008 e settori della musica e dell'intrattenimento
- 2. Introduzione
- 3. Chi sono i soggetti a rischio?
- 4. Misura e valutazione del rischio di esposizione a rumore
- 5. Modalità di limitazione dell'esposizione
- 6. Informazione e formazione
- 7. Sorveglianza sanitaria
- 8. Bibliografia
- 9. Allegati
- 10. Credits

Allegato 1: Parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 19.1.2011, riguardante il "Rischio rumore nelle discoteche. Iniziative di prevenzione".

- Allegato 2: Misura dell'esposizione a rumore nel settore della musica.
- Allegato 3: Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali
- Allegato 4: Principali esami specialistici nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria

#### 1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO

Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i lavoratori, come definiti nell'art. 2, comma 1, lett. a), compresi i lavoratori nei settori della musica e dell'intrattenimento. Il D.Lgs. 81/2008, oltre che per quanto previsto nel <u>Titolo I</u>, regolamenta l'esposizione agli agenti fisici di rischio nei luoghi di lavoro nel <u>Titolo VIII "Agenti Fisici"</u>, articolato in un <u>capo I</u> riguardante le disposizioni generali e quattro capi riguardanti specifici agenti fisici di rischio. In particolare, il <u>capo II</u> riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, senza prevedere nessuna esclusione dal campo di applicazione. Per quanto riguarda i lavoratori della musica e delle attività ricreative è comunque prevista un'apposita linea guida per agevolare l'attuazione degli obblighi previsti dal <u>capo II</u>, rappresentata dal presente documento.

L'articolo 198 del D.Lgs. 81/2008, che ha recepito l'articolo 14 della Direttiva 2003/10/CE, recita infatti: "Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center<sup>2</sup>".

Occorre poi rilevare che a volte i lavoratori di questi settori operano come lavoratori autonomi, per i quali valgono le disposizioni dell'<u>art. 21</u> del D.Lgs. 81/08 e, ove applicabili, le disposizioni dell'<u>art. 26</u>.

#### 2. INTRODUZIONE

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nella presente linea guida si utilizza prevalentemente il termine di legge generale di rumore per caratterizzare l'energia sonora a cui sono esposti i lavoratori, invece di utilizzare il termine musica che sarebbe più attinente ma che rimanda a una percezione psico-fisica di piacevolezza per l'ascoltatore

<sup>2</sup> L'art 108 ha previsto anche apposite linea quida per il settore dei call center, por ricomprese pel testo dell'art. La della direttiva 2003/10/CE, che sargano

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'art. 198 ha previsto anche apposite linee guida per il settore dei call center, non ricomprese nel testo dell'art. 14 della direttiva 2003/10/CE, che saranno oggetto dei lavori della Commissione consultiva permanente per essere inoltrate alla Conferenza Stato - Regioni per l'approvazione.

La particolarità dei settori della musica e dell'intrattenimento deriva dal fatto che, spesso, sono o si considerano elementi essenziali dello spettacolo livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi. Il <u>Capo II</u> del <u>Titolo VIII</u> del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall'esposizione a rumore durante il lavoro o che da essa possono derivare.

Nel <u>paragrafo 3</u> viene riportato il campo di applicazione delle presenti Linee guida. Nel <u>paragrafo 4</u> vengono date indicazioni sulle modalità di valutazione del rischio. Le misure di prevenzione e protezione specifiche atte a ridurre i livelli di esposizione al rumore sono illustrate nel <u>paragrafo 5</u>. All'informazione e formazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria sono dedicati, rispettivamente, i <u>paragrafi 6 e 7</u>.

Le figure professionali indicate nel <u>paragrafo 3</u> possono essere esposte in modo ripetuto e più o meno prolungato a livelli sonori superiori ai livelli di azione previsti dall'<u>art. 189</u> del D.Lgs. 81/08. In particolare, per quanto riguarda la musica, si possono fare le seguenti considerazioni:

- le persone più direttamente esposte al suono della musica sono i musicisti stessi. Ad esempio, tipici livelli di esposizione settimanale per gli orchestrali sono riportati in <u>Fig. 1</u>; livelli di esposizione analoghi si riscontrano anche per i musicisti di altri generi musicali;
- per tutti i musicisti occorre tenere conto del fatto che l'esposizione a rumore solitamente comprende anche le varie fasi di studio e di prova propedeutiche alla rappresentazione al pubblico;
- anche per quanto riguarda le attività che utilizzano impianti per la fonoriproduzione, come ad esempio le discoteche, si possono riscontrare esposizioni del personale addetto superiori ai valori di azione previsti dall'art. 189 del D.Lgs. 81/08;
- elevati livelli di pressione sonora della musica amplificata in genere sono desiderati e attesi dal pubblico; di conseguenza, esposizioni al rumore, analoghe a quelle dei musicisti, sono state rilevate anche per il personale di servizio quali ed esempio tecnici del suono e delle luci.

Per tutte le attività oggetto delle presenti Linee guida giova ricordare che è in vigore anche il D.P.C.M n. 215 del 16/4/1999, attuativo della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, che fissa i limiti di esposizione dei frequentatori pari, rispettivamente, a 95 dB(A) di L<sub>Aeq</sub> e 102 dB(A) di L<sub>ASmax</sub><sup>3</sup>. Si osservi che questi livelli si riferiscono a un'esposizione occasionale e non si possono applicare a esposizioni professionali.

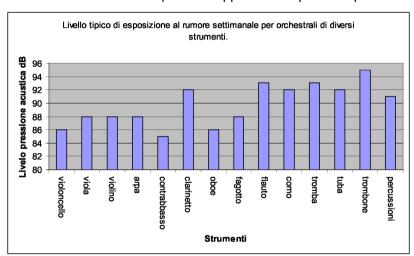

Figura 1. Livello tipico di esposizione al rumore settimanale per orchestrali di diversi strumenti (Fonte: Linee guida europee [1])

Dal momento che queste Linee guida riguardano tutti gli operatori impegnati nel settore della musica e dell'intrattenimento, e non solo i musicisti, è utile osservare la <u>Tabella 1 A-B,</u> che riporta livelli di rumore di alcune attività legate alla musica reperiti in Letteratura.

Tabella 1-A. Livelli sonori di alcune attività legate alla musica

| Tipologia di sorgente                              | Livello di pressione sonora ponderata A |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Esercitazione normale al pianoforte a 1 m          | 60 ÷ 80 dB                              |
| Pianoforte fortissimo                              | 92 ÷ 95 dB                              |
| Cantante a distanza di 1 m                         | 80 ÷ 100 dB                             |
| Musica da camera in una sala di piccole dimensioni | 75 ÷ 85 dB                              |
| Artista a centro palco concerto live               | 80 ÷ 100 dB                             |
| Batterista                                         | 90 ÷ 100 dB                             |
| Chitarra elettrica (amplificatore sul palco)       | 95 ÷ 100 dB                             |
| DJ                                                 | 95 ÷ 105 dB                             |
| Personale di servizio sotto palco                  | 100 ÷ 105 dB                            |
| Regia audio/video                                  | 80 ÷ 95 dB                              |

 $<sup>^3</sup>L_{ASmax}$ : livello di pressione sonora massimo ponderato A con costante di tempo "Slow"

| Cameraman e addetto alla movimentazione camera ripresa | 80 ÷ 95 dB  |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Mixer palco /sala                                      | 90 ÷ 100 dB |
| Disco Bar                                              | 85 ÷ 95 dB  |

Tabella 1-B. Livelli sonori specifici per i teatri lirici

|                       | Esercitazione individuale | Prove Concerti        | Esposizione complessiva | Lezione di Musica(*)  |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Strumento             | L <sub>eq</sub> dB(A)     | L <sub>eq</sub> dB(A) | L <sub>eq</sub> dB(A)   | L <sub>eq</sub> dB(A) |
| Violino               | 90                        | 90                    | 89                      | 84                    |
| Viola                 | 90                        | 89                    | 89                      | 83                    |
| Violoncello           | 84                        | 87                    | 87                      | 79                    |
| Contrabbasso          | 81                        | 87                    | 85                      | 75                    |
| Arpa                  | 87                        | 91                    | 89                      | 81                    |
| Clarinetto            | 92                        | 91                    | 92                      | 87                    |
| Oboe                  | 85                        | 88                    | 86                      | 83                    |
| Fagotto               | 87                        | 90                    | 89                      | 83                    |
| Flauto                | 91                        | 91                    | 93                      | 85                    |
| Corno                 | 93                        | 92                    | 92                      | 89                    |
| Tromba                | 93                        | 92                    | 94                      | 91                    |
| Trombone              | 96                        | 96                    | 95                      | 91                    |
| Tuba                  | 93                        | 91                    | 92                      | 90                    |
| Batteria              | 93                        | 89                    | 91                      | 89                    |
| Direttore d'orchestra |                           | 85                    | 83                      |                       |

<sup>\*</sup>a condizione che l'insegnante suoni anche lui il relativo strumento per un quinto della durata della lezione.

#### 3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO?

Fermo restando l'applicazione più complessiva del D.Lgs. 81/08, la presente Linea guida prevista dall'art. 198 del D.Lgs. 81/2008 riguarda tutte le attività svolte al chiuso o all'aperto, in cui sono presenti lavoratori esposti a rumore in modo non occasionale, dove viene suonata musica dal vivo o registrata (amplificata o meno), tanto durante gli spettacoli quanto in fase di prova, e più in generale tutte le attività ricreative e di intrattenimento.

Indicativamente si può considerare occasionale quella condizione che comporta esposizioni superiori ai valori inferiori di azione ma per meno di 3 settimane l'anno e/o per meno di 12 giornate l'anno.

Con esclusione dei lavoratori esposti occasionalmente, come indicativamente definiti sopra, per quei lavoratori che risultano esposti a musica per tempi parziali della loro giornata lavorativa e/o per periodi parziali della loro attività, queste linee guida si applicano per valutare e controllare il rischio nelle sole fasi in cui si verifica l'esposizione alla musica.

La valutazione del rischio, effettuata secondo le modalità generali previste dall'art. 190, deve quindi in primo luogo individuare quei lavoratori che lavorano esposti in modo diretto o indiretto alla musica.

La <u>Tabella 2</u> illustra un elenco non esaustivo di attività e di lavoratori potenzialmente esposti a livelli sonori pericolosi per l'udito nei settori della musica e dell'intrattenimento, distinguendo tra attività dal vivo e attività registrate.

La <u>Tabella 3</u> illustra i dati del censimento 2010 riguardanti i lavoratori addetti dei settori della musica, delle discoteche e dei teatri iscritti alla gestione ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo).

Tabella 2. Esempi di attività e lavoratori potenzialmente esposti a rumore nei settori della musica e dell'intrattenimento

| Artisti, personale artistico                                                                                                                                                                                                                                                                   | Produzione e elaborazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>Musicisti e direttori di orchestre sinfoniche e di altri complessi con o senza supporto amplificato</li> <li>Coristi</li> <li>Ballerini</li> <li>Insegnanti di danza, di musica e di canto</li> <li>Attori e cabarettisti</li> <li>Conduttori TV e Radio</li> <li>Circensi</li> </ul> | <ul> <li>Tecnici audio impianti e loro assistenti</li> <li>Tecnici delle luci</li> <li>Squadre di tecnici (troupe al seguito)</li> <li>Personale di gestione e produzione: organizzatori, responsabili di reparto, responsabili di palcoscenico, ecc.</li> <li>Personale di servizio: addetti al bar, alla cucina, alla cassa, ecc.</li> <li>Personale per la sicurezza e il soccorso: vigilanza per la sicurezza e gli accessi, prevenzione incendi, infermieri, sicurezza aree con accesso limitato.</li> <li>Addetti studi di registrazione TV/radio, sale prove/incisione</li> </ul> |

| Attività ricreative con uso del supporto registrato della musica                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Artisti e Conduttori                                                                                                                                  | Altri soggetti nell'ambito delle attività ricreative e realizzazione apparati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| <ul> <li>Disk Jockey</li> <li>Artisti (attori, cantanti, musicisti e ballerini)</li> <li>Direttori artistici e tecnici</li> <li>Conduttori</li> </ul> | <ul> <li>Personale di servizio</li> <li>Personale addetto a bar o cucina</li> <li>Addetti alla sicurezza</li> <li>Pronto soccorso</li> <li>Personale tecnico</li> <li>Costruttori e assemblatori impianti elettroacustici</li> <li>Tecnici del suono, delle luci o del palcoscenico</li> <li>Tecnici di effetti speciali</li> <li>Personale di sala</li> <li>Produttori, organizzatori, manager</li> </ul> |  |  |  |

Tabella 3 - Descrizione delle mansioni individuate per gli addetti della musica, delle discoteche e del teatro iscritti all'ENPALS nel 2010

| Gruppo professionale                                                         | Lavoratori |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Musica                                                                       |            |
| Gruppo canto                                                                 | 7.620      |
| Gruppo attori                                                                | 1.461      |
| Gruppo conduttori e animatori                                                | 2.213      |
| Gruppo registi-sceneggiatori, gruppo produzione cinematografica e audiovisiv | i 431      |
| Gruppo direttori di scena e di doppiaggio                                    | 95         |
| Gruppo direttori e maestri di orchestra                                      | 799        |
| Gruppo concertisti e orchestrali                                             | 28.119     |
| Gruppo ballo, figurazione e moda                                             | 5.537      |
| Gruppo amministratori e gruppo impiegati                                     | 2.200      |
| Gruppo tecnici                                                               | 1.093      |
| Gruppo operatori e maestranze                                                | 1.998      |
| Gruppo scenografi, arredatori, costumisti, truccatori e parrucchieri         | 628        |
| Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali                       | 63         |
| Gruppo operatori e maestranze                                                | 1.249      |
| Gruppo dipendenti da imprese di spettacolo viaggianti                        | 53         |
| Totale                                                                       | 53.559     |
|                                                                              | Discoteche |
| Disc Jockey (DJ)                                                             | 4.609      |
| Figuranti di sala                                                            | 9.982      |
| Cubiste                                                                      | 322        |
| Spogliarelliste                                                              | 161        |
| Tecnici del montaggio e del suono                                            | 18         |
| Maschere, custodi, guardarobieri, addetti                                    | 65         |
| Totale                                                                       | 15.157     |
| Teatro                                                                       | •          |
| Gruppo canto                                                                 | 549        |
| Gruppo attori                                                                | 11.081     |
| Gruppo conduttori e animatori                                                | 237        |
| Gruppo registi-sceneggiatori                                                 | 610        |
| Gruppo produzione cinematografica e audiovisivi                              | 366        |
| Gruppo direttori di scena e di doppiaggio                                    | 142        |
| Gruppo direttori e maestri di orchestra                                      | 47         |
| Gruppo concertisti e orchestrali                                             | 2.314      |
| Gruppo ballo, figurazione e moda                                             | 1.865      |
| Gruppo amministratori e impiegati                                            | 1.745      |
| Gruppo tecnici                                                               | 2.242      |
| Gruppo operatori e maestranze                                                | 2.230      |
| Gruppo scenografi, arredatori e costumisti, truccatori e parrucchieri        | 455        |
| Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali                       | 4          |
| Totale                                                                       | 24.887     |
| Totale generale                                                              | 93.603     |

Da questi dati si evince che nel settore della musica, delle discoteche e del teatro risultano impiegati circa centomila addetti, di cui in prima approssimazione almeno la metà possono essere considerati esposti a livelli di rumore significativi (cantanti, musicisti, disc jockey, ...). In realtà il teatro è solo uno dei settori delle attività

ricreative, quindi questa è da considerare una stima per difetto della popolazione totale degli esposti. A ulteriore riprova della sottostima di questo dato, si consideri che alcune figure professionali che rientrano nell'interesse di questa Linea Guida non sono comprese nell'elenco ENPALS. Si tratta di lavoratori che sono inquadrati in altre categorie: lavoratori autonomi, artigianato, industria e pubblico impiego quali: personale circense, insegnanti di musica, ecc.

#### 4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE<sup>4</sup>

La misura e la valutazione del rischio di esposizione a rumore devono essere eseguiti secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 81/2008, che a sua volta rimanda per gli aspetti metrologici e metodologici alla normativa tecnica, nella fattispecie alle Norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011. Nel caso di operatori che utilizzano dispositivi auricolari ricetrasmittenti, la cui esposizione a rumore non è quindi solo di tipo ambientale, ma dipende dall'emissione sonora delle cuffie o auricolari che indossano sull'orecchio o all'interno di esso, può essere necessario ricorrere alle metodologie di misura indicate nelle Norme UNI EN ISO 11904-1:2006 e UNI EN ISO 11904-2:2005.

Il datore di lavoro, come previsto dall' $\underline{\text{art. 181}}$  del D.Lgs. 81/2008, effettua per il tramite di personale qualificato una valutazione del rischio con misurazioni (se si superano gli 80 dB(A) di L<sub>EX</sub> e/o 135 dB(C) di L<sub>C,picco</sub>), che sia rappresentativa dell'esposizione a rumore di tutti i lavoratori esposti nelle normali condizioni di lavoro, adottando una strategia che tenga conto di una serie di fattori, tra cui:

- tipologia dell'attività: spettacolo dal vivo o riprodotto;
- tipologia del genere di musica eseguita e articolazione nell'anno delle prove e degli spettacoli;
- tipologia dei luoghi in cui l'attività viene svolta: sede permanente o più luoghi;
- modalità di uso delle apparecchiature ed esposizione ai livelli di pressione: con o senza ausilio di amplificazione.

L'obiettivo della valutazione del rischio è di determinare il livello di esposizione personale a rumore (giornaliero, settimanale, settimanale ricorrente a massimo rischio) di ogni singolo lavoratore, sulla base del quale adottare le strategie di tutela e sicurezza previste dagli <u>articoli 192</u> (Misure di prevenzione e protezione), <u>193</u> (Uso dei dispositivi di protezione individuali), <u>194</u> (Misure per la limitazione dell'esposizione), <u>195</u> (Informazione e formazione dei lavoratori) e <u>196</u> (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008.

In <u>Allegato 2</u> è proposta una modalità di misura semplificata dell'esposizione a rumore nel settore della musica, basata sul livello settimanale ricorrente a massimo rischio come descrittore di esposizione.

Vista l'estrema variabilità dei livelli di esposizione a rumore nel settore della musica, si raccomanda di ricorrere all'art. 191, che consente di attribuire ai lavoratori una esposizione al rumore superiore ai valori superiori di azione  $(L_{EX} > 85 \text{ dB(A)} \text{ e/o } L_{Cpicco} > 137 \text{ dB(C)})$ , limitandosi a determinare il livello di rumore determinato dalle sorgenti sonore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del rischio. A supporto di quest'ultimo adempimento il D.Lgs. 81/08 rimanda alla Norma UNI/TR 11347:2010.

Si ricorda infine che nella valutazione del rischio va tenuto conto anche di eventuali fattori sinergici di rischio (rumore impulsivo, sostanze ototossiche, vibrazioni, segnali di avvertimento acustico).

#### 5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

In questo paragrafo sono descritte le strategie atte a limitare l'esposizione a rumore dei lavoratori nei settori della musica e dell'intrattenimento.

In termini generali gli interventi tecnici per ridurre il rischio sono:

- interventi sulla sorgente riducendo, per quanto possibile, il livello sonoro;
- posizionare e orientare le sorgenti in modo da ridurre l'amplificazione del segnale verso aree in cui non è necessario esporre il personale;
- installare, laddove possibile e previsto, un idoneo sistema di controllo delle emissioni nella catena di amplificazione;
- agire con interventi correttivi del fonoisolamento di pareti o partizioni o con schermi a protezione dei lavoratori:
- correggere la risposta acustica degli ambienti per ridurre il fenomeno di amplificazione dei livelli dovuto a riverberazione.

Alla riduzione dell'esposizione al rumore possono contribuire anche le seguenti misure organizzative, protettive e informative:

- limitazione del tempo in cui i lavoratori sono esposti a livelli sonori elevati, anche mediante una rotazione del personale dalle zone più rumorose a quelle più silenziose;
- identificazione con segnaletica idonea delle aree in cui i valori pari a 85 dB(A) di L<sub>Aeq</sub> e 137 dB(C) di L<sub>Cpicco</sub> possono essere superati e informare i lavoratori del rischio che deriva dal sostare in quelle aree rapportandolo ad un tempo limite di esposizione;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il riferimento alle norme tecniche, come quelle richiamate nel presente paragrafo, è diretto a consentire all'interprete l'individuazione della norma più aggiornata al momento. Pertanto, ove esse siano sostituite da successivi aggiornamenti, è ad essi che occorre riferirsi ai fini del presente documento

- informare e formare i propri lavoratori sui rischi connessi al rumore e sulle misure attuate per eliminare o ridurre tali rischi:
- fornire idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- informare i prestatori di servizi esterni all'attività o occasionalmente impiegati dell'obbligo di tener conto della salute e della sicurezza dei loro lavoratori, imponendo di attenersi alle misure di protezione previste dalla normativa.

Le diverse modalità per la limitazione dell'esposizione per tutti gli operatori dei settori della musica e dell'intrattenimento sono necessariamente condizionate dalla tipologia di attività, dall'identità professionale e dal livello di rischio. Dall'analisi e corretta interpretazione di questi fattori si potranno desumere, quindi, sistemi coerenti di procedure e controlli la cui applicazione non sia in contrasto con la stessa natura del lavoro svolto.

- Più nello specifico, i datori di lavoro ed organizzatori, sono tenuti a:
  - assicurare che la propria strategia in materia di salute e sicurezza tuteli i lavoratori dai rischi dovuti al rumore;
  - rendere noti i contenuti di questa Linea guida, a scopo informativo, ai lavoratori e ai promotori, per garantire un coinvolgimento a tutti i livelli;
  - valutare il rischio rumore, tenendo conto dei regolamenti e delle norme tecniche e dei contenuti delle presenti linee guida, e se necessario effettuare misurazioni;
  - ridurre i rischi se necessario con interventi tecnici e organizzativi;
  - fornire le opportune informazioni ai lavoratori occasionali o ai nuovi assunti in relazione ai rischi causati dal rumore;
  - consultarsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, si ricorda l'obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro e DPI conformi alle direttive comunitarie, anche dal punto di vista acustico.

Per la determinazione dei livelli di esposizione sonora i datori di lavoro possono adottare la seguente procedura.

- Individuare il rischio valutando l'effettiva distribuzione dei diversi livelli sonori dello spettacolo indicando chiaramente le aree di potenziale danno.
- Per i grandi eventi, eseguire un'analisi per l'identificazione dei livelli di pressione a cui saranno esposti i lavoratori impegnati nel singolo evento di spettacolo in relazione alle tre classi seguenti:
  - 1) aree con livelli superiori a  $L_{Aeq} > 85 dB(A) e/o L_{Cpicco} > 137 dB(C);$
  - 2) aree con livelli compresi tra 85 e 80 dB(A) e senza livelli di picco significativi;
  - 3) aree con livelli inferiori a 80 dB(A).
- Stabilire il livello di esposizione al rumore degli addetti in base giornaliera, o settimanale o settimanale ricorrente a massimo rischio, correlando quelli impiegati nell'area di maggiore pressione sonora con la registrazione nella cartella sanitaria e di rischio.
- Effettuare una nuova valutazione dei rischi in caso di mutamenti significativi nella natura degli strumenti musicali, dei musicisti, degli amplificatori, del sistema di amplificazione o dello spettacolo.
- Predisporre la rilevazione del livello sonoro dei lavoratori da parte di una persona qualificata<sup>5</sup> durante uno o più eventi rappresentativi secondo le specifiche dell'<u>Allegato 2</u>, oppure, quando disponibili, seguire le procedure standardizzate per la valutazione del rischio previste dall'<u>art. 29, commi 5</u> e <u>6</u>, del D.Lgs. 81/2008.
- Si ricorda la possibilità di ricorrere all'art. 191, che consente di attribuire ai lavoratori una esposizione al rumore superiore ai valori superiori di azione (L<sub>EX</sub> > 85 dB(A) e/o L<sub>Cpicco</sub> > 137 dB(C)), limitandosi a determinare il livello di rumore determinato dalle sorgenti sonore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del rischio.
- Informare l'organizzatore dell'evento, prima dell'inizio dello stesso, del livello sonoro tipico del proprio spettacolo.

Per la riduzione dell'esposizione, obbligo inderogabile al superamento dei valori superiori di azione, occorre prendere in considerazione le seguenti azioni:

- Abbassare, per quanto possibile, il livello sonoro dello spettacolo: ad esempio riducendo l'amplificazione del suono sul palco a un livello praticabile, compatibilmente con le esigenze dell'organizzazione.
- Aumentare la distanza tra il personale non artistico e il palco, oppure indirizzare gli altoparlanti in modo da ridurre l'amplificazione del suono nelle aree di lavoro del personale.
- In presenza di file di altoparlanti, come nelle discoteche o ai concerti, ridurre quanto più possibile il livello sonoro degli altoparlanti posizionati vicino ai lavoratori, sistemandoli direttamente al di sopra della pista da ballo (Fig. 2).
- Installare limitatori del livello sonoro nei sistemi di amplificazione.
- Installare opportune schermature acustiche negli ambienti di servizio quali uffici, cucine, sale di ristoro ed

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'<u>art. 181, comma 1</u> del D.Lgs. 81/2008 prevede il ricorso a personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia

aree amministrative, mediante pareti e porte con caratteristiche acustiche adequate.

- Installare delle schermature in prossimità di bar, cucina o altre aree di servizio.
- Potenziare il fonoisolamento di porte e finestre degli ambienti di servizio.
- Nei locali chiusi, aumentare la fonoassorbenza delle sale mediante soffitti, pareti e rivestimenti fonoassorbenti.
- I musicisti possono utilizzare, previa adeguata formazione, schermi per proteggersi dal suono prodotto da altri musicisti e per migliorare la percezione del proprio strumento (Fig. 4).
- Le sale prove per i musicisti dovrebbero essere di dimensioni adeguate e avere caratteristiche acustiche adatte, in particolare relativamente al riverbero (All. 3).
- Progettare buche orchestrali e palchi da concerto in modo adeguato, così da ridurre l'esposizione sonora per i musicisti senza incidere sulla qualità del suono in sala.
- Chi lavora in un locale pubblico dove si fa musica è esposto al rumore per un periodo più lungo del pubblico che lo frequenta. Perciò, nel suo caso, si applica il valore limite valido per i luoghi di lavoro, ossia 87 dB(A). In un disco bar, una discoteca e simili, il bar non deve trovarsi tra gli altoparlanti perché costringe inevitabilmente frequentatori e baristi ad alzare il volume della voce per farsi sentire. Spesso nella zona circostante il bar si misurano 90 o persino 95 dB(A) e chi vi lavora deve per forza proteggere l'udito.

Nota: Procedendo a lavori di ristrutturazione, si consiglia di consultare personale qualificato per verificare come ottimizzare le caratteristiche acustiche delle sedi e delle sale prove.



Figura 2. Discoteca con soffitto recante diversi altoparlanti in sostituzione di sistemi di amplificazione a terra

I line array sospesi (Figura 3) sono un esempio di diffusori per locali ampi e gli spazi aperti perché consentono di ripartire in modo uniforme il suono e garantiscono un'ottima qualità acustica. Negli anni passati per ottenere lo stesso effetto acustico era necessario aumentare la potenza acustica alla sorgente. Il risultato che ci si aspetta più di ogni altro, da un sistema di amplificazione, è il conseguimento di un'alta pressione sonora e una copertura uniforme dell'area di ascolto. Con i sistemi convenzionali, si è spesso cercato di ottenere questo risultato usando diffusori più potenti o in numero elevato, ma queste soluzioni introducono nuovi, ben noti, problemi al personale che si trova nei pressi delle casse acustiche. I sistemi line-array affrontano queste problematiche in un modo diverso senza la necessità di avere enormi potenze acustiche.



Figura 3. Immagine raffigurante una "Line Array" Questi sistemi di riproduzione sono costituiti da un certo numero di speciali moduli indipendenti (diffusori), sovrapposti verticalmente ed allineati, che operano come una singola sorgente sonora e che, se vengono rispettate alcune condizioni, sommano le loro emissioni in modo coerente (Fonte: SUVA [2]).



Figura 4. Schermo acustico trasparente utilizzato da orchestre e band di grandi dimensioni. I materiali moderni possono essere trasparenti e assorbenti (Fonte: Linee quida europee [1]).

Quali ulteriori misure per ridurre l'esposizione al rumore verificare se occorre:

- Identificare con segnaletica idonea le aree in cui i valori superiori a 85 dB(A) e/o 137 dB(C) possono essere superati e porre il divieto di accesso agli operatori sprovvisti di adeguati dispositivi di protezione dell'udito.
- Ridurre il livello di esposizione limitando il tempo in cui i lavoratori permangono in aree con livelli sonori
  elevati; ciò può essere ottenuto anche mediante una rotazione del personale (di servizio) dalle zone più
  rumorose a quelle più silenziose.
- Redigere, a cura dei datori di lavoro appaltanti, specifici DUVRI che considerino l'aspetto dell'esposizione a rumore, in collaborazione con i datori di lavoro appaltatori e sorvegliarne il rispetto.
- Informare l'organizzatore dell'evento, prima dell'inizio dello stesso, del livello sonoro tipico del proprio spettacolo.
- Qualora non sia possibile ridurre in modo sufficiente l'esposizione sonora adottando le misure organizzative e tecniche praticabili, mettere a disposizione dei propri dipendenti adeguati dispositivi di protezione dell'udito. Esistono dispositivi di protezione dell'udito più adatti ai musicisti con una risposta sufficientemente piatta in frequenza. È consigliabile utilizzare dispositivi di protezione dell'udito personalizzati.
- Fornire istruzioni e formazione sugli effetti dannosi del rumore e sul corretto uso di dispositivi di protezione dell'udito e di altre forme di dispositivi di protezione individuali (DPI), documentandone i tempi, i contenuti ed i partecipanti in sede di presentazione delle istruzioni.
- Informare e formare il personale preposto agli appalti, in particolare quello preposto al controllo delle attrezzature e dell'amplificazione del suono.

Nota: Mettendo a disposizione i dispositivi di protezione dell'udito il datore di lavoro non è esentato dall'obbligo di ridurre al minimo l'esposizione acustica mediante misure di riduzione sonora.

Sarebbe auspicabile infine, nel prossimo futuro, conosciuti i livelli di esposizione per evento o inquadrati i vari eventi musicali per fasce di livello, poter programmare stagioni, prove, spettacoli in modo da garantire agli addetti un tempo di riposo acustico proporzionato alle rispettive esposizioni. Così pure valutare le sedi di spettacoli, specie se non specificamente dedicate, per limitarne livelli di riverbero.

A titolo esemplificativo sono di seguito riportati una serie di dispositivi e interventi tecnici per il controllo del rumore negli ambienti di spettacolo e di pubblico intrattenimento.

#### Esempio 1: Discoteca

In una discoteca, ogni notte vari DJ presentano musica registrata. Prima della ristrutturazione, il sistema di amplificazione è costituto da due altoparlanti principali posti in prossimità della pista da ballo e altri distribuiti nel locale. Ciò comporta una notevole esposizione sonora per i DJ e per i camerieri del bar e di sala.

Soluzione proposta: Il proprietario della discoteca installa un sistema di amplificazione sul soffitto (Fig. 2), con microfoni incorporati sospesi sopra la pista da ballo; ciò determina elevati livelli sonori sulla pista da ballo, mentre la propagazione secondaria dei suoni nel resto dell'ambiente è ridotta di circa 10 dB(A). Per mantenere la riduzione del livello della musica, un fonometro installato vicino alla postazione del DJ controlla, limita e registra i livelli sonori. Il proprietario rende disponibili dispositivi individuali di protezione dell'udito e un programma di formazione adeguato per il personale interessato.

#### Esempio 2: Monitor intrauricolari.

Sono inserti auricolari personalizzati con microfoni in miniatura incorporati e un sistema trasmittente/ricevente

senza fili fissato su una cintura. Possono sostituire il monitoraggio degli altoparlanti e aiutare a ridurre l'esposizione sul palco e l'eventuale effetto Larsen<sup>6</sup>, in particolare per i musicisti pop. Per evitare l'ascolto di livelli sonori eccessivi, si deve predisporre una attenta regolazione del volume utilizzando sistemi con la funzione limitatrice. Gli inserti auricolari personalizzati devono calzare correttamente, altrimenti possono far entrare il rumore di fondo. Un utilizzo scorretto può indurre l'utente ad alzare il volume, per attenuare il rumore di fondo indesiderato.



Figura 5. Monitor intrauricolari personalizzati (Fonte: Linee guida europee [1]).

#### Esempio 3: Sordine

In <u>Figura 6</u> è mostrata una sordina per tromba, esempio di dispositivo di riduzione del suono per i suonatori di ottoni durante gli esercizi individuali. È composto da uno speciale smorzatore e da un sistema microfono/cuffia che consente di effettuare esercizi a volume controllato senza dover cambiare l'intonazione o l'energia nell'esecuzione; di tanto in tanto, può essere piacevole per i vicini ed anche per l'udito. Sono disponibili in commercio sordine anche per altri strumenti (ad esempio: violino, pianoforte).



Figura 6. Sordina per tromba (Fonte: Linee guida europee [1]).

#### Esempio 4: Dispositivi di protezione consigliabili per gli artisti.

Per gli artisti è consigliabile la scelta di inserti auricolari speciali con attenuazione uniforme di tutte le frequenze; ciò consente di sentire la musica con le caratteristiche del suono naturale. Si tratta di inserti in silicone, disponibili in versione a flangia standard o personalizzati e dotati di un diaframma intercambiabile, previsti per livelli di attenuazione di 9, 15, 20 o 25 dB(A). Per la maggior parte degli strumenti, è necessaria una certa pratica per abituarsi alla diversa percezione.





Figura 7. Dispositivi di protezione auricolari per artisti: a) personalizzati con filtri intercambiabili (Fonte: Linee guida europee [1]); b) a flangia preformati.

#### Esempio 5: cambiamento di livello dei fiati.

Per evitare che l'emissione sonora avvenga all'altezza delle orecchie degli altri musicisti, è opportuno posizionare gli strumenti a fiato un metro al di sopra degli altri musicisti. Se ciò non è possibile, è preferibile che tutta l'orchestra si trovi allo stesso livello.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'effetto Larsen, detto anche feedback acustico, è il tipico fischio stridente che si sviluppa quando i suoni emessi da un altoparlante ritornano ad essere captati con sufficiente "potenza di innesco" da un microfono e da questo rimandato al medesimo altoparlante, in un circuito chiuso



Figura 8. Esempio di disposizione su pedane a diversi livelli degli strumenti a fiato

#### Esempio 6: Schermi acustici.

I pannelli in vetro acrilico (vedere <u>figura N. 9</u>) schermano i toni di intensità elevata a media-alta frequenza. Nello stesso tempo riflettono il suono. Per evitare tale fenomeno possono essere forniti di trattamento fonoassorbente senza alterarne la trasparenza. Vanno inoltre posizionati in modo da non interferire nella percezione acustica dei musicisti.



Figura 9. Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester, Zurigo: Schermi in vetro acrilico per musicisti (Fonte: Suva [2]).

Gli schermi «Hearwig<sup>®</sup>» (<u>Figura 10</u>) sono certificati per un'attenuazione non omogenea del suono a frequenze gravi-medie. La loro efficacia richiede il mantenimento della testa del musicista all'interno del dispositivo. La postura del musicista durante l'utilizzo dello strumento non sempre consente questa condizione.



Figura 10. L'Orchestre de la Suisse Romande con gli «Hearwig®» (Fonte: Suva [2]).

#### 6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il personale addetto agli spettacoli o in servizio in luoghi di spettacolo, deve ricevere l'informazione e la formazione ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 81/2008.

Un buon programma informativo deve prevedere notizie sulla normativa vigente, sulle esposizioni a rumore nel settore e sui rischi uditivi correlabili, sulla fisiologia uditiva e sui primi segni e sintomi di lesione uditiva, sulle modalità lavorative che possono ridurre l'esposizione personale, sui comportamenti che possono aumentare il rischio, sui tipi di dispositivi di protezione ed il loro corretto utilizzo. È suggeribile predisporre dei supporti informativi quali ad esempio un piccolo elenco di FAQ per rispondere alle più frequenti istanze/dubbi, per evitare il diffondersi di informazioni errate o di pregiudizi.

Per quanto riguarda i DPI e le eventuali altre soluzioni per ottimizzare l'esposizione sonora, occorre fornire istruzioni adeguate sul corretto uso dei dispositivi stessi, innanzitutto come inserirli correttamente, anche durante

l'attività esecutiva e come mantenerne la pulizia, specie in caso di trucco di scena, sudore, polveri,... prevedendo un primo utilizzo durante lo studio, poi durante le prove ed infine in corso di spettacolo per adattarsi ad un ascolto attutito. Dato che l'ascolto e l'esecuzione musicale comportano processi cognitivi complessi, un corretto riadattamento di questi processi è possibile solo con un congruo periodo di uso dei dispositivi nelle differenti condizioni di lavoro, eventualmente considerando diverse scelte tra strumento e strumento e tra vari repertori musicali.

#### 7. SORVEGLIANZA SANITARIA

#### Personale Sanitario Competente

La sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dagli <u>artt. 41</u>, <u>185</u> e <u>196</u><sup>7</sup> del D.Lgs. 81/08, deve essere svolta da Medici Competenti. A tale scopo, è utile riproporre la <u>Tabella 2</u> per individuare le attività e i lavoratori potenzialmente esposti a rumore che potrebbero essere oggetto della sorveglianza sanitaria.

Tabella 2. Esempi di attività e lavoratori potenzialmente esposti a rumore nei settori della musica e dell'intrattenimento

| Produzione e realizzazione di spettacolo dal vivo                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Artisti, personale artistico                                                                                                                                                                                                                                                                    | Produzione e elaborazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| <ul> <li>Musicisti e direttori di orchestre sinfoniche e di altri complessi con o senza supporto amplificato</li> <li>Coristi</li> <li>Ballerini</li> <li>Insegnanti di danza, di musica e di canto</li> <li>Attori e cabarettisti</li> <li>Conduttori TV e Radio</li> <li>Circensi*</li> </ul> | <ul> <li>Tecnici audio impianti e loro assistenti</li> <li>Tecnici delle luci</li> <li>Squadre di tecnici (troupe al seguito)</li> <li>Personale di gestione e produzione: organizzatori, responsabili di reparto, responsabili di palcoscenico ecc.</li> <li>Personale di servizio: addetti al bar, alla cucina, alla cassa, ecc.</li> <li>Personale per la sicurezza e il soccorso: vigilanza per la sicurezza e gli accessi, prevenzione incendi, infermieri, sicurezza aree con accesso limitato.</li> <li>Addetti studi di registrazione TV/radio, sale prove/incisione</li> </ul> |  |  |  |  |

| Attività ricreative con uso del supporto registrato della musica                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Artisti e Conduttori                                                                                                                                  | Altri soggetti nell'ambito delle attività ricreative e realizzazione apparati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| <ul> <li>Disk Jockey</li> <li>Artisti (attori, cantanti, musicisti e ballerini)</li> <li>Direttori artistici e tecnici</li> <li>Conduttori</li> </ul> | <ul> <li>Personale di servizio</li> <li>Personale addetto a bar o cucina</li> <li>Addetti alla sicurezza</li> <li>Pronto soccorso</li> <li>Personale tecnico</li> <li>Costruttori e assemblatori impianti elettroacustici</li> <li>Tecnici del suono, delle luci o del palcoscenico</li> <li>Tecnici di effetti speciali</li> <li>Personale di sala</li> <li>Produttori, organizzatori, manager</li> </ul> |  |  |  |

Per le mansioni delle colonne di destra - tranne i tecnici audio e tecnici del suono-, sia per la musica in vivo che riprodotta, si può prevedere un primo livello di intervento con valutazioni audiometriche di screening, come già per tutte le altre popolazioni lavorative soggette alla tutela del D.Lgs. 81/2008 e correlati, valutazioni da programmarsi a cadenze annuali/biennali, eseguibili dallo stesso Medico Competente o da personale sanitario di Sua scelta. Per le mansioni delle colonne di sinistra, "di livello artistico", ivi compresi i tecnici audio e tecnici del suono, si cottolinea la populiare importanza delle funzione uditiva cia pol contribuire elle riverite delle appettazione delle contribuire elle riverite delle appettazione delle colonne di sinistra.

Per le mansioni delle colonne di sinistra, "di livello artistico", ivi compresi i tecnici audio e tecnici del suono, si sottolinea la peculiare importanza della funzione uditiva, sia nel contribuire alla riuscita dello spettacolo, sia a favorire parte delle misure stesse di contenimento del suono prodotto. A giudizio del Medico Competente si possono adottare protocolli di sorveglianza di secondo livello: indagini audiometriche annuali, con il possibile ausilio di specialisti Otorinolaringoiatri e/o Audiologi - Foniatri e di tecnici audiometristi, con esami da eseguirsi in modalità clinica e non di screening e correlati ad indagini audiologiche concomitanti (audiometria ad alte frequenze ed impedenzometria).

Il personale sanitario deve pianificare la sorveglianza con le figure di riferimento ed in particolare con gli artisti, per

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L'art. 196 prevede l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione a rumore eccede i valori superiori di azione previsti dall'art. 189 (85 dB(A) di LEX e/o 137 dB(C) di LCpicco). La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

meglio adattarla alle diverse stagioni, programmi, tour. La pianificazione deve tendere ad ottenere esami per quanto possibile eseguiti nel rispetto di adeguato riposo acustico. In caso di impossibilità organizzative, va predisposto un controllo a riposo acustico corretto entro l'anno.

Si ricorda inoltre l'obbligo per i Medici Competenti di redigere la cartella sanitaria e di rischio, prevista dall'art. 186 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella quale riportare anche i valori individuali dei livelli di esposizione a rumore dei lavoratori esposti.

#### Questionari di rilevazione

È facoltà del Medico Competente affiancare l'anamnesi con un questionario mirato alla specifica realtà della musica e dell'intrattenimento, quanto ad aspetti lavorativi soggettivi ed ambientali e percezione del rischio, per meglio confrontare nel tempo, anche in luoghi diversi, uno stesso addetto in relazione alle proprie mansioni ed alla capacità uditiva residua.

È importante ricordare in questo contesto che l'ascolto musicale è un fenomeno integrativo cerebrale e che, pur a coclea integra, alcuni sintomi possono correlarsi a sofferenza delle vie uditive centrali, indipendentemente dalla esposizione a rumore, sofferenza che va comunque identificata ed eventualmente avviare indagini appropriate di secondo livello.

### Indagini strumentali per le mansioni "di livello artistico"-

#### A) I visita

All'assunzione, se non già eseguiti negli ultimi 12 mesi presso altro Datore di Lavoro e prodotti dall'Esaminato:

- audiometria tonale per via aerea e via ossea, estesa alle alte frequenze, previa otoscopia, per valutare anche controindicazioni anatomiche all'uso di DPI personalizzati o meno;
- gli esami vanno schedulati secondo il programma di prove/spettacoli, così da essere eseguiti nel massimo rispetto possibile del riposo acustico. Va annotato comunque il periodo di riposo acustico dall'ultima attività in suono (spesso serale se non addirittura notturna);
- ove ritenuto dal Medico Competente e dai sanitari che lo affiancano, eventuali indagini: impedenzometria con ricerca dei riflessi stapediali, otoemissioni, videofibroscopia delle prime vie aeree, laringoscopia (meglio se video laringoscopia) negli strumentisti a fiato e negli artisti in voce.

#### B) visite di controllo

Sono da prevedersi a cadenza annuale o al massimo biennale, date le esposizioni documentate in letteratura, salvo dati fonometrici nettamente migliori, ripetendo:

- audiometria tonale estesa alle alte frequenze:
- solo per cantanti e strumentisti a fiato anche associata a laringostroboscopia, data l'importanza delle strutture laringee in queste due popolazioni di artisti.

Nel caso dei cantanti va prevista anche una valutazione foniatrica per riconoscere iniziali fenomeni di malmenage/abuso vocale, correlabili ad esposizioni ad eccessivi livelli sonori o ad errori di impostazione/feedback.

#### 8. BIBLIOGRAFIA

- 1. "Guida non vincolante di buone prassi per l'applicazione delle Direttiva 2003/10/CE Capitolo 8: I settori della musica e dell'intrattenimento", Commissione europea DG Occupazione, Affari sociali e Pari opportunità. Lussemburgo 2009
- 2. "Musica e danni all'udito", SUVA 2008, Lucerna (CH), scaricabile da www.suva.ch/musica-udito
- Indicazioni operative Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, ISPESL, ISS, 2010
- 4. Linee Guida applicative del DPCM 215/99, serie "Manuali e linee guida 5/2001, ANPA Dipartimento Stato dell'Ambiente, Controlli e Sistemi Informativi"
- 5. P. Nataletti, R. Sisto, S. Marsico, "Rischio da rumore per i lavoratori e per gli avventori delle discoteche", Atti del 38° Convegno nazionale AIA, 8-10 giugno 2011 Rimini
- 6. P. Nataletti, R. Sisto, A. Pieroni, F. Sanjust e D. Annesi "Studio pilota dell'esposizione professionale a rumore e della funzionalità uditiva dei musicisti di una orchestra lirica nazionale", Atti del Congresso SIMLII Roma dicembre 2007, Giornale Italiano di medicina del Lavoro Vol. XXIX N. 3 2007, pp. 496-498
- 7. A. Peretti, A. Farnetani, P. Zani "Orchestra Haydn di Bolzano: esposizione al rumore dei musicisti, caratterizzazione acustica della sala, interventi di riduzione del rischio", Atti del Congresso AIA, 10-12 giugno 2009 Torino
- 8. Axelsson "Recreational exposure to noise and its effects" 1996 Noise Control Eng 44,3, 127-134
- 9. M.C. Bohlin, E. Sorbring, S.E. Widen, S.I. Erlandsson "Risks and music patterns among young women and men in Sweden" Noise & Health, 13 (2011) 53:310.319
- 10. K. Chersky et Al. "Attitudes of college music students towards noise in youth culture" 2009 Noise and Health, 11 42: 49-53
- 11. W. Clark "Noise exposure from leisure activities: a review" 1991 J Acoust Soc Am 90,1, 175-181
- 12. Comité de Pilotage Musiques amplifiées et risques auditifs Basse Normandie "Risques Auditifs et musiques amplifiées" 2003

- Conseil Federal Suisse "Ordonnance sur la protection contre les nuisances sonore set les rayion laser, lors de manifestations" RO 1996
- 14. Department of Labour Republic of South Africa "Occupational Health and Safety Act Noise Induced Hearing Loss Regulations" 2003
- 15. K. Dibble "Low frequency noise propagation from modern music making" 1997, Journal of Low frequencies and Vibration 16,1,1-12
- 16. C. Durant "Noise at work regulation, a venue perspective" The Sage nb Gateshead, Playing Safe, 16 aprile 2008, Health and Safety Executive, UK
- 17. K. Einhorn "The Medical Aspects of Noise Induced Otologic Damage in Musicians" 2006, March, Hearing Review
- 18. S.R. Ekstrom, E. Borg "Hearing speech in music" Noise & Health, 13 (2011) 53: 277 285
- 19. Environment Protection Authority EPA Guidelines "Development proposal assessment for venues where music may be played" Sep 2003, Government South Australia
- 20. S. Everton "A look to controlling noise in orchestras" 2008, Playing Safe
- 21. E. Fabiocchi "Le risque auditif pour les musiciens classiques" 2010 Service de Prevention et de Medicin de Travaildes Communautes Française et Germanophone de Belgique
- 22. G. Frolich "Larm im Bereich des Musik- und Unterhaltungssektors Untersuchungen der Arbeitsinspektion" Europaische Woche, 2005
- 23. J. Griffith "Impact on the live concert industry" Playing Safe, 16 aprile 2008, Health and Safety Executive, UK
- D. Hasson, T. Theorell, Y. Liljeholm-Johansson, B. Canlon "Psychosocial and physiological correlates of selfreported hearing problems in male and female musicians in symphony orchestras" I J Psycho 74 (2009) 93-100
- 25. HSA Health and Safety Authority " The Noise of Music Sound advice for the music and entertainments sectors" 2009, <a href="https://www.hsa.ie">www.hsa.ie</a>
- 26. R. Heinecke-Schmitt "Regelungsbedarf fur Schallpegel in Diskotheken und bei Konzertveranstaltungen", Staatministerium fur Umwelt und Landwirtschaft, Freistaat Sachsen, Music-Safe and Sound, Dortmund, 2007
- 27. H. Laitinen "Factors affecting the use of hearing protectors among classical music players" Noise health 2005 Jan-Mar; 7 (26): 21-9
- 28. H. Laitinen, T. Poulsen "Questionnaire investigation of musicians' use of hearing protectors, self reported hearing disorders, and their experience of their working environment" Int J Audiol. 2008 Apr; 47(4): 160-8
- 29. D. Loth et Al. "Effets sur la santé de l'écoute de la musique à haut niveaux sonore " 1995 , URF Lariboisiere Saint Louis, Universitè Paris VII
- 30. Ministère de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg "La musique: plausir ou source de bruit?" 6 fevrier 2007, www.sante.lu
- 31. MRC Medical Research Council Institute of Hearing Research "Damage to hearing arising from leisure noise" 1986, Brit J Audiol, 20, 157-164
- 32. T.C. Morata G.K. Lemasters "Epidemiologic considerations in the evaluation of occupational hearing loss" 1995 Occupational Medicine: State of the Art Reviews 10,3, 641-656
- 33. P. Nataletti "La stima del rischio in casi particolari: musica, call center, scuole" Alessandria 15 giugno 2010 579-594
- 34. P Nataletti et Al. "Studio pilota dell'esposizione professionale a rumore e della funzionalità uditiva dei musicisti di una orchestra lirica nazionale" 2008 www.misurazionidelrumore.com
- 35. S.L. Palin "Does classical music damage the hearing of musicians? A review of the literature" Occup Med (Lond) 1994 Jul; 44 (3): 130-6
- 36. M.Y. Park "Assessment of potential noise-induced hearing loss with commercial karaoke noise" 2003 Int J Ind Ergon 6, 375-385
- 37. M. Pawlaczyk-Luszczynska et Al. "Hearing ability in orchestra musicians" Arch Acoust 2010, 35 (4):
- 38. M. Pawlaczyk-Luszczynska et Al. "Hearing loss in professional orchestra musicians" 2011, Acts 10th International Congress on Noise as a Public Health Problem ICBEN, London, 74-81
- 39. M. Pawlaczyk-Luszczynska et Al. "Evaluation of Sound Exposure and Risk of Hearing Impairment in Orchestral Musicians" 2011, JOSE 17 (3) 255-269
- 40. J. Patel "What do musicians think of hearing protection?" Health and Safety Laboratory, 2008, UK
- 41. R.T. Sataloff "Hearing loss in musicians" 1991, Am J Otol, Mar 12(2):122-7
- 42. D. Smeatham "The control of noise in entertainment: an introduction", Playing Safe, 16 aprile 2008, Health and Safety Executive, UK
- 43. Sound advice 2008
- 44. C.C. Stormer, N.C. Stenklev (Rock music and hearing disorders) art. in Norvegese, Tiddskr Nor Laegeforen, 2007 Mar 29; 127(7): 874-7
- 45. P.U. Teie "Noise induced hearing loss and symphony orchestra musicians: risk factors, effects, and management" Md Med J 1998 Jan; 47 (1): 13-18
- 46. L. Thiery "Estimation du risque auditif attribuable à la musique pour les professionnels du monde du spectacle" Note Scientifique et Technique NS 239 INRS 2004

- 47. E. Toppila, H. Koskinen, I. Pyykko "Hearing loss among classical-orchestra musicians" 2011 Noise and Health 13, 50:45-50
- 48. WHO Guidelines for Noise and Music, 2002
- 49. M.F. Zander, C. Spahn, B. Richter "Employment and acceptance of hearing protectors in classic symphony and opera orchestras" Noise Health 2008 Jan-Mar; 10(38): 14-26

#### 9. ALLEGATI

#### 10.CREDITS

Il testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro composto da:

Pietro Nataletti (INAIL ex ISPESL) con il ruolo di Coordinatore

Omar Nicolini (Az. USL Modena)

Diego Annesi (INAIL ex ISPESL)

Marco Bottazzi (INCA CGIL)

Manuela Maria Brunati (CNA)

Orietta Calcinoni (INAIL)

Salvatore Curcuruto (ISPRA)

Fabiola Leuzzi (Confindustria)

Salvatore Marsico (ENPALS)

Alessandro Pantano (Confagricoltura)

Paolo Paraluppi (Az. USL Pavia)

Marco Persotti (UGL)

Simone Pinata (CNA)

Giuseppe Rosci (INAIL)

MINISTERO DELLA SALUTE CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÁ SESSIONE XLVIII Sedute del 19 gennaio 2011 IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÁ SEZIONE III

Vista la relazione della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria avente per oggetto: "Richiesta di parere in merito alla relazione per l'individuazione di possibili misure di prevenzione e controllo, utili a proteggere dall'esposizione a fonti di rumore superiori ai limiti di soglia previsti dalla normativa vigente";
Visti:

- ➢ il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212:
- il decreto legislativo 10 aprile 2006, n.195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti ,fisici (rumore);
- ➤ la legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- > il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/09/1997 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante;
- ➢ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- ▶ le Linee guida applicative al D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;

#### Tenuto conto che

- ➤ la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, in considerazione dell'intensificarsi negli ultimi anni della frequentazione delle discoteche, ha ritenuto di valutare l'opportunità di individuare adeguate misure per prevenire i danni per la salute di tipo uditivo ed extrauditivo, derivanti dall'esposizione a fonti di rumore elevato per utenti e lavoratori del settore;
- ➤ a tale scopo è stato costituito presso la Direzione Generale medesima un Gruppo tecnico di lavoro con l'obiettivo di individuare possibili provvedimenti di prevenzione e controllo, utili a proteggere dall'esposizione a fonti di rumore superiori ai limiti di soglia previsti dalla normativa vigente, che spesso risulta ignorata e disattesa:
- ➤ il suddetto Gruppo, al termine dei propri lavori, ha predisposto una relazione conclusiva che la Direzione Generale competente, previa autorizzazione del Ministro, sottopone al vaglio del Consiglio Superiore di Sanità;

**Esaminata** la relazione in questione:

**Sentite** l'analisi e la valutazione del relatore Prof. Quaranta, Vice Presidente della Sezione III ed Esperto in Otorinolaringoiatria, al quale è stato affidato il compito di approfondire la questione;

**Sentito** il Prof. Bergamaschi Esperto in Medicina del Lavoro, nominato con decreto del Ministro della Salute 22 dicembre 2010:

Sentiti i rappresentanti della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria; all'unanimità

#### **RITIENE**

di condividere le proposte contenute nella allegata relazione predisposta dal Gruppo tecnico di lavoro istituito in seno alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria con l'obiettivo di individuare possibili provvedimenti di prevenzione e controllo, utili a proteggere dall'esposizione a fonti di rumore superiori agli attuali limiti di soglia previsti e **REPUTA** che esse siano state formulate coerentemente con quanto contemplato in materia dalla vigente legislazione.

Inoltre,

#### È DELL'AVVISO

#### che:

- ➤ le valutazioni tecniche con misure di livello andrebbero effettuate non solo per il calcolo dei dB Leq ma correlate allo spettro di frequenza, considerando in modo particolare le basse frequenze;
- occorra implementare azioni preventive attraverso campagne informative sui danni da rumore uditivi ed extrauditivi, anche mediante l'affissione, all'interno delle discoteche di cartelli che informino sia i clienti che i lavoratori dei rischi conseguenti ad un'esposizione prolungata alle emissioni sonore;
- > siano necessari controlli allo scopo di evitare che siano rilasciate autorizzazioni di licenze commerciali finalizzate all'insediamento di discoteche nelle aree residenziali protette come previsto dalla Legge 447/95.

#### **AUSPICA**

che le attuali disposizioni di legge vengano fatte sistematicamente rispettare dalle Autorità competenti, con particolare riferimento al controllo sul superamento dei limiti massimi ammissibili, in particolare per i soggetti esposti in modo continuo e prolungato al rischio rumore.

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE F.to Anna Gaspardone IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE F.to Gualtiero Walter Ricciardi

p.p. v.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Concetta Mirisola

**VISTO** 

IL PRESIDENTE DEL C.S.S. F.to Enrico Garaci

Allegato n. 1 al parere del 19 gennaio 2011

#### **RELAZIONE CONCLUSIVA**

#### Premessa

I rischi da eccessiva esposizione al rumore all'interno dei locali danzanti (discoteche) hanno indotto il legislatore ad emanare norme sia per la tutela dei lavoratori, con il Dlgs 277/1991, seguito dal Dlgs 195/2006, sia per la tutela dei frequentatori, con l'emanazione nel 1997 del primo decreto sui locali danzanti, in attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/1995, seguito dal DPCM n.215/1999.

L'Agenzia per l'ambiente ha condotto, dopo l'emanazione del decreto del 1997, un'indagine conoscitiva in merito agli effettivi livelli di esposizione al rumore nelle discoteche e sulle abitudini degli utenti, che ha evidenziato carenze e difficoltà nello svolgimento delle attività di controllo ed anche scarse competenze tecniche possedute sia da parte dei tecnici privati che da parte degli enti di controllo. Per tale motivo è stata ritenuta opportuna, se non necessaria, l'elaborazione di specifiche linee guida applicative del DPCM 215/1999, al fine di rendere più chiari gli ambiti di applicazione esemplificando modalità applicative e metodiche di controllo più adatte alle diverse realtà.

L'indagine condotta ha evidenziato, per quanto riguarda le abitudini degli utenti, che mediamente la durata della presenza in discoteca è quantizzabile nell'ordine delle 3-4 ore per un massimo di 2 volte a settimana. E' emerso inoltre che gli utilizzatori gradiscono livelli sonori elevati, tendendo ad escludere locali che non offrono tale condizione.

In ambito lavorativo il limite di rischio accettabile è stato fissato nella soglia degli 85 dB, come livello massimo equivalente rapportato ad una esposizione quotidiana di 8 ore, oltre il quale è prescritto l'uso di dispositivi di protezione auricolare. In via esemplificativa tale limite riferito ad una esposizione per 40 ore settimanali per 30 anni equivale in termini di rischio ad una esposizione a 95 dB per 5 anni.

Per i frequentatori i limiti stabiliti dal DPCM 215/99, per il livello equivalente sonoro ponderato, corrispondono a 95 dB. In via esemplificativa, in termini di rischio equivalente, può essere affermato che l'esposizione di un giovane

che frequenta discoteche per 5 anni 4 ore la settimana con una esposizione sonora di circa 105 dB e 2 ore di riposo a 90 dB equivale ad una esposizione a 95 dB per 40 ore la settimana per 5 anni.

Il DPCM 215/99, nell'ottica di tali considerazioni, demanda al Tecnico Competente la decisione in merito alla messa in opera di un sistema di controllo automatico dell'emissione degli impianti, prevedendo testualmente che: "il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perché non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione".

#### Stato dell'arte

Il rumore rappresenta certamente un forte rischio per la salute, ciononostante non esiste una concordanza di tipo culturale nel riconoscere il rumore come fonte di rischio e quindi come possibile causa di danni alla salute in funzione dei livelli di esposizione, alla stregua di altri inquinanti fisici ambientali, come polveri radiazioni UV ecc. Vi è inoltre la necessità di sviluppare conoscenze sugli effetti uditivi ed extrauditivi del rumore con particolare attenzione alle alterazioni della funzione cognitiva e comportamentale.

In considerazione del tempo trascorso rispetto alla precedente indagine effettuata dall'APAT, al fine di verificare eventuali modificazioni della situazione esistente, da parte del gruppo di studio è stato ritenuta utile l'effettuazione di una indagine campione conoscitiva, limitata ad un numero ristretto di discoteche per la mancanza di mezzi disponibili; tale indagine nella Regione Lazio è stata avviata a cura dell'ISPESL.

I primi dati emersi dall'indagine avviata hanno evidenziato che mediamente i livelli di esposizione dei lavoratori (DJ, addetti al bar, al guardaroba e alla cassa) si aggirano sui 97,2 dB di livello equivalente medio, e sui 95,2 dB per il livello espositivo medio per 8 ore lavorative.

In media i livelli sinora riscontrati nelle discoteche sono risultati per L<sub>asmax</sub> pari a circa 110,4 dB, e per L<sub>aeq.</sub> pari a circa 97,2 dB.

Appare pertanto evidente che, sebbene la normativa vigente possa essere considerata da un punto di vista giuridico ben costruita, sul piano applicativo poco risulta cambiato rispetto a quanto accertato nel 1997, in merito a:

- **livelli sonori all'interno delle discoteche**, che permangono eccessivamente elevati, anche se dai dati preliminari dello studio in corso sembrerebbe desumibile una lieve riduzione rispetto ai livelli evidenziati nel 1997;
- carenza di controlli all'interno dei locali ,che rimangono una rarità;
- **deficienze di progettazione mirata**, sia per quanto riguarda gli apparati che le strutture, per un contenimento dell'esposizione dei frequentatori, che non risulta avere avuta l'attenzione necessaria.

In particolare sul piano pratico può essere desunto che l'obbligo previsto di non superare i limiti prescritti attraverso l'uso dei limitatori della potenza di diffusione degli impianti indicati dal Tecnico competente risulta del tutto inefficace in assenza di controlli effettivi; occorre inoltre rilevare che non risultano modificati in alcun modo i comportamenti evidenziati nel 1997, sebbene fossero state puntualmente previste dal decreto 215/99 campagne di informazione e di sensibilizzazione da parte dei Ministeri dell'Ambiente e della Salute finalizzate all'attuazione dei principi contenuti nella legge quadro 447/1995 e per l'attuazione delle relative norme, per assenza completa di specifiche campagne.

In merito all'esposizione lavorativa i dati raccolti confermerebbero che:

- i livelli sonori riscontrati all'interno delle discoteche permangono eccessivamente elevati, eccedenti di circa 8 dB per un'esposizione giornaliera di otto ore i limiti di legge attualmente fissati;
- gli adempimenti previsti dalla normativa specifica sulla tutela nei luoghi di lavoro a carico dei gestori, quali valutazione del rischio specifico, formazione ed informazione, misure tecniche ed organizzative per la prevenzione, sorveglianza sanitaria ecc., non vengono osservati.

#### Analisi e soluzioni proposte

La normativa per la tutela dei frequentatori e dei lavoratori appare essere sufficientemente tutelante nei confronti di danni uditivi in riferimento alle condizioni di esposizione rispettivamente previste, ma appare necessario garantirne l'applicazione effettiva attraverso opportune iniziative.

Gli adempimenti da porre a carico dei gestori per contenere le esposizioni dei frequentatori appaiono chiare: adeguate valutazioni preventive da parte dei Tecnici Competenti, utilizzo di limitatori, opportuna distribuzione degli spazi interni ai locali.

Altrettanto chiari sono gli adempimenti a carico dei gestori, come datori di lavoro per la tutela dei lavoratori nei confronti dei danni uditivi: adozione di opportune misure organizzative con adeguata sorveglianza sanitaria, informazione e formazione e, ove possibile, utilizzo di adeguati DPI ecc...

Allo stato attuale risulta estremamente difficoltoso verificare il reale livello di ottemperanza da parte dei gestori alle norme vigenti a causa delle carenze dei controlli da parte degli organi di vigilanza preposti (ARPA ed ASL) in rapporto agli orari di normale attività dei locali, oggettivamente difficoltosa da condurre su questa tipologia di locali, ed anche complesso il controllo del il livello di qualità tecnica delle soluzioni eventualmente adottate.

Appare inoltre necessario sottolineare che risultano del tutto assenti previsioni e riferimenti normativi che facciano riferimento ai danni extrauditivi da rumore, in particolare in riferimento alle abitudini dei frequentatori delle discoteche non risultano considerati i possibili effetti sull'equilibrio e sullo stato psicomotorio in generale

dovuti al rumore elevato, quale possibile concausa, rispetto anche alle sinergie negative rappresentate dal consumo di alcolici o di droghe, del fenomeno delle "stragi del sabato sera".

Tali aspetti sarebbero tutti meritevoli di approfondimento con opportuni studi specifici, ampiamente motivati dalla importanza sociale, economica e sanitaria del fenomeno.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse appare evidente che le azioni da intraprendere devono risultare funzionali al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1. realizzazione di controlli che si dimostrino efficaci nel garantire il rispetto dei limite di legge esistenti;
- 2. coinvolgimento attivo nella tutela della propria salute dei freguentatori e dei lavoratori delle discoteche.

#### Metodo di approccio suggerito per il raggiungimento degli obiettivi

Si propone come prima azione da intraprendere per il raggiungimento del primo obiettivo una più attenta verifica preliminare in fase di autorizzazione nel controllo delle valutazioni di impatto acustico rispetto alla scelta ed installazione degli impianti in relazione alla struttura dei locali stessi, prevedendo la necessità di zone di "compensazione" al fine di garantire periodi di "riposo acustico" per gli utenti e per i dipendenti, utili a mitigare gli effetti dell'esposizione a livelli sonori elevati.

Una seconda azione potrebbe essere costituita dall'obbligo per il gestore di installazione di sistemi automatici di controllo e regolazione degli impianti, tarati in maniera tale da non consentire il superamento dei limiti prefissati. dotati di protezione contro le manomissioni.

I vantaggi di tale soluzione sarebbero rappresentati dal fatto che in qualsiasi momento, anche in orario diverso rispetto alla normale attività notturna, l'organo di vigilanza sarebbe in grado di effettuare controlli utilizzando fonometri per verificare direttamente in loco che la diffusione al massimo degli impianti non ecceda i limiti di taratura, ovvero più semplicemente di verificare l'integrità delle protezioni antimanomissioni.

#### Limiti e svantaggi delle soluzioni proposte

Una terza azione alternativa potrebbe consistere nell'obbligo di posizionare sistemi automatici di registrazione in continuo del livello sonoro prodotto. I vantaggi sarebbero rappresentati dalla facilità di riscontro dei dati registrati da parte dell'organo di vigilanza.

Limiti: facilità di elusione applicando schermature esterne facilmente rimovibili in caso di controlli, con registrazione di dati contraffatti, utilizzabili anche in sede di contenzioso in assenza di dimostrazione della avvenuta contraffazione.

Una quarta azione potrebbe consistere nell'obbligo per i lavoratori delle aree a maggiore esposizione di indossare specifici dosimetri.

Vantaggi: si disporrebbe di dati di registrazione ambientale dinamici e non fissi rispetto a sistemi di registrazione automatici, con possibilità di riscontro diretto da parte dell'organo di vigilanza Per l'obiettivo 2:

- a) anche al fine di dare una immediata percezione del rischio espositivo potrebbe essere introdotta una disposizione legislativa che preveda l'adozione di una specifica segnaletica orizzontale e verticale che contrassegni in maniera evidente i luoghi della discoteca di maggiore impatto sonoro al livello massimo consentito, l'individuazione di tali zone dovrebbe essere indicata in un lay-out tecnico dei locali a cura del gestore;
- b) introdurre l'obbligo o comunque favorire o incentivare la **realizzazione di zone di "decompressione acustica" con livelli sonori inferiori agli 85 dB,** a cui invitare periodicamente a rotazione, nel corso della serata i frequentatori, con l'invito a sostarvi prima dell'uscita dalla discoteca;
- c) informazione sanitaria
  - L'informazione sui rischi per i lavoratori risulta prevista dalle norme vigenti, potrebbe utilmente essere realizzata una previsione normativa di obbligo di informazione sui rischi da parte dei gestori nei confronti dell'utenza, che potrebbe essere utilmente inserita nell'ambito di una informazione più allargata ad altri rischi (alcool, droghe) in grado di interagire con l'esposizione ad alti livelli di rumore nel determinare incidenti stradali come effetto extrauditivo del rumore elevato.

#### Allegato 2 - Strategia di misura dell'esposizione a rumore nel settore della musica

Trattandosi di esposizioni variabili nel tempo, occorre riferirsi alla settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR) come prevista nell'art. 189, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/2008, che ai fini della presente Linea Guida viene definita come la terza peggiore settimana in termini di esposizione a rumore avvenuta nell'anno trascorso nell'ipotesi che l'attività non subirà sostanziali variazioni nell'immediato futuro.

Una variazione significativa delle modalità di esposizione comporta infatti l'esigenza di rivedere la valutazione del rischio

Occorrerà pertanto stabilire in tale SRMR i tempi di esposizione alla musica, evidenziando eventuali tempi di esposizione a livelli apprezzabilmente diversi (es: esposizione durante le prove, esposizione durante le rappresentazioni *oppure* esposizioni a musica proveniente dal proprio strumento, musica proveniente solo da altri strumenti e pause in ambienti comunque rumorosi).

Per quanto riguarda le misurazioni relative alla produzione di musica, effettuate secondo i metodi e la strumentazione consigliati dalle Norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011, andranno condotte su almeno 3 brani interi rappresentativi delle tipologie musicali proposte o comunque percepite nell'ambito della propria attività. In ogni caso dovranno essere considerate anche le esposizioni più significative in termini di livello di rumore.

I livelli equivalenti così misurati ( $L_{Aeq}$  in dB(A)) andranno mediati energeticamente per ogni tempo di esposizione identificato nella SRMR e i valori medi con i relativi tempi di esposizione andranno utilizzati per il calcolo del  $L_{EX,w}$  in dB(A) secondo la formula:

$$L_{\text{EX,w}} = 10 \log \left( \frac{\sum_{i=1}^{n} 10^{0.1 L_{Aeq,n}} T_i}{T_0} \right)$$

con

L<sub>EX,w</sub> = livello di esposizione settimanale a rumore [dB(A)]

 $T_0$  = tempo di riferimento del  $L_{EX,w}$  [2400 minuti o 40 ore]

 $L_{Aeq}$ ,  $T_i$  = livello equivalente di esposizione nel tempo i-esimo [dB(A)]

T<sub>i</sub> = durata dell'esposizione al L<sub>eg</sub> i-esimo [minuti o ore]

Per quanto riguarda la pressione acustica di picco, durante le misurazioni condotte su almeno 3 brani interi rappresentativi delle tipologie musicali proposte o comunque percepite nell'ambito della propria attività, andrà registrato anche il livello di picco ponderato C (L<sub>C,picco</sub> in dB(C)) e ai fini della valutazione del rischio considerare il valore massimo tra quelli registrati.

#### Allegato 3 - Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali

Per quanto attiene ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, il riferimento legislativo attualmente vigente è il DPCM 05/12/1997.

Questo si applica alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto, nello specifico, con riferimento al campo di applicazione delle presenti LG, le categorie da prendere in considerazione sono le F e G:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

I componenti degli edifici da considerare sono le partizioni orizzontali e verticali, i servizi a funzionamento discontinuo e continuo, mentre le grandezze cui far riferimento sono indicate nella tabella seguente:

| Parametro                                                                            | Definizione                                                                    | Scopo                                                      | Norma tecnica di riferimento |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| R'w Indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti |                                                                                | Isolamento acustico per via aerea fra ambienti             | ISO 140-4<br>ISO 717-1       |
| D2m,nT,w Isolamento acustico standardizzato di facciata                              |                                                                                | Isolamento acustico di facciata di edifici                 | ISO 140-5<br>ISO 717-1       |
| L'n,w                                                                                | Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato rispetto all'assorbimento | Rumore di Calpestio                                        | ISO 140-6<br>ISO 717-2       |
| Livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo Slow         |                                                                                | Rumore di impianti tecnologici a funzionamento discontinuo |                              |
| LAeq                                                                                 | Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A                  | Rumore di impianti tecnologici a funzionamento continuo    |                              |
| T <sub>60</sub>                                                                      | Tempo di riverberazione                                                        | Riverberazione di ambienti chiusi                          | ISO 3822                     |

I valori limite, quindi, delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne per le categorie e sottocategorie di edifici oggetto del presente documento sono riportati di seguito insieme alle indicazioni circa il rumore di fondo e le condizioni espositive:

| i abelia 4                                                     | rabella 4.6" (MODIFICATA): requisiti e standard acustici di luogni di lavoro non industriali |                            |                                            |                            |                            |                                         |                        |                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|                                                                | Isolamento<br>facciata                                                                       | Potere<br>fonoisola<br>nte |                                            | Livello di<br>calpestio    | tunz.                      | Rumore<br>impianti<br>funz.<br>continuo | Rumore<br>di fondo     | Condizioni<br>espositive                 |
| SETTORE DSETTORE DI<br>ATTIVITA'<br>Tipologia d'uso del locale | D <sub>2m,nT,w</sub> (dB)                                                                    | R'w/D<br>(dB)              | T <sub>60</sub> (s) / DL <sub>2</sub> (dB) | L <sub>'nT,w</sub><br>(dB) | L <sub>ASmax</sub><br>(dB) | L <sub>Aeq</sub><br>(dB)                | L <sub>Aeq</sub> dB(A) | L <sub>EX</sub> o L <sub>Aeq</sub> dB(A) |
|                                                                |                                                                                              |                            |                                            |                            |                            |                                         |                        |                                          |
| PUBBLICO SPETTACOLO e ATTIVITA' COMMERCIALI                    |                                                                                              |                            |                                            |                            |                            |                                         |                        |                                          |
| - Alberghi                                                     | 40                                                                                           | 50 / 40                    | UNI 11690-1 p.3 (4)                        | 63                         | 35                         | 35                                      | 45                     | 65                                       |
| - Ristoranti, bar, negozi                                      | 42                                                                                           | 50 / 40                    | UNI 11690-1 p.3 (4)                        | 55                         | 35                         | 35                                      | 45                     | 70                                       |
| - Discoteche <sup>(5)</sup> e simili <sup>(6)</sup>            | 42 <sup>(7)</sup>                                                                            | 50 / 40                    | UNI 11690-1 p.3 (4)                        | 55                         | 35                         | 35                                      | 45                     | 65-75-80 <sup>(8)</sup>                  |

Tabella 4.6\* (MODIFICATA): requisiti e standard acustici di luoghi di lavoro non industriali

Un altro riferimento, di carattere volontario e non cogente, è costituito dalla norma UNI 11367 - "Classificazione acustica delle Unità Immobiliari procedure di valutazione e verifica in opera"; questa prevede la classificazione acustica di una unità immobiliare, basata su misure effettuate al termine dell'opera, e potrebbe rappresentare il punto di riferimento per una revisione del D.P.C.M. 05/12/1997.

## Allegato 4: Principali esami specialistici nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria AUDIOMETRIA TONALE

Va condotta da personale esperto (audiometristi, o specialisti in audiologia, ORL, medicina del lavoro) previa valutazione obiettiva otoscopica, con audiometri dotati anche di audiometria ad alte frequenze, rispondenti alle normative UNI EN ISO 60 645 1-3, UNI EN ISO 8253 serie 1-3, in cabine silenti che garantiscano la massima attenuazione per banda di terzi d'ottava ai sensi della UNI EN ISO 717-1 e UNI EN ISO 11957.

Può essere sufficiente un'audiometria "di screening" con strumentazione di base solo nel caso di addetti allo spettacolo non facenti parte delle maestranze artistiche.

Gli esami vanno schedulati secondo il programma di prove/spettacoli, così da essere eseguiti nel massimo rispetto possibile del riposo acustico. Va annotato comunque il periodo di riposo acustico dall'ultima attività in suono (spesso serale se non addirittura notturna). Va eseguito a condotti uditivi detersi da ogni traccia di cerume.

#### AUDIOMETRIA AD ALTE FREQUENZE (HF)

Testata in modo analogo all'audiometria tonale, richiede cuffie adeguate, può estendersi ai 16 KHz, meglio se ai 20 KHz. Può evidenziare iniziali perdite, con un loro rilievo di apprezzabilità in una popolazione che non limita il proprio ascolto alle frequenze del parlato, come pure recuperi di perdite su frequenze più frequentemente osservate (3-8 KHz). È descritta una perdita nelle HF nel 28% dei musicisti, pur se con soglie tonali 0,5-8 KHz di grado 0 ([38]).

#### **IMPEDENZÓMETRIA**

Indagine che documenta l'assorbimento da parte dell'orecchio medio - membrana timpanica, catena ossiculare...-di parte dell'energia sonora trasmessa dall'esterno al recettore cocleare. L'impedenzometro permette di eseguire alcuni test a questo scopo: i più comuni sono la timpanometria, per quanto riguarda lo studio dell'impedenza timpanica, e lo studio dei riflessi stapediali, ovvero dell'attivazione di un sistema riflesso muscolare a proteggere il recettore dall'impatto di energie sonore a livelli molto superiori - in genere almeno 50 decibel - a quelli di soglia.

#### LARINGOSCOPIA E LARINGOSTROBOSCOPIA

Per laringoscopia si intende la visualizzazione delle strutture laringee. Allo specchietto apposito ideato dal tenore Garcia nella metà del XIX secolo, si sono poi affiancate metodiche più idonee, per fibre ottiche, flessibili per via nasale o rigide per via orale. La velocità del movimento cordale, che in un soprano o in una voce bianca può superare i 300 Hz, non permette però la visione diretta del movimento dell'onda mucosa cordale e quindi di eventuali alterazioni di questa funzione. Dato che metodiche "ad alta velocità" o high speed imaging sono per ora di costo elevato e diffusione limitata, si ricorre più comunemente alla metodica stroboscopica, che "rallenta" la visualizzazione di questo movimento. In genere tale visualizzazione si correla a registrazione video, permettendo così di ridurre il tempo di visita, aumentare la tollerabilità dell'esame a fronte di un netto miglioramento della valutazione e soprattutto della possibilità di confronti nel tempo tra indagini archiviate.

#### **OTOEMISSIONI**

Lo studio per otoemissioni acustiche (specie per prodotti di distorsione DPOAE), ove ritenuto necessario, può fornire dati indicativi sullo stato delle cellule ciliate esterne in soglie uditive con perdita media sugli acuti non superiore ai 40dB, quindi supportare il dubbio di iniziale effetto dannoso della esposizione e conseguente adequamento, ove possibile, degli strumenti di protezione dal rischio ([38]).

<sup>\*:</sup> Tratta dal Manuale di buona pratica Regioni-Ispesl "Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro"

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Il Ministero della Salute Il Ministero dell'Interno

#### **DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012**

"Procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f),

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", di seguito D.Lgs. n. 81/2008;

VISTO l'<u>articolo 6, comma 8, lettera f</u>), del D.Lgs. n. 81/2008, con il quale viene attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di seguito "Commissione", il compito di elaborare *"le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'<u>articolo 29, comma 5,</u> tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore";* 

VISTO il documento approvato dalla Commissione nella seduta del 16 maggio 2012 con il quale vengono individuate le procedure standardizzate per la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008:

RITENUTO necessario individuare il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

CONSIDERATO altresì che tale modello può essere utilizzato dai datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori per effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29 comma 6, del D.Lgs. 81/2008, con i limiti di cui al comma 7;

VISTO il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, recante "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 101;

RITENUTO necessario differire l'entrata in vigore del presente decreto di un termine di giorni sessanta in ragione della circostanza che le procedure di cui al presente decreto devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese, le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione, ex articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 ottobre 2012;

#### **DECRETANO**:

#### Articolo 1

- Ferma restando l'integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
- 2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
- 3. I datori di lavoro, nell'effettuare tale valutazione, utilizzano la <u>modulistica allegata</u> al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito <u>www.lavoro.gov.it</u>, sezione "<u>sicurezza nel lavoro</u>".
- 4. Le disposizioni di cui agli <u>articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs.</u> n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

#### Articolo 2

 Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57.

- 2. Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico. Roma, 30/11/2012
  - IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Fornero
  - IL MINISTRO DELLA SALUTE Balduzzi
  - IL MINISTRO DELL'INTERNO Cancellieri

INTERPELLI

INTERPELLO N. 7/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate

#### Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 81/2008

#### **INDICE**

I. Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pag. 3-11

CCUEMA DELLA DOCCEDIDA STANDADDIZZATA

II. Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale

pag.12-25

|               | SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                         |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
|               |                                                                     | Azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Moduli*<br>(disponibili e<br>gestibili anche in<br>formato elettronico) | Istruzioni e<br>supporti<br>informativi |  |  |  |
| ۲. ٦          | Descrizione<br>dell'azienda, del                                    | Descrizione generale dell'azienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MODULO N. 1.1                                                           | Paragrafo 4.1                           |  |  |  |
| PASSO N. 1    | ciclo<br>lavorativo/attività<br>e delle mansioni                    | Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MODULO N. 1.2                                                           |                                         |  |  |  |
| PASSO<br>N. 2 | Individuazione<br>dei pericoli<br>presenti in<br>azienda            | Individuazione dei pericoli presenti in azienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MODULO N. 2                                                             | Paragrafo 4.2                           |  |  |  |
|               | Valutazione dei<br>rischi associati ai<br>pericoli<br>individuati e | Identificazione delle mansioni ricoperte dalle<br>persone esposte e degli ambienti di lavoro<br>interessati in relazione ai pericoli individuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MODULO N.3<br>(colonne dalla n.1 alla<br>n.3)                           | Paragrafo 4.3                           |  |  |  |
|               | identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate    | <ul> <li>Individuazione di strumenti informativi di supporto<br/>per l'effettuazione della valutazione dei rischi<br/>(registro infortuni, profili di rischio, banche dati su<br/>fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo,<br/>ecc.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MODULO N.3<br>(colonna n.4)                                             |                                         |  |  |  |
| PASSO N. 3    |                                                                     | Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati:  in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici;  in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione,-mediante criteri basati sull'esperienza e conoscenza dell'azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.  Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati.  Indicazione delle misure di prevenzione e | MODULO N.3                                                              |                                         |  |  |  |
|               | Definizione del                                                     | protezione attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (colonna 5)  MODULO N.3                                                 | Paragrafa 4.4                           |  |  |  |
| PASSO<br>N. 4 | programma di<br>miglioramento                                       | <ul> <li>Individuazione delle misure per garantire il<br/>miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza</li> <li>Individuazione delle procedure per la attuazione<br/>delle misure</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (colonne dalla 6 alla 8)                                                | Paragrafo 4.4                           |  |  |  |

\* Altra eventuale documentazione da tenere a disposizione (a supporto della valutazione effettuata e, comunque, ove richiesto dalla normativa)

ı

## Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### 1. Scopo

Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

#### 2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (<u>art. 29 comma 5</u>, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (<u>art.29 comma 6</u> del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al <u>comma 7</u>), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

|                                                     | SI APPLICA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Esclusioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)      | La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.                                                                                                                                | Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:  • aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere:  a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;  b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; |
|                                                     | SI PUO' APPLICARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Esclusioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aziende fino a 50<br>lavoratori<br>(art.29 comma 6) | La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28. | Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:  • aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra);  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7)                                                                                                                                                                                      |

#### 3. Compiti e responsabilità

Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal <u>Titolo I, Capo III</u> del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda.

| COMPITI                                                                                                                                                                                      | RESPONSABILITÁ   | SOGGETTI COINVOLTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>Valutazione dei rischi</li> <li>Indicazione delle misure di prevenzione e protezione</li> <li>Programma d'attuazione</li> <li>Elaborazione e aggiornamento del Documento</li> </ul> | Datore di lavoro | <ul> <li>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): artt.31, 33 e 34 D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> <li>Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> <li>Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> <li>Lavoratori: art. 15 comma 1 lett. r) D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> <li>eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31 comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i.)</li> <li>Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori</li> </ul> |
| Attuazione e Gestione del programma                                                                                                                                                          | Datore di lavoro | <ul> <li>Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> <li>RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> <li>Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> <li>Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> <li>Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifica dell'attuazione del programma                                                                                                                                                       | Datore di lavoro | <ul> <li>Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> <li>RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> <li>Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> <li>Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> <li>Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 4. Istruzioni operative

Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (<u>art.41</u> D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:

- 1) descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
- 2) identificazione dei pericoli presenti in azienda
- valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
- 4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

Si ricorda che i **principi generali** che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all'art. 15 e sono così sintetizzabili:

- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
- l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.

#### 4.1 - 1º Passo: Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni

#### **DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA**

Inserire nel MODULO 1.1 i seguenti dati identificativi dell'azienda:

#### Dati aziendali

- Ragione sociale
- Attività economica
- Codice ATECO 2007 (facoltativo)
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
- Indirizzo della sede legale
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili Titolo IV D.Lgs.81/08 s.m.i.)

#### Sistema di prevenzione e protezione aziendale

- Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP)
- Nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro
- Nominativi ASPP (ove nominati)
- Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso,
- Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
- Nominativo del Medico Competente (ove nominato)
- Nominativo del RLS/RLST

Evidenziare le figure esterne al Servizio di prevenzione e protezione (dirigenti e/o preposti ove presenti), ai sensi dell'art.2 comma 1 lettere d) ed e), e allegare eventualmente l'organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche.

#### DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI ED IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI

Si potrà utilizzare il MODULO 1.2 inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti:

"Ciclo lavorativo/Attività"

Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.

Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi, si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo

colonna 1 - "Fasi"

Individuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo

colonna 2 - "Descrizione Fasi"

Descrizione sintetica di ciascuna fase

• colonna 3 - "Area/Reparto /Luogo di lavoro"

Indicazione dell'ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all'aperto, o del reparto in cui si svolge la fase

colonna 4 - "Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti"

Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase

• colonna 5- "Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione" Elencazione di quelle relative a ciascuna fase

colonna 6 - "Mansioni/postazioni"

Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase

L'esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc. È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche (nella colonna **Descrizione Fasi)**; attività effettuate all'interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota (nella colonna **Ambiente/Reparto)**, ecc.

È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).

#### 4.2 - 2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Dopo aver descritto l'attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.

Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ad ogni "Mansione" deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al DVR standardizzato disponibile presso la sede legale (p.es.: uno specifico allegato, Libro Unico del Lavoro, contratto di lavoro o altro), il nominativo dei lavoratori operanti in azienda anche al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge relativi a: Valutazione dei rischi, anche connessi a "stato di gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri paesi e specifica tipologia contrattuale" (art. 28, c. 1, del D.L.gs 81/08); Informazione, Formazione ed Addestramento (art. 36 e 37 del D.L.gs 81/08); Sorveglianza Sanitaria, qualora ne ricorra l'obbligo (art. 41 del D.L.gs 81/08); uso di specifiche attrezzature di lavoro (art. 71 del D.L.gs 81/08); uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, eventualmente messi a disposizione dei lavoratori (art. 77 del D.L.gs 81/08).

ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all'organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4).

Per individuare i pericoli si utilizzerà il MODULO 2, che dovrà essere barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4. Il modulo contiene:

- colonna 1 "Famiglia di pericoli";
- colonna 2 "Pericoli";
- colonne 3 e 4 Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l'assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2;
- colonna 5 "Riferimenti legislativi", con il richiamo al D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;
- colonna 6 "Esempi di incidenti e di criticità" per ogni pericolo elencato.

Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere riportati nella riga "Altro", posta in calce alla tabella.

Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su formato elettronico, si consiglia di riportare solo i pericoli presenti.

Potranno essere utilizzati uno o più MODULO 2 in relazione al ciclo lavorativo/attività.

In riferimento ai cantieri temporanei e mobili si specifica che non si applicano le disposizioni del <u>Titolo II</u> ma quelle contenute nel <u>Titolo IV</u> e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i..

#### 4.3 - 3º Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate

Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all'età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli *over* 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).

Qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati.

Il <u>MODULO 3</u> consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento.

Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell'azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del <u>MODULO 3</u> a partire dall'Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati.

Il modulo è suddiviso in due sezioni: "Valutazione dei rischi e misure attuate" e "Programma di miglioramento".

La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:

- colonna 1 "Area/reparto/luogo di lavoro"
- colonna 2 "Mansione/Postazione"
- colonna 3 "Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza"
- colonna 4 "Eventuali strumenti di supporto"
- colonna 5 "Misure attuate"

La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:

- colonna 6 "Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive"
- colonna 7 "Incaricati della realizzazione"
- colonna 8 "Data di attuazione delle misure di miglioramento"

Il <u>MODULO 3</u> deve riportare in modo coerente le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel <u>MODULO 1.2</u> ed i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel

MODULO 2. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.

Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte (vedi nota 1).

La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.Lqs. 81/08 s.m.i.

Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate.

Gli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (colonna 4).

In relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4), le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5.

#### 4.4 - 4° Passo: Definizione del programma di miglioramento

Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6.

Completano il modulo i dati relativi all'incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8). Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità).

Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.

Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.

# II MODULISTICA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Azienda                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI                                              |
| Realizzato secondo le procedure standardizzate                                   |
| ai sensi degli <u>artt. 17</u> , <u>28</u> , <u>29</u> del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. |
|                                                                                  |
| Data <sup>1</sup> ,<br>Firma                                                     |
| Datore di lavoro:                                                                |
| RSPP  Medico Competente (ove nominato)  RLS/RLST                                 |
| Documento di valutazione dei rischi elaborato sulla base delle                   |
| istruzioni di compilazione previste dal D.M                                      |

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il documento deve essere munito di "data certa" o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato. In assenza di MC o RLS o RLST, la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.

# MODULO N. 1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

# **DATI AZIENDALI**

| •     | Ragione sociale                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •     | Attività economica                                                                                                              |
| •     | Codice ATECO (facoltativo)                                                                                                      |
| •     | Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante                                                                                   |
| •     | Indirizzo della sede legale                                                                                                     |
| •     | Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili - Titolo IV D.Lgs.81/08)                              |
|       |                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                 |
| SISTE | MA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE                                                                                        |
| •     | Nominativo del Datore di Lavoro                                                                                                 |
|       | Indicare se svolge i compiti di SPP Sì No                                                                                       |
| •     | Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro interno esterno |
| •     | Nominativi degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, se presenti                                        |
| •     | Nominativi degli addetti al Servizio di Pronto Soccorso                                                                         |
| •     | Nominativi degli addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione                                                              |
| •     | Nominativo del Medico competente (ove nominato)                                                                                 |
| •     | Nominativo del RLS/RLST                                                                                                         |

# MODULO N. 1.2 LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI

| Ciclo lavorativo/attività:                        |                       |                                          |                                                                                                   |                                                                                      |                              |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| 1<br>Fasi del<br>ciclo<br>lavorativo/<br>attività | 2<br>Descrizione Fasi | 3<br>Area/Reparto<br>/Luogo di<br>lavoro | 4 Attrezzature di lavoro - macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio) | 5 Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione | 6<br>Mansioni/<br>Postazioni |  |  |  |  |
|                                                   |                       |                                          |                                                                                                   |                                                                                      |                              |  |  |  |  |
|                                                   |                       |                                          |                                                                                                   |                                                                                      |                              |  |  |  |  |
|                                                   |                       |                                          |                                                                                                   |                                                                                      |                              |  |  |  |  |
|                                                   |                       |                                          |                                                                                                   |                                                                                      |                              |  |  |  |  |
|                                                   |                       |                                          |                                                                                                   |                                                                                      |                              |  |  |  |  |
|                                                   |                       |                                          |                                                                                                   |                                                                                      |                              |  |  |  |  |
|                                                   |                       |                                          |                                                                                                   |                                                                                      |                              |  |  |  |  |
|                                                   |                       |                                          |                                                                                                   |                                                                                      |                              |  |  |  |  |
|                                                   |                       |                                          |                                                                                                   |                                                                                      |                              |  |  |  |  |

# MODULO N. 2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

| 1                                                       | 2                                                                                                                                     | 3                 | 4                     | 5                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia di<br>pericoli                                 | Pericoli                                                                                                                              | Pericoli presenti | Pericoli non presenti | Riferimenti<br>legislativi                                                                                                                                                                                       | Esempi di incidenti e di criticità                                                                                                                                |
| Luoghi di<br>lavoro:<br>- al chiuso                     | Stabilità e solidità delle strutture                                                                                                  |                   |                       | D.Lgs. 81/08 e<br>s.m.i. ( <u>Allegato</u><br><u>IV</u> )                                                                                                                                                        | Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali     Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali                                            |
| (anche in riferimento ai locali sotterranei art.        | Altezza, cubatura, superficie                                                                                                         |                   |                       | D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Allegato<br>IV) e normativa<br>locale vigente                                                                                                                                            | Mancata salubrità o ergonomicità legate ad<br>insufficienti dimensioni degli ambienti                                                                             |
| 65) - all'aperto  N.B.: Tenere                          | Pavimenti, muri, soffitti, finestre e<br>lucernari, banchine e rampe di<br>carico                                                     |                   |                       | D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Allegato<br>IV)                                                                                                                                                                          | <ul> <li>Cadute dall'alto</li> <li>Cadute in piano</li> <li>Cadute in profondità</li> <li>Urti</li> </ul>                                                         |
| conto dei<br>lavoratori<br>disabili art.63<br>comma 2-3 | Vie di circolazione interne ed<br>esterne (utilizzate per :<br>- raggiungere il posto di lavoro<br>- fare manutenzione agli impianti) |                   |                       | D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Allegato</u><br><u>IV</u> )                                                                                                                                                          | <ul> <li>Cadute dall'alto</li> <li>Cadute in piano</li> <li>Cadute in profondità</li> <li>Contatto con mezzi in movimento</li> <li>Caduta di materiali</li> </ul> |
|                                                         | Vie e uscite di emergenza                                                                                                             |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Allegato<br>IV)<br>- DM 10/03/98<br>- Regole tecniche<br>di prevenzione<br>incendi<br>applicabili<br>- D. Lgs. 8/3/2006<br>n. 139, art. 15                                             | Vie di esodo non facilmente fruibili                                                                                                                              |
|                                                         | Porte e portoni                                                                                                                       |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Allegato<br>IV)<br>- DM 10/03/98<br>- Regole tecniche<br>di prevenzione<br>incendi<br>applicabili<br>- D. Lgs. 8/3/2006<br>n. 139, art. 15                                             | Urti, schiacciamento     Uscite non facilmente fruibili                                                                                                           |
|                                                         | Scale                                                                                                                                 |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Allegato<br>IV punto 1.7;<br>Titolo IV capo<br>II; art.113)<br>- DM 10/03/98<br>- Regole tecniche<br>di prevenzione<br>incendi<br>applicabili<br>- D. Lgs. 8/3/2006<br>n. 139, art. 15 | Cadute;     Difficoltà nell'esodo                                                                                                                                 |
|                                                         | Posti di lavoro e di passaggio e<br>luoghi di lavoro esterni                                                                          |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Allegato</u><br><u>IV</u> )                                                                                                                                                        | Caduta, investimento da materiali e mezzi in movimento;     esposizione ad agenti atmosferici                                                                     |

| 1                                                                | 2                                                                                                                                                  | 3                 | 4                     | 5                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia di<br>pericoli                                          | Pericoli                                                                                                                                           | Pericoli presenti | Pericoli non presenti | Riferimenti<br>legislativi                                                                                                                                                                     | Esempi di incidenti e di criticità                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                  | Microclima                                                                                                                                         |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Allegato</u><br><u>IV</u> )                                                                                                                                      | <ul> <li>Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli</li> <li>Assenza di impianto di riscaldamento</li> <li>Carenza di areazione naturale e/o forzata</li> </ul>                                                                                                                                        |
|                                                                  | Illuminazione naturale e artificiale                                                                                                               |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Allegato<br>IV)<br>- DM 10/03/98<br>- Regole tecniche<br>di prevenzione<br>incendi<br>applicabili<br>- D. Lgs. 8/3/2006<br>n. 139, art. 15                           | <ul> <li>Carenza di illuminazione naturale</li> <li>Abbagliamento</li> <li>Affaticamento visivo</li> <li>Urti</li> <li>Cadute</li> <li>Difficoltà nell'esodo</li> </ul>                                                                                                                                               |
|                                                                  | Locali di riposo e refezione                                                                                                                       |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Allegato</u><br><u>IV</u> )<br>- Normativa<br>locale vigente                                                                                                     | Scarse condizioni di igiene     Inadeguata conservazione di cibi e bevande                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                  | Spogliatoi e armadi per il vestiario                                                                                                               |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Allegato<br>IV)<br>- Normativa<br>locale vigente                                                                                                                     | <ul> <li>Scarse condizioni di igiene</li> <li>Numero e capacità inadeguati</li> <li>Possibile contaminazione degli indumenti<br/>privati con quelli di lavoro</li> </ul>                                                                                                                                              |
|                                                                  | Servizi igienico assistenziali                                                                                                                     |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Allegato<br>IV)<br>- Normativa<br>locale vigente                                                                                                                     | Scarse condizioni di igiene;     Numero e dimensioni inadeguati                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                  | Dormitori                                                                                                                                          |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Allegato<br>IV)<br>- Normativa<br>locale vigente<br>- DM 10/03/98<br>- D. Lgs. 8/3/2006<br>n. 139, art. 15<br>- DPR 151/2011<br>All. I punto 66                      | Scarsa difesa da agenti atmosferici     Incendio                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | Aziende agricole                                                                                                                                   |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Allegato<br>IV, punto 6)                                                                                                                                             | scarse condizioni di igiene;     servizi idrici o igienici inadeguati                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ambienti<br>confinati o a<br>sospetto rischio<br>di inquinamento | Vasche, canalizzazioni,<br>tubazioni, serbatoi, recipienti,<br>silos.<br>Pozzi neri, fogne, camini, fosse,<br>gallerie, caldaie e simili.<br>Scavi |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Allegato<br>IV punto 3, 4;<br><u>Titolo XI</u> ; artt.<br><u>66</u> e <u>121</u> )<br>- DM 10/03/98<br>- D. Lgs 8/3/2006<br>n. 139, art. 15<br>- <u>DPR 177/2011</u> | <ul> <li>Caduta in profondità</li> <li>Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza</li> <li>Insufficienza di ossigeno</li> <li>Atmosfere irrespirabili</li> <li>Incendio ed esplosione</li> <li>Contatto con fluidi pericolosi</li> <li>Urto con elementi strutturali</li> <li>Seppellimento</li> </ul> |

| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                 | 4                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia di<br>pericoli | Pericoli                                                                                                                                                                                                              | Pericoli presenti | Pericoli non presenti | Riferimenti<br>legislativi                                                                                                                                                                                                                                                                 | Esempi di incidenti e di criticità                                                                                                                                                                          |
| Lavori in quota         | Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.)                                                                                                    |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. <u>Titolo IV</u> ,<br><u>capo II</u> (ove<br>applicabile); <u>Art.</u><br><u>113</u> ; <u>Allegato</u><br><u>XX</u>                                                                                                                                               | <ul><li>Caduta dall'alto</li><li>Scivolamento</li><li>Caduta di materiali</li></ul>                                                                                                                         |
| Impianti di<br>servizio | Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc.;)                   |                   |                       | - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) - DPR 462/01 - DM 13/07/2011 - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15                                                                           | Incidenti di natura elettrica (folgorazione, incendio, innesco di esplosioni)                                                                                                                               |
|                         | Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua) |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Tit. III<br>capo III)<br>- DM 37/08<br>- D.Lgs. 626/96<br>- (Dir.BT)                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>Incidenti di natura elettrica</li> <li>Esposizione a campi elettromagnetici</li> </ul>                                                                                                             |
|                         | Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione                                                                                                                                 |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Tit. III<br>capo I e III)<br>- DM 37/08<br>- D.Lgs. 17/10<br>- D.M.<br>01/12/1975<br>- DPR 412/93<br>- DM 17/03/03<br>- D.Lgs. 311/06<br>- D.Lgs. 93/00<br>- DM 329/04<br>- DPR 661/96<br>- DM 12/04/1996<br>- DM 28/04/2005<br>- DM 10/03/98<br>- RD 9/01/ 1927 | Incidenti di natura elettrica Scoppio di apparecchiature in pressione Incendio Esplosione Emissione di inquinanti Esposizione ad agenti biologici Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc) |
|                         | Impianti idrici e sanitari                                                                                                                                                                                            |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br>capo I)<br>- <u>DM 37/08</u><br>- D.Lgs. 93/00                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>Esposizione ad agenti biologici</li> <li>Scoppio di apparecchiature in pressione</li> </ul>                                                                                                        |

| 1                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                 | 4                     | 5                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia di<br>pericoli                                                                       | Pericoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pericoli presenti | Pericoli non presenti | Riferimenti<br>legislativi                                                                                                                                                                                           | Esempi di incidenti e di criticità                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                               | Impianti di distribuzione e<br>utilizzazione di gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Tit. III<br>capo I e III)<br>- DM 37/08<br>- Legge n. 1083<br>del 1971<br>- D.Lgs. 93/00<br>- DM 329/04<br>- Regole tecniche<br>di prevenzione<br>incendi<br>applicabili                   | <ul> <li>Incendio</li> <li>Esplosione</li> <li>Scoppio di apparecchiature in pressione</li> <li>Emissione di inquinanti</li> </ul>                                                                                                                   |
|                                                                                               | Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br>capo I e <u>III</u> )<br>- <u>DM 37/08</u><br>- DPR 162/99<br>- D.Lgs 17/10<br>- DM 15/09/2005                                                                         | Incidenti di natura meccanica (schiacciamento, caduta, ecc.)     Incidenti di natura elettrica                                                                                                                                                       |
| Attrezzature di<br>lavoro -<br>Impianti di<br>produzione,<br>apparecchi e<br>macchinari fissi | Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, ecc., impianti di distribuzione dei carburanti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br>capo I)<br>- D.Lgs. 17/2010<br>- D.Lgs. 93/2000<br>- DM 329/2004                                                                                                       | Scoppio di apparecchiature in pressione     Emissione di inquinanti     getto di fluidi e proiezione di oggetti                                                                                                                                      |
|                                                                                               | Impianti e apparecchi termici<br>fissi<br>(forni per trattamenti termici, forni<br>per carrozzerie, forni per<br>panificazione, centrali termiche di<br>processo, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | -D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Tit. III<br>capo I e III)<br>- D.Lgs. 626/96<br>(Dir. BT)<br>- D.Lgs. 17/2010<br>- D.Lgs. 93/00<br>- DM 329/04<br>- DM 12/04/1996<br>- DM 28/04/2005<br>- D.Lgs 8/3/2006<br>n. 139, art. 15 | <ul> <li>Contatto con superfici calde</li> <li>Incidenti di natura elettrica</li> <li>Incendio</li> <li>esplosione</li> <li>scoppio di apparecchiature in pressione</li> <li>emissione di inquinanti</li> </ul>                                      |
|                                                                                               | Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.; macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: Torni, Presse, Trapano a colonna, Macchine per il taglio o la saldatura, Mulini, Telai, Macchine rotative, Impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali, ecc.) Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento, ecc. |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit III</u><br><u>capo I</u> e <u>III</u> ; <u>Tit.</u><br><u>XI</u> )<br>- D.Lgs. 17/2010                                                                                             | Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione).     Incidenti di natura elettrica     Innesco atmosfere esplosive     Emissione di inquinanti     Caduta dall'alto |

| 1                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 | 4                     | 5                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia di<br>pericoli                                                                                             | Pericoli                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pericoli presenti | Pericoli non presenti | Riferimenti<br>legislativi                                                                                                                                                                    | Esempi di incidenti e di criticità                                                                                                             |
|                                                                                                                     | Impianti di sollevamento,<br>trasporto e movimentazione<br>materiali (gru, carri ponte,<br>argani, elevatori a nastro, nastri<br>trasportatori, sistemi a binario,<br>robot manipolatori, ecc)                                                                                                     |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit III</u><br><u>capo I</u> e <u>III</u> )<br>- D.Lgs. 17/2010                                                                                                 | Incidenti di natura meccanica (urto, trascinamento, schiacciamento)     Caduta dall'alto     Incidenti di natura elettrica                     |
|                                                                                                                     | Impianti di aspirazione<br>trattamento e filtraggio aria (per<br>polveri o vapori di lavorazione,<br>fumi di saldatura, ecc.)                                                                                                                                                                      |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br>capo I e III; <u>Tit.</u><br><u>XI; Allegato IV,</u><br><u>punto 4</u> )<br>- D.Lgs. 626/96<br>(BT)<br>- D.Lgs. 17/2010                         | Esplosione     Incendio     Emissione di inquinanti                                                                                            |
|                                                                                                                     | Serbatoi di combustibile fuori<br>terra a pressione atmosferica                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                       | - DM 31/07/1934<br>- DM 19/03/1990<br>- DM 12/09/2003                                                                                                                                         | <ul> <li>Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti</li> <li>Incendio</li> <li>Esplosione</li> </ul>                                    |
|                                                                                                                     | Serbatoi interrati (compresi<br>quelli degli impianti di<br>distribuzione stradale)                                                                                                                                                                                                                |                   |                       | - Legge 179/2002<br>art. 19<br>- D.Lgs. 132/1992<br>- DM n.280/1987,<br>- DM 29/11/2002<br>- DM 31/07/ 1934                                                                                   | Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti     Incendio     Esplosione                                                                  |
|                                                                                                                     | Distributori di metano                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                       | - DM 24/05/2002<br>e s.m.i.                                                                                                                                                                   | Esplosione     Incendio                                                                                                                        |
|                                                                                                                     | Serbatoi di GPL<br>Distributori di GPL                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Tit. III<br>capo I)<br>- D.Lgs. 93/00<br>- DM 329/04<br>- Legge n.10 del<br>26/02/2011<br>- DM 13/10/1994<br>- DM 14/05/2004<br>- DPR 24/10/2003<br>n. 340 e s.m.i. | • Esplosione • Incendio                                                                                                                        |
| Attrezzature di lavoro -  Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili. | Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.) Apparecchiature audio o video (Televisori Apparecchiature stereofoniche, ecc.) Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.) |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br>capo III)<br>- D.Lgs. 626/96<br>(BT)                                                                                                            | • Incidenti di natura elettrica                                                                                                                |
| Apparecchi<br>termici<br>trasportabili<br>Attrezzature in                                                           | Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, tagliasiepi elettrico, ecc.)                                                                                                                                                                                              |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit III</u><br>capo I e <u>III</u> )<br>- D.Lgs. 626/96<br>(BT)<br>- D.Lgs. 17/2010                                                                             | <ul> <li>Incidenti di natura meccanica</li> <li>Incidenti di natura elettrica</li> <li>Scarsa ergonomia dell'attrezzature di lavoro</li> </ul> |

| 1                          | 2                                                                                                                                             | 3                 | 4                     | 5                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia di<br>pericoli    | Pericoli                                                                                                                                      | Pericoli presenti | Pericoli non presenti | Riferimenti<br>legislativi                                                                                                                                                                          | Esempi di incidenti e di criticità                                                                                                                                                                                       |
| pressione<br>trasportabili | Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, ecc)                                      |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Tit. III<br>capo I e III; Tit.<br>XI)<br>- D.Lgs. 626/96<br>(BT)<br>- DM 10/03/98<br>- D. Lgs. 8/3/2006<br>n. 139, art. 15<br>- Regole tecniche<br>di p.i.<br>applicabili | <ul> <li>Esposizione a fiamma o calore</li> <li>Esposizione a fumi di saldatura</li> <li>Incendio</li> <li>Incidenti di natura elettrica</li> <li>Innesco esplosioni</li> <li>Scoppio di bombole in pressione</li> </ul> |
|                            | Elettrodomestici (Frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, ecc)                                                                         |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br><u>capo I</u> e <u>III</u> )<br>- D.Lgs. 626/96<br>(BT)<br>- D.Lgs. 17/2010                                                                           | Incidenti di natura elettrica     Incidenti di natura meccanica                                                                                                                                                          |
|                            | Apparecchi termici trasportabili (Termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, ecc.)                                            |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br>capo I e <u>III</u> )<br>- D.Lgs. 626/96<br>(BT)<br>- D.Lgs. 17/2010<br>- DPR 661/96                                                                  | <ul> <li>Incidenti di natura elettrica</li> <li>Formazione di atmosfere esplosive</li> <li>Scoppio di apparecchiature in pressione</li> <li>Emissione di inquinanti</li> <li>Incendio</li> </ul>                         |
|                            | Organi di collegamento elettrico<br>mobili ad uso domestico o<br>industriale (Avvolgicavo, cordoni<br>di prolunga, adattatori, ecc.)          |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit III</u><br><u>capo III</u> )<br>- D.Lgs. 626/96<br>(BT)                                                                                                           | Incidenti di natura elettrica     Incidenti di natura meccanica                                                                                                                                                          |
|                            | Apparecchi di illuminazione<br>(Lampade da tavolo, lampade da<br>pavimento, lampade portatili, ecc.)                                          |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit III</u><br>capo III)<br>- D.Lgs. 626/96<br>(BT)                                                                                                                   | Incidenti di natura elettrica                                                                                                                                                                                            |
|                            | Gruppi elettrogeni trasportabili                                                                                                              |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br>capo I e <u>III</u> )<br>- D.Lgs. 626/96<br>(BT)<br>- D.Lgs. 17/2010<br>- DM 13/07/2011                                                               | Emissione di inquinanti     Incidenti di natura elettrica     Incidenti di natura meccanica     Incendio                                                                                                                 |
|                            | Attrezzature in pressione<br>trasportabili (compressori,<br>sterilizzatrici , bombole, fusti in<br>pressione, recipienti criogenici,<br>ecc.) |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo III</u><br>capo I e <u>III</u> )<br>- D.Lgs. 626/96<br>(BT)<br>- D.Lgs. 17/2010<br>- D.Lgs. 93/2000<br>- D.Lgs. 23/2002                                        | Scoppio di apparecchiature in pressione     Incidenti di natura elettrica     Incidenti di natura meccanica     Incendio                                                                                                 |
|                            | Apparecchi elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc.)  Apparecchi elettrici per uso             |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br>capo I e <u>III</u> )<br>- D.Lgs. 37/2010<br>- D.Lgs. 81/08                                                                                           | Incidenti di natura elettrica     Incidenti di natura elettrica                                                                                                                                                          |
|                            | estetico (apparecchi per<br>massaggi meccanici, depilatori                                                                                    |                   |                       | s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br>capo I e <u>III</u> )                                                                                                                                                   | - including di natura elettrica                                                                                                                                                                                          |

| 1                                                                | 2                                                                                                           | 3                 | 4                     | 5                                                                                                            | 6                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia di<br>pericoli                                          | Pericoli                                                                                                    | Pericoli presenti | Pericoli non presenti | Riferimenti<br>legislativi                                                                                   | Esempi di incidenti e di criticità                                                                                                |
|                                                                  | elettrici, lampade abbronzanti,<br>elettrostimolatori, ecc.)                                                |                   |                       | - DM 110/2011                                                                                                |                                                                                                                                   |
| Attrezzature di<br>lavoro -<br>Altre<br>attrezzature a<br>motore | Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore,ecc.) |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br>capo I e <u>III</u> )<br>- D.Lgs. 17/2010                      | Ribaltamento     Incidenti di natura meccanica     Emissione di inquinanti                                                        |
|                                                                  | Macchine agricole (Trattrici, Macchine per la lavorazione del terreno, Macchine per la raccolta, ecc.)      |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br>capo I)<br>- DM 19/11/2004<br>- D.Lgs. 17/2010                 | Ribaltamento     Incidenti di natura meccanica     Emissione di inquinanti                                                        |
|                                                                  | Carrelli industriali (Muletti, transpallett, ecc.)                                                          |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br>capo I e III)<br>- D.Lgs. 626/96<br>(BT)<br>- D.Lgs. 17/2010   | Ribaltamento     Incidenti di natura meccanica     Emissione di inquinanti     Incidenti stradali                                 |
|                                                                  | Mezzi di trasporto materiali<br>(Autocarri, furgoni, autotreni,<br>autocisterne, ecc.)                      |                   |                       | - D.Lgs. 30 aprile<br>1992, n. 285<br>- D.lgs. 35/2010,                                                      | Ribaltamento     Incidenti di natura meccanica     Sversamenti di inquinanti                                                      |
|                                                                  | Mezzi trasporto persone<br>(Autovetture, Pullman,<br>Autoambulanze, ecc.)                                   |                   |                       | - D.Lgs. 30 aprile<br>1992, n.285                                                                            | Incidenti stradali                                                                                                                |
| Attrezzature di<br>lavoro -<br>Utensili<br>manuali               | Martello, pinza, taglierino,<br>seghetti, cesoie, trapano manuale,<br>piccone, ecc.                         |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo III</u><br>capo I)                                                      | Incidenti di natura meccanica                                                                                                     |
| Scariche<br>atmosferiche                                         | Scariche atmosferiche                                                                                       |                   |                       | - D.lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Tit. III</u><br>capo III)<br>- <u>DM 37/08</u><br>- <u>DPR 462/01</u>          | Incidenti di natura elettrica (folgorazione)     Innesco di incendi o di esplosioni                                               |
| Lavoro al videoterminale                                         | Lavoro al videoterminale                                                                                    |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo</u><br><u>VII; Allegato</u><br>XXXIV)                                   | <ul> <li>Posture incongrue, movimenti ripetitivi.</li> <li>Ergonomia del posto di lavoro</li> <li>Affaticamento visivo</li> </ul> |
| Agenti fisici                                                    | Rumore                                                                                                      |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo</u><br><u>VIII, Capo I;</u><br><u>Titolo VIII,</u><br><u>Capo II</u> )  | Ipoacusia     Difficoltà di comunicazione     Stress psicofisico                                                                  |
|                                                                  | Vibrazioni                                                                                                  |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo</u><br><u>VIII, Capo I;</u><br><u>Titolo VIII,</u><br><u>Capo III</u> ) | Sindrome di Raynaud     Lombalgia                                                                                                 |
|                                                                  | Campi elettromagnetici                                                                                      |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo</u><br><u>VIII, Capo I;</u><br><u>Titolo VIII,</u><br><u>Capo IV</u> )  | Assorbimento di energia e correnti di contatto                                                                                    |
|                                                                  | Radiazioni ottiche artificiali                                                                              |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo</u><br><u>VIII, Capo I;</u><br><u>Titolo VIII,</u><br><u>Capo V</u> )   | Esposizione di occhi e cute a sorgenti di<br>radiazioni ottiche di elevata potenza e<br>concentrazione.                           |

| 1                                      | 2                                                                                                                                                 | 3                 | 4                     | 5                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia di<br>pericoli                | Pericoli                                                                                                                                          | Pericoli presenti | Pericoli non presenti | Riferimenti<br>legislativi                                                                                                                                                                                               | Esempi di incidenti e di criticità                                                                                                                                                             |
|                                        | Microclima di ambienti severi<br>infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere<br>iperbariche                                                                 |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo</u><br><u>VIII, Capo I</u> )                                                                                                                                                        | <ul><li>Colpo di calore</li><li>Congelamento</li><li>Cavitazione</li><li>Embolia</li></ul>                                                                                                     |
| Radiazioni<br>ionizzanti               | Raggi alfa, beta, gamma                                                                                                                           |                   |                       | - D.Lgs. 230/95                                                                                                                                                                                                          | Esposizione a radiazioni ionizzanti                                                                                                                                                            |
| Sostanze<br>pericolose                 | Agenti chimici (comprese le polveri)                                                                                                              |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo</u><br><u>IX, Capo I;</u><br><u>Allegato IV</u><br><u>punto 2</u> )<br>- RD 6/5/1940, n.<br>635 e s.m.i.                                                                            | Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.     Esplosione     Incendio                                                                                                                 |
|                                        | Agenti cancerogeni e mutageni                                                                                                                     |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo</u><br>IX, Capo II)                                                                                                                                                                 | Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.                                                                                                                                             |
|                                        | Amianto                                                                                                                                           |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>(Titolo IX, Capo<br>III)                                                                                                                                                                               | Inalazione di fibre                                                                                                                                                                            |
| Agenti biologici                       | Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti                                                                                   |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo X</u> )                                                                                                                                                                             | Esposizione per contatto, ingestione o inalazione                                                                                                                                              |
| Atmosfere esplosive                    | Presenza di atmosfera esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri)                                    |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo</u><br>XI; Allegato IV<br>punto 4)                                                                                                                                                  | • Esplosione                                                                                                                                                                                   |
| Incendio                               | Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (Titolo I,<br>Capo III, sez.<br>VI; Allegato IV<br>punto 4)<br>- D.M. 10 marzo<br>1998<br>- D. Lgs 8/3/2006<br>n. 139, art. 15<br>- Regole tecniche<br>di p.i.<br>applicabili<br>- DPR 151/2011 | • Incendio<br>• Esplosioni                                                                                                                                                                     |
| Altre emergenze                        | Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.                                                                                                         |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo I,</u><br><u>Capo III, sez.</u><br><u>VI</u> )                                                                                                                                      | Cedimenti strutturali                                                                                                                                                                          |
| Fattori<br>organizzativi               | Stress lavoro-correlato                                                                                                                           |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (art. 28,<br>comma1-bis)<br>- Accordo<br>europeo 8<br>ottobre 2004<br>- Circolare<br>Ministero del<br>Lavoro e delle<br>Politiche sociali<br>del 18/11/2010                                     | <ul> <li>Numerosi infortuni/assenze</li> <li>Evidenti contrasti tra lavoratori</li> <li>disagio psico-fisico</li> <li>calo d'attenzione,</li> <li>Affaticamento</li> <li>isolamento</li> </ul> |
| Condizioni di<br>lavoro<br>particolari | Lavoro notturno, straordinari,<br>lavori in solitario in condizioni<br>critiche                                                                   |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. <u>art. 15,</u><br><u>comma 1, lettera</u><br><u>a)</u>                                                                                                                                         | <ul> <li>Incidenti causati da affaticamento</li> <li>Difficoltà o mancanza di soccorso</li> <li>Mancanza di supervisione</li> </ul>                                                            |

| 1                                                                   | 2                                                                                                                                                                                            | 3                 | 4                     | 5                                                                                  | 6                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia di<br>pericoli                                             | Pericoli                                                                                                                                                                                     | Pericoli presenti | Pericoli non presenti | Riferimenti<br>legislativi                                                         | Esempi di incidenti e di criticità                                                     |
| Pericoli<br>connessi<br>all'interazione<br>con persone              | Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.) |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. art. 15,<br>comma 1, lettera<br>a)                        | Aggressioni fisiche e verbali                                                          |
| Pericoli<br>connessi<br>all'interazione<br>con animali              | Attività svolte in allevamenti,<br>maneggi, nei luoghi di<br>intrattenimento e spettacolo, nei<br>mattatoi, stabulari, ecc.                                                                  |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. art. 15,<br>comma 1, lettera<br>a)                        | Aggressione, calci, morsi, punture,<br>schiacciamento, ecc.                            |
| Movimentazione<br>manuale dei<br>carichi                            | Posture incongrue                                                                                                                                                                            |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo VI</u><br><u>Allegato</u><br>XXXIII)          | Prolungata assunzione di postura incongrua                                             |
|                                                                     | Movimenti ripetitivi                                                                                                                                                                         |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo</u><br><u>VI; Allegato</u><br>XXXIII)         | Elevata frequenza dei movimenti con tempi di<br>recupero insufficienti                 |
|                                                                     | Sollevamento e spostamento di carichi                                                                                                                                                        |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>Titolo</u><br><u>VI; Allegato</u><br><u>XXXIII</u> ) | Sforzi eccessivi     Torsioni del tronco     Movimenti bruschi     Posizioni instabili |
| Lavori sotto<br>tensione                                            | Pericoli connessi ai lavori sotto<br>tensione<br>(lavori elettrici con accesso alle<br>parti attive di impianti o<br>apparecchi elettrici)                                                   |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. (art. 82)                                                 | Folgorazione                                                                           |
| Lavori in<br>prossimità di<br>parti attive di<br>impianti elettrici | Pericoli connessi ai lavori in<br>prossimità di parti attive di linee<br>o impianti elettrici                                                                                                |                   |                       | - D.Lgs. 81/08<br>s.m.i. ( <u>art. 83</u> e<br><u>Allegato I</u> )                 | Folgorazione                                                                           |
| ALTRO                                                               |                                                                                                                                                                                              |                   |                       |                                                                                    |                                                                                        |

## MODULO N. 3 VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

|    | V                                   | alutazione d                         | lei rischi e mist                                                                  | Programma di miglioramento            |                   |                                                                                    |                                      |                                                           |  |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|    | 1                                   | 2                                    | 3                                                                                  | 4                                     | 5                 | 6                                                                                  | 7                                    | 8                                                         |  |
| N. | Area/Reparto<br>/Luogo di<br>lavoro | Mansioni/<br>Postazioni <sup>1</sup> | Pericoli che<br>determinano<br>rischi per la<br>salute e<br>sicurezza <sup>9</sup> | Eventuali<br>strumenti<br>di supporto | Misure<br>attuate | Misure di<br>miglioramento da<br>adottare<br>Tipologie di<br>Misure<br>Prev./Prot. | Incaricati<br>della<br>realizzazione | Data di<br>attuazione delle<br>misure di<br>miglioramento |  |
| 1  |                                     |                                      |                                                                                    |                                       |                   |                                                                                    |                                      |                                                           |  |
| 2  |                                     |                                      |                                                                                    |                                       |                   |                                                                                    |                                      |                                                           |  |
| 3  |                                     |                                      |                                                                                    |                                       |                   |                                                                                    |                                      |                                                           |  |

- Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
- il Ministro della salute
- il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti

# **DECRETO INTERMINISTERIALE 4 marzo 2013**

Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013

VISTO l'articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, che demanda ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare;

VISTO il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: "nuovo codice della strada". di seguito "codice della strada":

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica, 16 dicembre 1992, n. 495, recante: "regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", di seguito "regolamento codice della strada";

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTO il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995, recante: "disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità":

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla seduta del 25 ottobre 2012;

#### **DECRETANO**

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le mansioni possono essere identificate anche mediante codice.

<sup>9</sup> Se necessario inserire la fase del ciclo lavorativo/attività

### Articolo 1 - Scopo e campo di applicazione

- 1. Il presente decreto interministeriale individua, ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
- 2. Le attività lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve.

### Articolo 2 - Procedure di apposizione della segnaletica stradale

1. Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato I. Della adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008.

#### Articolo 3 - Informazione e formazione

- 1. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'articolo 2.
- 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono individuati nell'allegato II.

# Articolo 4 - Dispositivi di protezione individuale

- 1. I datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori, fermo restando i vigenti obblighi di formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al <u>Titolo III</u> del d.lgs. n. 81/2008. Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.
- 2. Fermi restando gli obblighi già vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
- 3. I veicoli operativi di cui all'articolo 38 del regolamento codice della strada, devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.
- 4. La segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.

#### Articolo 5 - Raccolta dati

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'<u>articolo 6</u> del d.lgs. n. 81/2008, acquisito il parere dell'INAIL e degli enti preposti al controllo della circolazione stradale, definisce i criteri per la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività di cui all'<u>articolo 1</u>.

# Articolo 6 - Revisione e integrazione

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali e di cui all'articolo 5, si provvederà, ove necessario, a revisionare, integrare e modificare le procedure previste per il segnalamento temporaneo.

#### Articolo 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

- 1. Dalla applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Elsa Fornero)
- Il Ministro della salute (Renato Balduzzi)
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Corrado Passera)

### Allegato I

# Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

#### 1. Premessa

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, unitamente agli interventi eseguiti in emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall'interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori.

Il presente allegato contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.

Per ogni tratta omogenea vengono redatte, dai soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali.

Per la classificazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti indicatori (elenco non esaustivo):

- larghezza delle carreggiate;
- numero di corsie per senso di marcia;
- presenza o assenza della corsia di emergenza;
- presenza o assenza della banchina;
- anomalie plano altimetriche;
- presenza o assenza di spartitraffico;
- gallerie;
- opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia...);
- condizioni note del flusso veicolare.

#### 2. Criteri generali di sicurezza

#### 2.1 Dotazioni delle squadre di intervento

Le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate dall'azione di uno o più operatori che, muniti di bandierina arancio fluorescente, provvedono a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata.

La composizione minima delle squadre è determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità.

Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni lavorative supportate, ove richiesto, da presegnalazioni effettuate con bandierina.

La squadra è composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo di cui all'allegato II.

Nel caso di squadra composta da due persone è da intendersi che almeno un operatore debba avere esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare ed aver completato il percorso formativo di cui all'allegato II.

Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il decreto prevede, obbligatoriamente, l'uso di indumenti ad alta visibilità in classe 3, l'equivalenza di tale classe di visibilità può essere assicurata dalla combinazione di indumenti che abbiano uguale o superiore superficie di fluorescenza e retro riflettenza (ad esempio, pantalone classe 2 più gilet di classe 2).

# 2.2 Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali

In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.

Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale).

Nel divieto non rientrano i seguenti casi:

- lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);
- lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilità (per esempio, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di più grave pericolo per la circolazione;

#### 2.3 Gestione operativa degli interventi

La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, dalla presegnalazione di inizio intervento fino alla fine.

La gestione operativa degli interventi è effettuata da un preposto che, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, abbia ricevuto una formazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto.

Il preposto per la gestione operativa degli interventi utilizza i mezzi di comunicazione in dotazione (ad esempio, apparecchi ricetrasmittenti) in tutte le fasi che comportano una diversa dislocazione degli operatori lungo il tratto interessato e l'impraticabilità di un adequato coordinamento a vista.

La gestione operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento o tramite centro radio o sala operativa.

# 2.4. Presegnalazione di inizio intervento

L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato.

In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione più adeguata (ad esempio, sbandieramento, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, oppure una combinazione di questi), al fine di:

- preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori;
- indurre una maggiore prudenza:
- consentire una regolare manovra di rallentamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti.

I sistemi adottati devono garantire l'efficacia della presegnalazione.

#### 2.5 Sbandieramento

Lo sbandieramento per la segnalazione di rallentamento è effettuato facendo oscillare lentamente la bandiera: l'oscillazione deve avvenire orizzontalmente, all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento.

La presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare.

Nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento sono privilegiati i tratti in rettilineo; vengono evitati stazionamenti:

- in curva;
- immediatamente prima e dopo una galleria;
- all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale.

Al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione venga effettuata a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo.

Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono:

- scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;
- iniziare subito la segnalazione;
- camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento;
- segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;
- utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.

Nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.

In presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli...), lo sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.

# 2.6 Regolamentazione del traffico con movieri

Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per le fermate temporanee del traffico, quando non è possibile la gestione a vista, possono essere utilizzati sistemi semaforici temporizzati o movieri; in tal ultimo caso gli stessi utilizzano le palette rosso/verde (figura II 403, articolo 42, regolamento codice della strada), e si collo cano di norma in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia" (fig. II 384, 385, 386, articolo 31 regolamento codice della strada), avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare.

Nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.

Le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

#### 3. Spostamento a piedi

#### 3.1 Generalità e limitazioni

La presenza degli operatori in transito pedonale viene opportunamente presegnalata come previsto al <u>paragrafo</u> 2.4.

Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare è consentito esclusivamente per effettive esigenze operative di intervento.

Nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi, gli stessi devono essere brevi, effettuati in unica fila, lungo il bordo della carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchina, senza intralcio alla circolazione e sempre con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento).

Senza un'adeguata e preventiva attività di presegnalazione all'utenza, commisurata alla tipologia di strada o autostrada, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:

- in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;
- nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;
- nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;
- in curva:
- nelle immediate vicinanza delle uscite dalle curve;
- lungo i tratti o opere d'arte sprovvisti di corsia di emergenza o banchina;
- in condizioni di scarsa visibilità.
- in caso di impossibilità di sosta dell'autoveicolo in prossimità del luogo di intervento.

Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni nevose, di notte o, comunque, in condizioni che possano gravemente limitare la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, salvo le situazioni di comprovata emergenza, secondo quanto previsto al <u>punto 2.2</u>.

#### 3.2 Spostamento a piedi in presenza di autoveicolo

Nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in maniera coordinata allo spostamento di un autoveicolo, quest'ultimo deve sempre seguire gli addetti mantenendo una distanza tale da preservarli dal rischio di investimento accidentale.

#### 3.3 Spostamenti a piedi in galleria e lungo i viadotti

Il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i viadotti è preventivamente presegnalato tramite sbandieramento e segnaletica temporanea o segnaletica su autoveicoli di servizio dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante e pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile.

L'attività di sbandieramento è eseguita tramite operatore collocato a valle della segnaletica temporanea o del mezzo di servizio ma opportunamente posizionato prima dell'inizio del viadotto o della galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto al traffico veicolare.

Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo spostamento avviene in senso contrario al traffico, o l'ultimo della fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza di persone in transito mediante l'utilizzo di lampade a luce intermittente gialla.

#### 3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate

Gli attraversamenti devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di sicurezza.

Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia l'attraversamento è consentito previa valutazione dell'esistenza e della praticabilità di idonee modalità operative alternative dell'attraversamento a garanzia degli operatori.

Nei casi in cui l'attraversamento è consentito vengono adottate le seguenti cautele:

- gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla striscia continua di margine destro, prestando la massima attenzione e rivolgendo lo sguardo al traffico rimanendo in attesa del momento più opportuno per attraversare la carreggiata;
- dopo aver atteso il momento più opportuno un solo addetto per volta effettua l'attraversamento, tranne nel
  caso in cui è previsto il trasporto di cartelli segnaletici di notevoli dimensioni o in altri casi simili (in questo
  caso i due addetti si dispongono entrambi perpendicolarmente all'asse della carreggiata in modo da poter
  rivolgere entrambi lo squardo verso la corrente di traffico);
- l'attraversamento avviene in condizioni di massima visibilità, perpendicolarmente alla carreggiata, nel minore tempo possibile, in un'unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di sicurezza rispetto ai veicoli sopraggiungenti (dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo sia sufficientemente lontano da garantire l'attraversamento stesso);

- l'attraversamento è effettuato tenendo i cartelli, il dispositivo luminoso e/o i supporti, sul lato destro del corpo al fine di evitare il possibile effetto vela (nell'attraversamento di rimozione, i cartelli e gli altri dispositivi andranno tenuti sul lato sinistro del corpo);
- non è consentito attraversare con più di due sacchetti di appesantimento per volta o con più di un cartello ed un sacchetto contemporaneamente;
- l'operazione di fissaggio del cartello avviene, ove possibile, dall'interno della barriera spartitraffico e comunque evitando di girare le spalle al traffico in arrivo e l'attraversamento di ritorno è eseguito dopo essersi posizionati a monte del cartello appena posato, in attesa del momento opportuno per attraversare:
- in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilità ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve), l'attraversamento è preavvisato da adeguata presegnalazione (pannelli a messaggio variabile, ove possibile, dispositivi lampeggianti supplementari, sbandieramento o una combinazione di questi).

Nei casi in cui l'attraversamento è consentito, nelle strade con una corsia per senso di marcia ad elevata intensità di traffico, vengono adottate le seguenti cautele:

- informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui panelli a messaggio variabile in itinere se presenti lungo la tratta stradale;
- posizionare in sicurezza il veicolo di servizio a circa 50 metri prima del punto di attraversamento (sulla corsia di emergenza, sulla banchina o sulla prima piazzola utile);
- attivare i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed i pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile in dotazione al veicolo;
- segnalare le operazioni mediante "sbandieramento" eseguito da un operatore dislocato almeno 100 metri prima del veicolo di servizio.

#### 4. Veicoli operativi

#### 4.1 Modalità di sosta o di fermata del veicolo

La sosta, o anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore di rischio sia per l'utenza che per gli operatori e sono consentite unicamente per eseguire le operazioni di posa in opera delle segnaletiche temporanee, verifiche e controlli di rapida esecuzione e per la segnalazione di pericolo all'utenza (ad esempio, incidenti, rimozione di ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria).

La sosta avviene comunque in zone con ampia visibilità, distanti da dossi, da curve, dall'ingresso di gallerie o immediatamente dopo l'uscita da una galleria.

Durante le soste il conducente e gli addetti non possono rimanere all'interno del mezzo se non per effettive esigenze tecnico-operative.

Nelle ipotesi di cui al primo capoverso, la sosta è consentita nel rispetto di una o più delle seguenti condizioni:

- la presenza di una banchina;
- la presenza della corsia di emergenza;
- la presenza di piazzole di sosta;
- all'interno di zone di lavoro opportunamente delimitate;
- in prossimità o sullo spartitraffico, per le strade con almeno due corsie per senso di marcia, quando nel tratto sono disponibili uno spazio o un varco che possono garantire migliori condizioni di sicurezza rispetto al margine destro.

Per le strade prive di banchina o di corsie di emergenza la sosta o la fermata per effettuare le operazioni di cui al primo capoverso deve avvenire con una opportuna presegnalazione all'utenza, realizzata mediante uno o più veicoli opportunamente attrezzati.

Quanto sopra non si applica nei casi di comprovata emergenza, di cui al successivo punto 6.

Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente osserva, attraverso lo specchio retrovisore, il traffico sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione.

A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita di persone da un veicolo, nel carico o scarico di materiale, nell'apertura di portiere, ribaltamento di sponde, di norma e fatte salve particolari situazioni di emergenza, è evitata ogni possibile occupazione della parte di carreggiata aperta al traffico.

Le soste necessarie per l'esecuzione delle operazioni di installazione e rimozione della segnaletica sono supportate da "sbandieramenti" effettuati a non meno di 100 metri dal veicolo o comunque ad una distanza, determinata in funzione della categoria di strada, che consenta con un buon anticipo l'avvistamento del veicolo da parte dell'utenza veicolare.

Durante le soste il conducente posiziona l'autoveicolo sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchina, sterza le ruote verso il bordo esterno della carreggiata e consente la salita e la discesa degli operatori esclusivamente dal lato non esposto al traffico veicolare.

#### 4.2 Fermata e sosta del veicolo in galleria

Tranne che per i casi esplicitamente e diversamente disciplinati o per situazioni di emergenza, non è consentita la sosta all'interno delle gallerie se non all'interno di piazzole di sosta, corsie di emergenza o delimitazioni di cantieri.

Per l'effettuazione in sicurezza di una fermata programmata di un veicolo di servizio all'interno di una galleria sprovvista di corsia di emergenza (ad esempio, per eseguire un'ispezione) si deve:

- informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile in itinere, se presenti lungo il tronco ed all'interno della galleria;
- posizionare prima dell'imbocco della galleria un ulteriore veicolo che abbia attivato i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed i pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile;
- segnalare l'evento al traffico in arrivo mediante "sbandieramenti".

#### 4.3 Discesa dal veicolo

La discesa dai veicoli di servizio avviene prioritariamente dal lato destro, cioè dal lato non esposto al traffico veicolare.

La discesa dal lato sinistro può essere consentita solo in presenza di barriere fisiche che impediscono l'apertura delle portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che il mezzo sia stato parcheggiato in modo tale che l'apertura della portiera invada il meno possibile la carreggiata aperta al traffico.

Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo sguardo rivolto al traffico, devono limitare il più possibile l'occupazione della carreggiata aperta al traffico e, per le strade in cui è presente, evitano di sporgersi oltre la linea di delimitazione della corsia di emergenza.

Nel caso di soste prolungate, a seconda della categoria di strada, il conducente e gli addetti rimangono il meno possibile all'interno dell'autoveicolo o nelle sue immediate vicinanze.

#### 4.4 Ripresa della marcia con l'autoveicolo

Prima di riprendere la marcia il conducente dà obbligatoriamente la precedenza ai veicoli sopraggiungenti, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di segnalazione che vengono spenti una volta inseriti nel normale flusso veicolare.

Per le strade aventi almeno due corsie per senso di marcia, se la zona di sosta da cui si riprende la marcia è una zona di lavoro situata sulla sinistra della carreggiata (corsia di sorpasso), il conducente prima si accerta che nessun altro veicolo sopraggiunga, successivamente si porta gradualmente sulla corsia di marcia normale, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di segnalazione che vengono spenti una volta inseriti nel normale flusso veicolare.

#### 4.5 Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina

Le fermate, la marcia e qualsiasi manovra sulla corsia di emergenza o sulla banchine sono effettuate a velocità moderata previa attivazione dei dispositivi di segnalazione supplementari.

Tutte le manovre sono eseguite in modo tale da generare il minimo ingombro possibile e, in corsia di emergenza, esclusivamente all'interno della striscia continua e per limitate percorrenze.

Eventuali manovre che possano ingenerare reazioni di allarme da parte dell'utenza sono presegnalate mediante opportuni "sbandieramenti".

Nel caso in cui la marcia sulla corsia di emergenza avvenga in presenza di veicoli in coda, si deve prestare particolare attenzione alla eventuale presenza di pedoni discesi dai veicoli in coda e ad eventuali veicoli che si immettono sulla corsia di emergenza

## 5. Entrata ed uscita dal cantiere

Le manovre di accesso ed uscita dai cantieri situati lungo le tratte stradali sono consentite solo per effettive esigenze di servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle cautele necessarie alla sicurezza propria e del traffico veicolare.

#### 5.1 Strade con una corsia per senso di marcia

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere il conducente, nella fase di avvicinamento al raccordo obliquo, aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.

Successivamente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o della banchina quando presenti.

L'entrata in area di cantiere avviene di norma in corrispondenza del limite destro della testata (raccordo obliquo) e nei casi in cui ciò non dovesse essere possibile viene effettuata in un punto del tratto delimitato previa segnalazione all'utenza della manovra mediante l'utilizzo dei dispositivi luminosi supplementari e di direzione.

Nel caso di mezzi d'opera e soprattutto quando la manovra comporta una temporanea occupazione delle carreggiate aperte al traffico, sia in entrata che in uscita, si utilizzano opportuni provvedimenti di regolamentazione del traffico (ad esempio, senso unico alternato a vista, senso unico alternato con semafori).

Per l'uscità dalle aree di cantiere, a seconda della tipologia di intervento ed in funzione degli spazi di manovra disponibili, le manovre di uscita dalla zona di lavoro con immissione nella corrente di traffico vengono di norma effettuate in corrispondenza della fine della zona di intervento, a partire dal limite destro della corsia di emergenza o della banchina, se presenti, previa attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro ed in assenza di traffico sopraggiungente a cui viene data sempre la precedenza.

Nel caso di cantieri non transitabili, l'uscita dalla zona di lavoro avviene lungo il tratto delimitato adiacente la carreggiata aperta al traffico, mediante immissione diretta nella corrente di traffico previa attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro.

In quest'ultimo caso la manovra avviene nel rispetto del sistema di regolamentazione del traffico adottata (ad esempio, senso unico alternato a vista, senso unico alternato con semafori), in assenza di traffico sopraggiungente a cui sarà data sempre la precedenza.

### 5.2 Strade con più corsie per senso di marcia

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di marcia il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.

Successivamente il conducente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o della banchina, quando presenti, ed entra in area di cantiere portandosi al di là della testata.

Per le manovre di uscita il conducente si porta sul margine destro della carreggiata ed esce dall'area di cantiere percorrendo la corsia di emergenza o la banchina, quando presenti, fino a quando l'assenza di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla normale corsia di marcia, previa segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro.

La medesima procedura viene adottata per l'entrata e uscita da un cantiere che occupa l'intera carreggiata transitabile.

Nel caso in cui non sia presente la corsia di emergenza oppure sia tale da non permettere l'entrata nell'area di cantiere dalla destra della testata, la procedura da seguire è quella descritta per il cantiere di chiusura della corsia di sorpasso.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata dalle aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di sorpasso il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata azionerà i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed il lampeggiatore di direzione sinistro e, sorvegliando costantemente il traffico sopraggiungente, porta il veicolo al di là della testata.

Per le manovre di uscita il conducente, accertandosi che nessun veicolo sopraggiunga dal retro, sull'adiacente corsia di marcia (o centrale, nel caso di sezione a 3 corsie per senso di marcia), avanza con il veicolo sulla stessa corsia di sorpasso fin quando l'assenza di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla normale corsia di marcia o centrale, segnalando comunque la manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e con l'indicatore di direzione destro.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata ed uscita dalle aree di cantiere, nel caso di deviazione del traffico con scambio di carreggiata e con cantiere non transitabile, il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata che precede lo scambio, o alla prima testata nel caso di più di due corsie per senso di marcia, aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro e porta il veicolo sulla corsia di emergenza o sulla banchina (se presenti).

Percorrendo la corsia di emergenza o la banchina si porta al di là della testata entrando con la massima cautela nell'area di cantiere.

A causa della non transitabilità della zona di cantiere, per effettuare in sicurezza l'uscita dalle aree di cantiere il conducente si porta sul margine destro della corsia di emergenza o della banchina che percorre in retromarcia fino a portarsi oltre la prima riduzione del traffico (il primo raccordo obliquo che incontra l'utenza veicolare).

Da questa posizione il conducente, previa segnalazione della manovra con attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro, in assenza di traffico sopraggiungente, si immette sulla corsia aperta al traffico e proseque incanalandosi verso la deviazione.

Per l'effettuazione in sicurezza della manovre di entrata all'interno di aree di cantiere segnalate con cantieri mobili, il conducente, previa segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione, esegue l'entrata nell'area di cantiere collocandosi dopo l'ultimo segnale mobile di protezione (fig. Il 401, articolo 39, regolamento codice della strada).

Le manovre in uscita da un cantiere mobile vengono eseguite in assenza di traffico sopraggiungente e previa attivazione dei i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e degli indicatori di direzione.

# 6. Situazioni di emergenza

#### 6.1 Principi generali di intervento

Le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento (ad esempio, incidenti stradali, eventi di natura meteorologica, ostacoli che si frappongono improvvisamente sulla carreggiata) sono situazioni di pericolo per l'utenza stradale che, comparendo bruscamente, impongono la messa in atto di procedure di segnalazione di emergenza eseguite in condizioni di criticità non essendo sempre possibile prevedere e programmare le risorse umane e tecnologiche necessarie per fronteggiare l'evento.

Tra gli interventi di emergenza possono essere compresi anche quelli messi in atto dagli operatori per assistere l'utenza veicolare in presenza di anomalie rispetto alla normale circolazione stradale.

I criteri generali di comportamento che seguono saranno attuati esclusivamente nel periodo transitorio, cioè da quando si viene a conoscenza dell'insorgere della situazione anomala, fino a quando non siano stati adottati, dai

competenti organismi, i provvedimenti necessari per la rimozione definitiva del pericolo.

Le indicazioni che vengono fornite non possono essere considerate esaustive rispetto a tutte le possibili situazioni di emergenza di fronte alle quali si può trovare chi opera in esposizione al traffico.

Tuttavia l'applicazione dei principi di base e dei criteri generali di sicurezza qui riportati, con gli opportuni adattamenti alle situazioni contingenti, costituiscono sicuramente una buona regola operativa per affrontare l'emergenza tutelando la propria e l'altrui incolumità.

In situazioni di emergenza il segnalamento è costituito da veicoli d'intervento muniti di dispositivi luminosi supplementari lampeggianti o di pannello di passaggio obbligatorio o di pannelli a messaggio variabile, o una combinazione di tali sistemi.

Gli interventi di emergenza devono essere preceduti da un adequato presegnalamento.

Il segnalamento d'urgenza è successivamente sostituito rapidamente, se il pericolo persiste, da un sistema segnaletico più complesso, secondo i dettami del decreto 10 luglio 2002.

# 6.2 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore

Riscontrata una situazione anomala l'operatore provvede a:

- rallentare l'andatura del veicolo di servizio, predisponendosi alle operazioni di emergenza, azionando i dispositivi supplementari a luce lampeggiante (ed il pannello a messaggio variabile, se il veicolo ne è dotato):
- posizionare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il più possibile sulla destra, per quanto possibile con netto anticipo rispetto all'ostacolo e, comunque, in modo da non costituire un fattore di rischio per gli utenti;
- dare informazione della situazione visibile alla propria struttura secondo le proprie procedure operative;
- scendere, di norma, dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione di sicurezza sul margine destro della carreggiata;
- preavvisare gli utenti del pericolo con i veicoli in dotazione;
- evitare di accedere alle corsie di transito per fare segnalazioni, o farle in modo improvviso e concitato con il rischio di indurre i guidatori dei veicoli sopraggiungenti ad effettuare manovre brusche e precipitose;
- proseguire nella segnalazione in attesa di ricevere istruzioni e/o informazioni da parte della propria organizzazione e dell'eventuale arrivo in sito dei servizi attivati e dei soccorsi

#### 6.3 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di due operatori

Riscontrata una situazione anomala, gli operatori articolano l'intervento nel seguente modo:

- un operatore attua, nell'ordine, tutte le operazioni di cui al precedente punto (rilevazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore);
- l'altro operatore, invece, si reca, adottando le opportune precauzioni sul posto del sinistro o dell'ostacolo (senza esporsi inutilmente al traffico sopraggiungente), verificando brevemente la situazione in atto e tranquillizzando, in caso di incidente, gli eventuali bisognosi di soccorso. Fornisce, inoltre, le informazioni al centro radio o sala operativa, quando presenti, o al proprio preposto per ricevere le istruzioni del caso da parte dei superiori.

#### 6.4 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di tre o più operatori

Riscontrata una situazione anomala, due di questi operatori opportunamente intervallati tra loro, provvedono ad effettuare la presegnalazione del pericolo all'utenza adottando le procedure e le precauzioni indicate nel <u>punto 6.2</u>, mentre gli altri adottano le procedure e le precauzioni indicate nel <u>punto 6.3</u>.

#### 6.5 Rimozione di ostacoli dalla carreggiata

La rimozione degli ostacoli dalla carreggiata da parte degli operatori richiede la massima attenzione per la salvaguardia della propria incolumità.

Prima di eseguire qualsiasi operazione si deve informare la propria organizzazione della situazione oggettivamente riscontrata la quale provvede ad avvisare l'utenza, ove possibile, tramite i pannelli a messaggio variabile in itinere. Se l'ostacolo si trova in una zona prospiciente o in prossimità di piazzole di sosta, parcheggi e aree di servizio, l'intervento può essere effettuato fermando, comunque, l'autoveicolo in anticipo rispetto alla zona in cui si trova l'ostacolo.

Dopo aver azionato i dispositivi luminosi lampeggianti in dotazione al veicolo, si procede, adottando le necessarie precauzioni, ove è possibile intervenire per rimuovere l'ostacolo in condizioni di sicurezza nei riguardi dei veicoli in arrivo.

Quando l'ostacolo si trovi in una zona ove sia pericoloso fermare il veicolo, l'intervento può essere eseguito con le seguenti modalità: fermato l'autoveicolo in posizione di sicurezza e dopo aver attivato i dispositivi luminosi lampeggianti in dotazione al veicolo, percorrendo a piedi la banchina laterale, si raggiunge il luogo indicato per la segnalazione dell'ostacolo all'utenza mediante sbandieramento e la sua successiva rimozione.

La rimozione dell'ostacolo avviene, nel rispetto dei principi di presegnalamento, solo se la sua posizione sia compatibile con le limitazioni indicate nei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 per l'attraversamento delle carreggiate e per

gli spostamenti a piedi.

Per la rimozione di materiali di dimensioni notevoli, sia di peso che in volume, non compatibile con la movimentazione manuale dei carichi, oppure ubicati in una zona che non ne consente la rimozione in condizioni di sicurezza, si richiede il supporto di ulteriori veicoli, di risorse umane o delle Forze dell'ordine.

#### 6.6 Segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza

Riscontrata una situazione anomala in galleria gli operatori provvedono ad informare preventivamente la propria organizzazione in modo da consentire l'inserimento dell'evento, ove possibile, sui pannelli a messaggio variabile in itinere e sui semafori agli imbocchi o in galleria.

Un operatore posizionato fuori dalla galleria, nel punto di maggiore visibilità, provvede alla segnalazione al traffico in arrivo, mediante sbandieramento.

In funzione della lunghezza della galleria e del punto in cui è stata riscontrata la situazione anomala, un ulteriore operatore, posizionato a non meno di 150 metri di distanza dall'evento, può provvedere alla segnalazione al traffico in arrivo, mediante sbandieramento all'interno della galleria.

Il veicolo di servizio, previa attivazione dei dispositivi luminosi di sicurezza e del pannello a messaggio variabile, se in dotazione, è posizionato ad almeno 50 metri dall'area dove è presente l'evento.

In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver attivato gli eventuali soccorsi e le eventuali squadre di supporto, si procede alla segnalazione ed alla delimitazione della zona dell'evento mediante l'utilizzo di segnaletica alleggerita o segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.

#### 6.7 Segnalazione di interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia

Gli interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia, con o senza la presenza di corsie di emergenza o banchina o di marciapiede, costituiscono una particolare criticità, ad elevato rischio per operatori ed utenza, a causa dei limitati spazi di manovra comportanti una pericolosa ed elevata prossimità tra le aree di intervento e le carreggiate aperte al traffico, con ridotta possibilità di fuga in caso di bruschi eventi imprevisti.

Pertanto i principi di ordine generale da applicare per l'esecuzione in sicurezza di interventi all'interno di questo tipo di gallerie, saranno:

- 1. utilizzo privilegiato delle ore notturne;
- 2. inserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile presenti in itinere ed all'interno della galleria (misura da adottare sempre qualunque sia la soluzione operativa adottata);
- 3. chiusura di una corsia con segnalamento all'utenza mediante apposizione di segnaletica di preavviso e di testata di riduzione fuori galleria, nonché apposizione di segnaletica complementare per la delimitazione longitudinale e veicolo di servizio, a protezione della zona operativa, dotato di segnale posteriore di direzione obbligatoria (articolo 38, regolamento codice della strada) oltre ai dispositivi luminosi supplementari ed al pannello a messaggio variabile;
- 4. chiusura di entrambe le corsie nel caso di interventi che comportano il posizionamento di persone e veicoli nelle parti centrali della piattaforma:
- 5. regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante semafori (collocati fuori della galleria) con chiusura di una carreggiata e segnalamento come nel punto 3; questa soluzione può essere adottata nel caso di gallerie in rettilineo, di limitata lunghezza (al massimo 300 metri) che consentano all'utente di verificare anche a vista il via libera, oppure nel caso in cui si adotti un sistema di controllo dell'impianto semaforico in grado di verificare l'assenza di veicoli in transito all'interno della galleria prima di dare il via libera.

Nel caso in cui la tratta stradale e la galleria non dovessero essere dotate di pannelli a messaggio variabile, l'evento è comunque segnalato all'utenza mediante cartello segnaletico e veicolo di servizio dotato di pannello a messaggio variabile posizionato all'esterno della galleria e dall'interno, sulla prima piazzola utile rispetto all'area operativa, comunque ad una distanza non inferiore a 150 metri.

Nel caso di attività mobili il veicolo di servizio di segnalazione si sposta in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori.

#### 7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi

#### 7.1 Generalità

Con riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 2002 un cantiere è detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata.

Ogni cantiere deve essere preventivamente autorizzato; l'inizio delle attività di installazione deve essere opportunamente comunicato ai centri di controllo competenti per il territorio ove presenti nell'organizzazione del gestore.

Gli schemi segnaletici temporanei per la segnalazione dei cantieri programmati sono illustrati nelle tavole allegate al decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Il segnalamento comporta una segnaletica di avvicinamento, una segnaletica di posizione, una segnaletica di fine prescrizione.

Tutte le fasi di messa in opera del cantiere devono essere adeguate alla tipologia di schema segnaletico e alla sezione stradale.

La segnaletica di preavviso su svincoli e intersezione interferenti con le aree di cantiere deve essere installata prima della corrispondente segnaletica sull'asse principale.

Gli elementi di cui tenere conto sono: tipo di strada e caratteristiche geometriche (ad esempio, numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsia di emergenza), visibilità legata agli elementi geometrici della strada (ad esempio, andamento plano-altimetrico, opere d'arte, barriere di sicurezza).

Per quanto riguarda la sosta in prossimità dell'area da cantierizzare e la presegnalazione, si rimanda a quanto previsto ai <u>punti 2.4</u> (presegnalazione di inizio intervento) e <u>4</u> (veicoli operativi ).

# 7.2 Prelevamento della segnaletica dall'autoveicolo

In questa fase è necessario scaricare la segnaletica fermando l'autoveicolo secondo i criteri riportati al <u>punto 4</u> (veicoli operativi).

I segnali devono essere prelevati uno alla volta dal lato non esposto al traffico dell'autoveicolo, ovvero dal retro, senza invadere le corsie di marcia.

#### 7.3 Trasporto manuale della segnaletica

I cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardando costantemente il traffico sopraggiungente e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente.

In caso di trasporto di cartelli di grandi dimensioni. l'attività deve essere svolta da due persone.

L'attraversamento a piedi della carreggiata per il posizionamento della segnaletica deve essere effettuato con le modalità descritte al <u>punto 3.4</u>.

# 7.4 Installazione della segnaletica

I segnali vengono messi in opera nell'ordine in cui gli utenti della strada li incontrano: prima la segnaletica di avvicinamento, poi quella di posizione e infine quella di fine prescrizione, assicurandosi durante la posa che ogni cartello sia perfettamente visibile.

La segnaletica è posata in modo da non intralciare la traiettoria dei veicoli sopraggiungenti.

La segnaletica su cavalletto deve essere adequatamente zavorrata.

Lo sbarramento obliquo del cantiere (testata) deve essere preventivamente localizzato con precisione e posizionato in corrispondenza di tratti di strada rettilinei e comunque in punti ove ne sia consentito l'agevole avvistamento a distanza da parte degli utenti.

I segnali della testata di chiusura devono essere installati seguendo le seguenti istruzioni:

- agevolare la posa dei cartelli con l'ausilio di un'adeguata presegnalazione;
- assicurarsi che il traffico sopraggiungente permetta il posizionamento del cartello e il successivo rientro;
- posare preferibilmente un cartello per volta;
- posare per primo il cartello più vicino alla corsia di emergenza o alla banchina, (in caso di chiusura della corsia di marcia) o allo spartitraffico (in caso di chiusura della corsia di sorpasso su strade con almeno due corsie per senso di marcia);
- non lavorare mai con le spalle rivolte al traffico;
- non sostare a piedi o con gli autoveicoli nelle immediate vicinanze delle testate.

L'installazione dei coni o delineatori flessibili avviene successivamente alla messa in opera della segnaletica di avvicinamento e della testata di chiusura corsia, quindi in un'area già interdetta al transito dei veicoli (area di cantiere).

Nel caso in cui sia necessario eseguire la segnaletica orizzontale di cantiere successivamente alla installazione della testata o comunque dover intervenire in prossimità della testata è necessario riattivare le procedure di cui al punto 2.4.

#### 7.5 Rimozione della segnaletica per fine lavori

La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od oscurata, non appena cessate le cause che ne hanno reso necessario il collocamento.

La rimozione avviene, in generale, nell'ordine inverso alle operazioni della posa in opera.

Spostandosi con l'autoveicolo all'interno del cantiere delimitato dalla segnaletica, gli operatori procedono a ritroso, raccogliendo tutta la segnaletica che incontrano fino alla testata di chiusura e posizionandola sul veicolo.

Il completamento della rimozione della testata e della segnaletica rimanente avviene con il veicolo posizionato in corsia di emergenza, quando presente, partendo da una distanza opportuna dalla testata, oppure, in assenza della corsia di emergenza, direttamente dalla corsia interessata dalla chiusura, preceduto da opportuna presegnalazione.

La rimozione della segnaletica dei cantieri che interessano strade con una sola corsia per senso di marcia avviene con gli stessi criteri, per entrambi i sensi di marcia, dando priorità al senso di marcia interessato dal cantiere.

Gli eventuali attraversamenti della carreggiata vengono effettuati con le modalità già descritte al punto 3.4.

#### 7.6 Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili

Con riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 2002 si definisce "cantiere mobile" un cantiere caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all'ora.

Il cantiere mobile viene utilizzato nell'ambito degli indirizzi e degli schemi previsti dal disciplinare tecnico (ossia, di norma, in presenza di due corsie per senso di marcia, anche se prive di corsie di emergenza e sulle strade di tipo C, E ed F con attività di un solo veicolo operativo, in condizioni di traffico modesto, purché lo spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza apprezzabile disagio).

Per la segnaletica dei cantieri mobili è previsto l'impiego di veicoli opportunamente attrezzati. I principi di segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso che è previsto un segnalamento in anticipo ed un segnalamento di localizzazione.

I sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di marcia interessate e della tipologia di intervento.

Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti.

# Allegato II

Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività' di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare

#### 1. Premessa

Il presente allegato individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività' di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'<u>articolo 37</u> del d.lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008. Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni di cui all'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.

### 2. Destinatari dei corsi

I corsi sono diretti a:

- lavoratori adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico:
- preposti alle attività di cui all'articolo 1 del presente decreto.

# 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della formazione professionale:
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- l'INAIL:
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- gli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti;
- le scuole edili:
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Ministero dell'interno (dipartimento pubblica sicurezza servizio Polizia stradale, vigili del fuoco);
- gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;
- i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2009.

Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009.

#### 4. Requisiti dei docenti

Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; e per quanto riguarda la parte pratica da personale con esperienza professionale nel campo dell'addestramento pratico, almeno triennale, documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

# 5. Organizzazione dei corsi di formazione

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, occorre garantire:

- a) l'individuazione di un responsabile del progetto formativo;
- b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
- c) un numero dei partecipanti per ogni corso massimo di 25 unità;
- d) per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi);
- e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo.

#### 6. Articolazione e contenuti del percorso formativo

Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adequate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:

- installazione del cantiere; rimozione del cantiere;
- manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
- interventi in emergenza.

#### 6.1 Percorso formativo per gli operatori

Il percorso formativo rivolto agli operatori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore più una prova di verifica finale:

- a) modulo giuridico normativo della durata di 1 ora;
- b) modulo tecnico della durata di 3 ore;
- c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- d) modulo pratico della durata di 4 ore,
- e) Prova di verifica finale (prova pratica).

| Modulo                 | Argomento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Durata |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Giuridico<br>normativo | <ul> <li>Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico;</li> <li>Cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l'esecuzione di opere, depositi e l'apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;</li> <li>Cenni sull'analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti;</li> <li>Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico;</li> </ul> | 1 ora  |
| Tecnico                | <ul> <li>Nozioni sulla segnaletica temporanea;</li> <li>i dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;</li> <li>organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;</li> <li>norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza (vedi allegato I del presente decreto)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 ore  |
| Pratico                | <ul> <li>tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:         <ul> <li>strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento);</li> <li>strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane);</li> <li>strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);</li> </ul> </li> <li>tecniche di intervento mediante "cantieri mobili";</li> <li>tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza;</li> </ul>                                                                                                                       | 4 ore  |

#### 6.2 percorso formativo per i preposti

Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore più una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

- a) modulo giuridico normativo della durata di 3 ore;
- b) modulo tecnico della durata di 5 ore;
- c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento della durata di 4 ore;
- e) Prova di verifica finale (prova pratica).

| Modulo                 | Argomento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Durata |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Giuridico<br>normativo | <ul> <li>legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico;</li> <li>articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l'esecuzione di opere, depositi e l'apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;</li> <li>analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti;</li> <li>statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico:</li> </ul> | 3 ora  |
| Tecnico                | <ul> <li>presenza di traffico;</li> <li>Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;</li> <li>i dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;</li> <li>organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;</li> <li>norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza (vedi allegato I del presente decreto)</li> </ul>                                                                    | 5 ore  |
| Pratico                | <ul> <li>sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento sulle tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:         <ul> <li>strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento);</li> <li>strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane);</li> <li>strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);</li> </ul> </li> <li>tecniche di intervento mediante "cantieri mobili";</li> <li>tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza;</li> </ul>       | 4 ore  |

#### 7. Sedi della formazione

Data la specificità dell'intervento formativo, le prove pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.

# 8. Metodologia didattica

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento devono essere privilegiate metodologie "attive", che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento e che:

- a) garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
- b) favoriscono metodologie di apprendimento basate sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici;
- c) prevedono dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente di situazioni critiche.

#### 9. Valutazione e verifica dell'apprendimento

Al termine dei due moduli teorici si svolge una prima prova di verifica, nella forma di un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consente il passaggio alla seconda parte del corso (parte pratica).

Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli teorici.

Al termine del modulo pratico ha luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in una simulazione in area dedicata dell'installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada.

Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

L'elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che

formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Gli attestati di frequenza e superamento della prova finale vengono rilasciati, sulla base di tali verbali, dai soggetti individuati al <u>punto 2</u><sup>10</sup>, i quali provvedono alla custodia e archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.

Le Regioni e Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

#### 10. Modulo di aggiornamento

L'aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al <u>punto 2</u> va garantito, alle condizioni di cui al <u>presente</u> <u>allegato</u>, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.

I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al <u>presente allegato</u> che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al <u>punto 5</u><sup>11</sup>, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### 11. Registrazione sul libretto formativo del cittadino

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto formativo del cittadino, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

#### IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTERO DELLA SALUTE

#### **DECRETO INTERMINISTERIALE 6 marzo 2013**

# Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" di seguito indicato come d.lgs. n. 81/2008:

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008 che istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, di seguito indicata come "Commissione";

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del d.lgs. n. 81/2008 con il quale viene attribuito alla Commissione il compito di elaborare "criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento";

VISTO il documento, approvato dalla Commissione nella seduta del 18 aprile 2012, con il quale vengono individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore;

VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla <u>individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008 e di <u>quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti,</u> ai sensi dell' <u>articolo 37</u> del d.lgs. n. 81/2008, di seguito "accordi del 21 dicembre 2011";</u>

CONSIDERATO che è necessario individuare i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

RITENUTO necessario che l'entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di dodici mesi, in ragione della circostanza che l'individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese;

# DECRETANO:

#### Articolo 1

1. Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Commento personale: il riferimento corretto sembra essere il <u>punto 3</u>

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Commento personale: il riferimento corretto sembra essere il punto 6

dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto.

- 2. Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.
- 3. Il prerequisito e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 4. I requisiti minimi di cui al comma 3 non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto.
- 5. Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
- 6. I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

#### Articolo 2

1. I datori di lavoro, nell'individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzano i criteri individuati nel <u>documento allegato</u> al presente decreto e quelli successivamente pubblicati sul sito <u>www.lavoro.gov.it</u>, sezione "sicurezza nel lavoro".

#### Articolo 3

1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell'efficacia dei criteri previsti nel documento.

#### Articolo 4

- 1. Il decreto entra in vigore dodici mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
- 2. Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.
- 3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma 06 marzo 2013
- Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (Elsa Fornero)
- Il Ministro della Salute (Renato Balduzzi)

# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett, m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. il prerequisito e i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

I criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (<u>articolo 98</u> del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (<u>articolo 32</u> dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.

Il prerequisito e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attività di addestramento.

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:

## Prerequisito:

| ISTRUZIONE | Diploma di scuola secondaria di secondo grado |
|------------|-----------------------------------------------|
|------------|-----------------------------------------------|

## Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori. Criteri:

| 1° Criterio | Precedente   | esperienza     | come   | docente | esterno, | per | almeno | 90 | ore | negli | ultimi | 3 | anni, | nell'area |
|-------------|--------------|----------------|--------|---------|----------|-----|--------|----|-----|-------|--------|---|-------|-----------|
| Cinterio    | tematica ogg | getto della do | ocenza |         |          |     |        |    |     |       |        |   |       |           |

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master. specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, *unitamente ad almeno una delle* sequenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 2° Criterio in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia. Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica a) oggetto della docenza percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un 3° Criterio Master in Comunicazione in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro b) in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

|             | Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|             | a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 4° criterio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione</li></ul> |  |  |  |  |  |  |
|             | b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro</li></ul>                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, *unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:* 

 percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della comunicazione o di un Master in Comunicazione

#### 5° Criterio

#### in alternativa

 precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

#### in alternativa

 precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza

#### in alternativa

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in

#### in alternativa

6° Criterio

 precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

#### in alternativa

 precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza

#### in alternativa

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore dei criteri di qualificazione qui individuati i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri di cui al presente documento.

# **INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE TEMATICHE"**

Comunicazione

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:

- 1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
- 2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
- 3. Area relazioni/comunicazione.

# ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE

- > Il presente documento relativo ai criteri di qualificazione del formatore-docente si applica trascorsi dodici mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- ➤ Il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del presente documento.
- Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo "aggiornamento professionale") con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.

➤ La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc ...). In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

#### AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- ✓ alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ✓ ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.
- Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

#### **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente documento, i formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

#### **MONITORAGGIO**

➤ La Commissione consultiva permanente si riserva, trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTERO DELLA SALUTE IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

#### **DECRETO INTERMINISTERIALE 27 marzo 2013**

# Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013

VISTO l'<u>articolo 3, comma 13</u>, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, il quale dispone che in considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, si emanino disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal decreto medesimo, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale:

CONSIDERATO l'avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale;

# **DECRETA**

### Art. 1 - Campo di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
- 2. Il presente decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

### Art. 2 - Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria

- 1. In relazione alle lavorazioni di cui al <u>comma 1 dell'articolo 1</u>, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
- 2. La visita medica preventiva di cui al <u>comma 1</u> ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
- 3. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione,
- 4. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 3.
- 5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

# Art. 3 - Semplificazioni in materia di informazione e formazione

- 1. Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.
- 2. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne verrà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 Marzo 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro della salute

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

# DECRETO DIRIGENZIALE del 30 maggio 2013 Elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

DI CONCERTO CON

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

# I DIRETTORI GENERALI

**Visto** il <u>Decreto 4 febbraio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,</u> di seguito <u>D.M. 04.02.11</u>, concernente "Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'<u>articolo 82, comma 1, lettera c)</u>, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni";

**Visto** il Decreto Direttoriale n. 10 del 30 gennaio 2012 di costituzione della Commissione di cui al <u>punto 2 dell'allegato I</u> del D.M. 04.02.11, di seguito Commissione di cui al <u>D.M. 04.02.11</u>;

**Visto** il parere di cui al <u>punto 2.1.a) dell'allegato I</u> del D.M. 04.02.11, circa l'autorizzazione delle aziende ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V, formulato dalla Commissione di cui al D.M. 04.02.11;

Visto il <u>punto 3.4 dell'allegato I</u> del D.M. 04.02.11, che prevede l'adozione del provvedimento di iscrizione negli elenchi delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori "con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute";

#### **DECRETANO**

#### Articolo 1

1. A seguito del parere positivo di cui al <u>punto 2.1.a), dell'allegato I</u> del D.M. 04.02.11, viene pubblicato l'elenco, di cui al <u>punto 3.4 dell'allegato I</u> del succitato decreto, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V, riportato in allegato, che è parte integrante del <u>presente decreto</u>.

#### Articolo 2

- 1. L'iscrizione nell'elenco delle aziende autorizzate di cui all'<u>articolo 1, comma 1,</u> ha validità triennale a decorrere dalla data di autorizzazione.
- 2. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del <u>punto 2.1.e), dell'allegato I</u>, del D.M. 04.02.11, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato <u>D.M. 04.02.11</u>.

#### Articolo 3

- 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al <u>D.M. 04.02.11</u>, entro il periodo di validità triennale dell'iscrizione nell'elenco delle aziende autorizzate può procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui all'allegato II del citato D.M. 04.02.11, delle suddette aziende autorizzate.
- 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al D.M. 04.02.11, si esprimerà circa l'ammissibilità o meno della variazione comunicata.
- 3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate, acquisito il parere dalla Commissione di cui al <u>D.M.</u> <u>04.02.11</u>, l'iscrizione nell'elenco delle aziende autorizzate è sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall'elenco sopra citato.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Paolo Onelli

Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione - Giuseppe Ruocco

|          |                          | ELENCO AZI                | ELENCO AZIENDE AUTORIZZATE all'esecuzione di Lavori Sotto Tensione |                                                       | (articolo 82, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.)          |
|----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ı        |                          |                           |                                                                    |                                                       |                                                                                    |
| ż        | Aziende autorizzate      | Data di<br>autorizzazione | Lavori autorizzati                                                 | Codice procedure aziendali                            | Procedure aziendali                                                                |
| -        | TERNA RETE ITALIA S.p.A. | Ð                         | Lavori su parti non attive di linee AT, all'interno                | PR LST L 0600 (Rev 00 del 12-11-2012) - § 6.9         | Esecuzione di interventi su parti non alla tensione di esercizio                   |
|          | Viale Egidio Galbani, 70 |                           | sotto tensione come definita                                       |                                                       | Interventi sulla fune di guardia                                                   |
|          | DOI 30 ROMA              |                           | dalle norme vigenti                                                | PR LST L 2100 (Rev 00 del 12-11-2012)                 | Sistemi per la protezione di opere sottopassanti linee elettriche aeree            |
|          |                          |                           | Lavori a potenziale su parti attive di linee AT con                | PR LST L 1200 (Rev 00 del 12-11-2012)                 | Accesso alle parti in tensione                                                     |
|          |                          |                           |                                                                    | PR LST L 1400 (Rev 00 del 12-11-2012)                 | Percorrenza dei conduttori                                                         |
|          |                          |                           | accesso o percorrenza campata su conduttori                        | PR LST L 1500 (Rev 00 del 12-11-2012)                 | Interventi manutentivi delle connessioni                                           |
|          |                          |                           | Lavori a distanza su isolatori e armamenti di linee                | amenti di linee PR LST L 0700 (Rev 00 del 12-11-2012) | Metodo della friangolazione                                                        |
|          |                          |                           | AT, con armamenti in sospensione, in rettifilo o                   | PR LST L 0800 (Rev 00 del 12-11-2012)                 | Metodo della sospensione catene a "l" in rettifilo                                 |
|          |                          |                           | a "L". Catene                                                      | PR LST L 0900 (Rev 00 del 12-11-2012)                 | Interventi particolari su catene a "I"                                             |
|          |                          |                           | semplici e doppie, conduttori singoli, binati o                    | PR LST L 1000 (Rev 00 del 12-11-2012)                 | Catene a "V" e a "L"                                                               |
|          |                          |                           | trinati                                                            | PR LST L 1900 (Rev 00 del 12-11-2012)                 | Lavaggio isolatori di linea                                                        |
|          |                          |                           | egni di                                                            | PR LST L 1600 (Rev 00 del 12-11-2012)                 | Invio sul sostegno ed utilizzo di oggetti non isolanti di dimensioni non contenute |
|          |                          |                           | illiee AT con almeno una terna in servizio                         | PR LST L 1700 (Rev 00 del 12-11-2012)                 | Esecuzione di lavori su sostegni con due terne di cui una in servizio              |
|          |                          |                           | Lavori su linee AT con uso di strumenti per la<br>diagnostica      | PR LST L 2000 (Rev 00 del 12-11-2012)                 | Ulilizzo field detector per rilevazione difetti su isolatori compositi             |
|          |                          |                           | le su amarri                                                       | PR LST L 1100 (Rev 00 del 12-11-2012)                 | Metodo dell'amarro                                                                 |
|          |                          |                           | singoli, doppi o tripli di linee AT                                | PR LST L 1300 (Rev 00 del 12-11-2012)                 | Metodo dell'amarro a potenziale                                                    |
|          |                          |                           | Attività di enerimentazione di cui all'adicolo                     | PNL STG 003 (Rev 01 del 12-10-2012)                   | Sperimentazione sotto tensione                                                     |
|          |                          |                           | 2011                                                               | PNL STG 003A (Rev 01 del 11-10-2012)                  | Modello di progetto di sperimentazione sotto tensione                              |
| $\dashv$ |                          |                           | 2011.                                                              | PNL STG 003B (Rev 01 del 11-10-2012)                  | Modello valutazione dei rischi                                                     |
|          |                          |                           |                                                                    |                                                       |                                                                                    |

(\*) La data di autorizzazione coincide con la data di pubblicazione del presente decreto

# DECRETO DIRIGENZIALE del 31 luglio 2013 Sesto elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

DI CONCERTO CON

Ministero della Salute DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

F

Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

#### I DIRETTORI GENERALI

**Visto** il <u>Decreto 11 aprile 2011</u> del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito <u>D.M. 11.04.11</u>, concernente "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'<u>ALLEGATO VII</u> del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'<u>articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"</u>;

**Visto** il Decreto Direttoriale n. 83 del 4 luglio 2011 di costituzione della Commissione di cui al <u>punto 3.1 dell'allegato III</u> del D.M. 11.04.11, di seguito Commissione di cui al <u>D.M. 11.04.11</u>;

**Visto** il Decreto Direttoriale n. 5 del 28 gennaio 2013 di modifica della composizione della Commissione di cui al D.M. 11.04.11;

**Visto** il Decreto Direttoriale n. 27 del 8 aprile 2013 di modifica della composizione della Commissione di cui al <u>D.M.</u> 11.04.11;

**Vista** la Circolare n. 21 del 8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al <u>punto 1.1 dell'allegato III</u> al D.M. 11.04.11";

**Visto** il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 di cui al <u>punto 3.7 dell'allegato III</u> del D.M. 11.04.11, contenente l'elenco dei soggetti abilitati;

**Viste** le istanze di abilitazione presentate da CST Certificazioni e Servizi Tecnici s.a.s., da INSPECTA s.r.l., da ISIS s.c.r.l., da Prosystem Engineering s.r.l., da Studio Sanitas s.r.l., da TorinoProgetti s.r.l. e da Triveneto s.r.l.;

**Acquisita** la richiesta dei soggetti ICMQ S.p.A. di Milano e VIEM s.r.l. di Catania di sospensione dall'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui al <u>punto 3.3.b</u>) <u>dell'allegato III</u> del D.M. 11.04.11;

**Preso atto** della comunicazione di temporanea indisponibilità dei verificatori trasmessa da ICMQ S.p.A. di Milano e della comunicazione con cui si evidenzia una temporanea situazione di difficoltà legata alla contrazione del mercato trasmessa da VIEM s.r.l. di Catania;

**Visto** il parere di cui al <u>punto 3.3.a) dell'allegato III</u> del D.M. 11.04.11, circa l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, formulato dalla Commissione di cui al <u>D.M. 11.04.11</u> in data 19.07.2013;

**Ritenute** sussistenti le argomentazioni addotte da ICMQ S.p.A. di Milano e VIEM s.r.l. di Catania, rilevanti ai fini del punto 5.4 dell'allegato III del D.M. 11.04.11;

**Ritenuto** che la sospensione dei soggetti abilitati ICMQ S.p.A. e VIEM s.r.l. possa essere disposta per un periodo non superiore all'anno, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, al termine del quale la Commissione, ai sensi del <u>punto 5.4 dell'allegato III</u> del D.M. 11.04.11, opererà il controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti soggetti;

Visto il <u>punto 3.7 dell'allegato III</u> del D.M. 11.04.11, che prevede l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati "con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico";

# **DECRETANO**

#### Articolo 1

1. A seguito del parere positivo di cui al punto 3.3.a) dell'allegato III del D.M. 11.04.11 e delle valutazioni

effettuate circa due richieste di sospensione, viene pubblicato l'elenco, di cui al <u>punto 3.7 dell'allegato III</u> del succitato decreto, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'<u>articolo 71, comma 11</u>, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, riportato in <u>allegato</u>, che è parte integrante del presente decreto.

### Articolo 2

- 1. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'<u>articolo 1, comma 1,</u> ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione.
- 2. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.11, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. 11.04.11.
- 3. I soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui al <u>punto 4.2 dell'allegato III</u> del D.M. 11.04.11.
- 4. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- 5. Il registro informatizzato di cui al <u>comma 3</u> deve essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione.

#### Articolo 3

- 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al <u>D.M. 11.04.11</u>, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti soggetti abilitati.
- 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che i soggetti abilitati intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al <u>D.M. 11.04.11</u>, si esprimerà circa l'ammissibilità o meno della variazione comunicata.
- 3. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.11, presso il soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
- 4. A seguito delle segnalazioni di cui al <u>punto 5.3 dell'allegato III</u> del D.M. 11.04.11 o nel caso di verifica della non permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati di cui al <u>comma 1</u>, acquisito il parere dalla Commissione di cui al <u>D.M. 11.04.11</u>, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall'elenco sopra citato.

#### Articolo 4

1. L'allegato al Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 di cui al <u>punto 3.7 dell'allegato III</u> del D.M. 11.04.11, contenente l'elenco dei soggetti abilitati, è integralmente sostituito con quello <u>allegato</u> al <u>presente decreto</u>.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO II Direttore Generale ad Interim - Paolo Pennesi

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE II Capo Dipartimento - Giuseppe Ruocco

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Il Direttore Generale - Gianfrancesco Vecchio

# **ALLEGATO - ELENCO SOGGETTI ABILITATI**

| N. | SOGGETTO ABILITATO            | DATA DI<br>ABILITAZIO | REGIONE   | Ö | €RU | IPP | o s | С |   | GF | RUP | РО | SP |   |    | GI | RUF | PO | GV | R  |   |
|----|-------------------------------|-----------------------|-----------|---|-----|-----|-----|---|---|----|-----|----|----|---|----|----|-----|----|----|----|---|
|    |                               | NE                    |           | а | b   | С   | d   | е | а | b  | С   | d  | е  | f | a1 | a2 | а3  | a4 | а5 | a6 | b |
| 1  | ABP s.r.l.                    | 21/05/2012            | LOMBARDIA | Х | Х   | Х   | Х   | Х | Х | Х  | Х   | Х  | Х  | Х | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    | Via Friuli, 88 - 20135 Milano |                       | Piemonte  | Х | Х   | Х   | Х   | Х | Х | Х  | Х   | Х  | Х  | Х | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    |                               |                       | Toscana   | Х | Х   | Х   | Х   | Х | Х | Х  | Х   | Х  | Х  | Х | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    |                               |                       |           |   |     |     |     |   |   |    |     |    |    |   |    |    |     |    |    |    |   |

| N. | SOGGETTO ABILITATO                                          | DATA DI<br>ABILITAZIO | REGIONE                    | C | BRU      | IPP | o s | С |    | GR | UP | РО | SP |   |     | G  | RUF | PO       | ) GV | ′R |          |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|----------|-----|-----|---|----|----|----|----|----|---|-----|----|-----|----------|------|----|----------|
|    |                                                             | NE                    |                            | а | b        | С   | d   | е | а  | b  | С  | d  | е  | f | a1  | a2 | а3  | a4       | a5   | a6 | b        |
| 2  | ACCERTA S.p.A.                                              | 21/05/2012            | CAMPANIA                   | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    | Via C. Tramontano, 66 - 84016<br>Pagani (SA)                |                       |                            |   |          |     |     |   |    |    |    |    |    |   |     |    |     |          |      |    |          |
|    |                                                             |                       |                            | Г | 1        | ı   |     | 1 |    |    |    | ı  |    | ı | 1   | 1  |     |          |      |    |          |
| 3  | AGENZIA BELTRAMO s.n.c.                                     | 30/07/2012            | PIEMONTE                   | Χ | Χ        | Х   | Χ   |   | Х  | Χ  | Χ  | Х  |    |   | Х   |    |     | Х        |      |    | _        |
|    | Via Monviso, 96 -12034 Paesana<br>(CN)                      |                       |                            |   |          |     |     |   |    |    |    |    |    |   |     |    |     |          |      |    |          |
|    |                                                             |                       | 1                          | l | <u> </u> | I   |     |   |    |    |    | I  |    | I | l I |    |     |          |      | 1  |          |
| 4  | APAVE ITALIA CPM s.r.l.<br>Via Artigiani, 63 - 25040 Bienno | 21/05/2012            | LOMBARDIA                  | Х | Х        | Х   | Χ   | Χ | Χ  | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | χ        |
|    | (BS)                                                        |                       | Veneto                     | Х | Х        | Х   | Х   | Χ | Х  | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | χ        |
|    |                                                             |                       | Piemonte                   | Х | Х        | Х   | Х   | Χ | Х  | Χ  | Χ  | Х  | Х  |   | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       | Toscana                    | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Χ  | Χ  | Χ  | Х  | Х  |   | Х   | Χ  | Х   | Х        | Х    | Х  | Χ        |
|    |                                                             |                       | Umbria                     | Χ | Х        | Х   | Х   | Χ | Χ  | Χ  | Χ  | Х  | Х  |   | Х   | Х  | Χ   | Χ        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       | Lazio                      | Х | Х        | Х   | Χ   | Χ | Χ  | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       | Campania                   | Χ | Χ        | Х   | Χ   | Χ | Χ  | Χ  | Χ  | Х  | Χ  |   | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Χ  | Х        |
|    |                                                             |                       | Puglia                     | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Х  | Χ  | Х  | Х  |   | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             | 21/05/2012            |                            | l | l        | 1   |     |   |    |    |    | 1  |    | 1 | l   |    |     | П        |      | Ī  |          |
| 5  | APICE s.r.l.<br>Via XXIV Maggio, 142 - 29121                | 21/05/2012            | Valle d'Aosta              | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | X        | Х    | Х  | Х        |
|    | Piacenza                                                    |                       | Piemonte                   | Х | Χ        | Х   | Χ   | Χ | Χ  | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       | Lombardia<br>Trentino Alto | Χ | Χ        | Х   | Χ   | Х | Χ  | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Χ        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       | Adige                      | Х | Х        | Х   | Х   | Χ | Χ  | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       | Veneto                     | Х | Х        | Х   | Х   | Χ | Χ  | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Χ  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       | EMILIA<br>ROMAGNA          | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       | Liguria                    | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       | Toscana                    | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       | Marche                     | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       | Lazio                      | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       | Campania                   | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       | Sicilia                    | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    | AOAOEDT A                                                   |                       | ı                          |   |          |     |     |   |    |    |    |    |    | ı |     |    |     |          |      |    |          |
| 6  | ASACERT Assessment & Certification s.r.l.                   | 19/12/2012            | Lombardia                  | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х |     |    |     |          |      |    | L        |
|    | Via Vittorio Veneto, 2 - 20032<br>Cormano (MI)              |                       | Puglia                     | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Х  | Х  | x  | Х  | Х | X   | Х  | Х   | Х        | X    | Х  | Х        |
|    |                                                             |                       |                            |   | -        |     |     |   |    |    |    |    |    |   |     |    |     |          |      |    |          |
| 7  | AVAL s.r.l.                                                 | 21/05/2012            | PIEMONTE                   | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Χ  | Χ  | Х  | Χ  | Х |     |    |     |          |      |    | <u> </u> |
|    | Via Roma, 22 - 12100 Cuneo                                  |                       | Lombardia                  | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х |     |    |     | <u> </u> |      |    | <u> </u> |
|    |                                                             |                       | Veneto                     | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х |     |    |     | L        | L    |    | L        |
|    |                                                             | 2475-75               | 1                          |   |          |     |     |   |    |    |    |    |    | ı | I   |    |     |          |      |    |          |
| 8  | BOREAS s.r.l.<br>Via Sant'Ottavio, 43/C - 10124             | 21/05/2012            | PIEMONTE                   | Х | Х        | Χ   | Χ   | Х | Х  | Χ  | Χ  | Х  | Χ  | Х | Х   | Χ  | Χ   | Х        | Х    | Х  | Χ        |
|    | Torino                                                      |                       | Lombardia                  | Х | Х        | Х   | Χ   | Х | Х  | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Χ  | Х   | Х        | Х    | Х  | Χ        |
|    |                                                             |                       | Liguria                    | Х | Х        | Х   | Χ   | Х | Х  | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Χ        |
|    |                                                             |                       | Emilia Romagna             | Х | Х        | Х   | Χ   | Х | Х  | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | Х        | Х    | Х  | Х        |
|    |                                                             | 00/07/55:5            |                            |   |          | .,  |     |   | ., |    | ,, |    |    |   |     |    |     |          |      |    |          |
| 9  | BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.                                | 30/07/2012            | Piemonte                   | Х | Х        | Х   | Х   | Х | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  | Х | Х   | Х  | Х   | X        | X    | Х  | X        |

| N. | SOGGETTO ABILITATO                        | DATA DI<br>ABILITAZIO | REGIONE                  | C | SRU | IPP(     | o s | С        |   | GF | RUP | РО | SP |          |    | GI | RUF | PO | GV | 'R |   |
|----|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|-----|----------|-----|----------|---|----|-----|----|----|----------|----|----|-----|----|----|----|---|
|    |                                           | NE                    |                          | а | b   | С        | d   | е        | а | b  | С   | d  | е  | f        | a1 | a2 | а3  | a4 | а5 | a6 | b |
|    | Via Miramare, 15 - 20126 Milano           |                       | LOMBARDIA                | Х | Х   | Х        | Х   | Х        | Χ | Х  | Χ   | Х  | Х  | Х        | Х  | Х  | X   | Х  | Х  | Χ  | Х |
|    |                                           |                       | Liguria                  | Х | Х   | Х        | Х   | Χ        | Х | Х  | Х   | Х  | Х  | Х        | Х  | Х  | Χ   | Х  | Х  | Χ  | Χ |
|    |                                           |                       | Veneto                   | Х | Х   | Х        | Х   | Χ        |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | X   | Х  | Х  | Х  | Χ |
|    |                                           |                       | Emilia Romagna           | Х | Х   | Х        | Х   | Х        |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Χ |
|    |                                           |                       | Toscana                  |   |     |          |     |          | Х | Х  | Х   | Х  | Х  | Х        | Х  | Х  | X   | Х  | Х  | Х  | Χ |
|    |                                           |                       | Lazio                    |   |     |          |     |          | Х | Х  | Х   | Х  | Х  | Х        | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Χ |
|    |                                           |                       | Marche                   |   |     |          |     |          |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | X   | Х  | Х  | Х  | Χ |
|    |                                           |                       | Campania                 |   |     |          |     |          |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Χ  | Χ |
|    |                                           |                       | Puglia                   |   |     |          |     |          |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Χ  | Х |
|    |                                           |                       | Sardegna                 |   |     |          |     |          |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | X   | Х  | Х  | Χ  | Х |
|    |                                           |                       | Sicilia                  |   |     |          |     |          |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | Χ   | Х  | Х  | Χ  | Χ |
|    | 050.0                                     |                       |                          |   |     | 1        | 1   | 1        |   |    |     | 1  |    | 1        | 1  | 1  |     | 1  | 1  |    |   |
| 10 | CEC - Consorzio Europeo<br>Certificazione | 19/09/2012            | LOMBARDIA                |   |     |          |     |          |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | Χ   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    | Via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (MI)     |                       | Liguria                  |   |     |          |     |          |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Χ  | Χ |
|    | ()                                        |                       | Veneto                   |   |     |          |     |          |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    |                                           |                       | Emilia Romagna           |   | Х   | Х        |     |          |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    |                                           |                       | Toscana                  | Х | Х   | Х        | Х   | Х        |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Χ |
|    |                                           |                       | Abruzzo                  |   |     |          |     |          |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    |                                           |                       | Campania                 | Х |     | Х        |     |          |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    |                                           |                       | Puglia                   |   |     |          |     |          |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    |                                           |                       | Sicilia                  |   |     |          |     |          | Х | Х  | Х   | Х  | Х  | Х        | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    |                                           |                       | Sardegna                 | Х | Х   | Х        | Х   | Х        | Х | Х  | Х   | Х  | Х  |          | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    |                                           |                       | - Caracg.ia              |   |     | ı        | ı   | <u> </u> |   |    |     | ı  |    | ı        |    | ı  |     | ı  | ı  |    |   |
| 11 | CENPI s.c.r.l.                            | 21/05/2012            | Piemonte                 | Х | Х   | Х        | Х   |          | X | Х  | X   | Х  | Х  | Х        |    |    |     |    |    |    |   |
|    | Via Malta, 12 - 25124 Brescia             |                       | LOMBARDIA                | Х | Х   | Х        | Х   |          | Х | Х  | Х   | Х  | Х  | Х        |    |    |     |    |    |    |   |
|    |                                           |                       | Veneto                   | Х | Х   | Х        | Х   |          | Х | Х  | Х   | Х  | Х  | Х        |    |    |     |    |    |    |   |
|    |                                           |                       | Friuli Venezia<br>Giulia | Х | х   | Х        | Х   |          | Х | Х  | Х   | х  | Х  | х        |    |    |     |    |    |    |   |
|    |                                           |                       | Lazio                    | Х | Х   |          |     |          | Х | Х  |     | Х  |    | Х        |    |    |     |    |    |    |   |
|    |                                           |                       | Marche                   | Х | Х   | Х        |     |          | Х | Х  |     |    |    |          |    |    |     |    |    |    |   |
|    |                                           |                       | Puglia                   | Х | Х   | Х        | Х   |          | Х | Х  |     |    | Х  | Х        |    |    |     |    |    |    |   |
|    |                                           |                       | Calabria                 |   | Х   |          |     |          | Х |    |     | Х  |    |          |    |    |     |    |    |    |   |
|    |                                           |                       | Sicilia                  | Х | Х   | Х        | Х   |          | Х | Х  |     |    | Х  | Х        |    |    |     |    |    |    |   |
|    |                                           |                       | Sardegna                 | Х | Х   | Х        | Х   |          | Х | Х  | Х   |    |    | Х        |    |    |     |    |    |    |   |
|    |                                           |                       | 1                        |   |     |          |     |          |   |    |     |    |    |          |    |    |     |    |    |    |   |
| 12 | CERTAT s.r.l.                             | 19/12/2012            | UMBRIA                   | Х | Х   | Х        | Х   | Х        | Х | X  | Х   | Х  | Х  | Х        | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    | Via Mentana, 50 - 05100 Terni             |                       | Lazio                    |   |     |          | Ì   |          | Х | Х  | Х   |    |    |          |    |    |     |    |    |    | Ħ |
|    |                                           |                       |                          |   |     |          |     |          |   |    |     |    |    |          |    |    |     |    |    |    |   |
| 13 | CERTIFICAZIONI & COLLAUDI s.r.l.          | 30/07/2012            | PIEMONTE                 | Х | Х   | Х        | Х   | Х        | Х | Х  | Χ   | Х  | Х  |          | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    | Via Orfanotrofio, 25 - 13900 Biella       |                       | Calabria                 |   |     |          |     |          |   |    |     |    |    |          | Х  | Х  | Х   | Х  | Х  | Х  | Х |
|    |                                           |                       | 3                        |   | _   | <u> </u> |     |          |   |    |     |    |    | <u> </u> |    |    |     |    |    |    |   |
| 14 | CERVINO s.r.l.                            | 30/07/2012            | LIGURIA                  | Х | Χ   | Χ        | Х   | Х        | Χ | Χ  | Χ   | Χ  | Χ  | Χ        | Х  | Χ  | Χ   | Χ  | Χ  | Χ  | Χ |

| N. | SOGGETTO ABILITATO                                                   | DATA DI<br>ABILITAZIO | REGIONE                    | (     | SRU   | IPP   | 0 S      | С   |       | GF    | RUP   | PO    | SP    |   |          | GI | RUP | PO       | GV | R  |   |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|----------|----|-----|----------|----|----|---|
|    |                                                                      | NE                    |                            | а     | b     | С     | d        | е   | а     | b     | С     | d     | е     | f | a1       | a2 | а3  | a4       | а5 | a6 | b |
|    | Piazza Nicolò Barabino, 10/5 -<br>16149 Genova                       |                       | Piemonte                   | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Χ  | Χ |
|    | To the Collection                                                    |                       | Lombardia                  | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|    |                                                                      |                       | Toscana                    | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     | Х |          |    |     |          |    |    | _ |
|    |                                                                      |                       | Sicilia                    | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     | -     | Х     | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Х  | Х  | Х |
|    |                                                                      |                       | Sicilia                    |       |       |       | <u> </u> |     |       |       |       |       |       |   | <u> </u> |    |     | <u> </u> |    |    |   |
| 15 |                                                                      | 10/12/2012            | TOSCANIA                   | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     | Х |          |    |     |          |    |    |   |
| 15 | C.E.V.I. Centro Elettrotecnico                                       | 19/12/2012            | TOSCANA                    | Х     |       | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     |       | Х     | Х |          |    |     |          |    | -  |   |
|    | Verifiche Impianti s.r.l.<br>Via Giambologna, 38 - 52100             |                       | Marche                     |       | , ·   | ^     |          | , · |       |       | ^     | , ·   |       |   | <u> </u> |    |     |          |    |    | _ |
|    | Arezzo                                                               |                       |                            |       |       |       |          | •   |       |       |       |       |       | - | -        | •  |     |          |    |    |   |
|    |                                                                      | l .                   | I                          |       | I     |       | 1        | 1   |       | I     |       | I     | I     |   | l I      | I  |     | 1        |    | 1  |   |
| 16 | CONTROL s.r.l.<br>Via A. Montagna Z.l 72023                          | 19/12/2012            | PUGLIA                     | Χ     | Χ     | Χ     | Χ        | Χ   | Χ     | Χ     | Χ     | Χ     | Χ     | Χ | Χ        | Χ  | Χ   | Χ        | Χ  | Χ  | Χ |
|    | Mesagne (BR)                                                         |                       |                            |       |       |       |          |     |       |       |       |       |       |   |          |    |     |          |    |    |   |
|    |                                                                      |                       |                            |       |       |       |          |     |       |       |       |       |       |   |          |    |     |          |    |    |   |
| 17 | CST Certificazioni e Servizi<br>Tecnici s.a.s.                       | (*)                   | PIEMONTE                   | Х     | Х     | Х     | Х        |     | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     |   |          |    |     |          |    |    |   |
|    | Via Broglia, 5/7 - 10023 CHIERI                                      |                       |                            |       |       |       |          |     |       |       |       |       |       |   |          |    |     |          |    |    | _ |
|    | (TO)                                                                 |                       |                            |       | ļ     |       | ļ        | ļ   |       |       |       | ļ     | ļ     |   | ļ        |    |     | ļ        |    |    |   |
| 40 | OTE Contilled lend and                                               | 0.4/0.4/0.40          | VENETO                     | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \    |     | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ |   |          |    |     |          |    |    |   |
| 18 | CTE - Certificazioni s.r.l. Via Monte Sabotino, 12/B - 35020         | 24/04/2013            | VENETO                     |       | Χ     |       |          |     |       | Х     |       | Х     |       |   |          |    |     |          |    |    |   |
|    | Ponte San Nicolò (PD)                                                |                       | Campania                   | Х     | Х     | Χ     | Х        |     | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     |   | -        | •  | •   |          |    |    |   |
|    |                                                                      | 21/05/2012            | 5                          |       | ,,    | , ,   |          |     | Ü     | .,    | \ ,   | ,,    | , ,   | Ü | \        | ,, | .,  | .,       | ,  | ., |   |
| 19 | <b>ECO Certificazioni S.p.A.</b><br>Via Mengolina, 33 - 48018 Faenza | 21/00/2012            | Piemonte<br>Friuli Venezia | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     |       | Х     |       | Х |          | Х  | Х   | Х        | Х  | Х  | X |
|    | (RA)                                                                 |                       | giulia                     | Х     | Х     | Х     |          | Χ   |       | Х     |       | Х     |       | Х |          | Х  | Χ   | Х        | Χ  | Χ  | Х |
|    |                                                                      |                       | Lombardia                  | Х     | Χ     | Χ     | Х        | Χ   | Χ     | Χ     | Χ     | Χ     | Χ     | Χ | Χ        | Χ  | Χ   | Х        | Χ  | Χ  | Χ |
|    |                                                                      |                       | Liguria<br>EMILIA          | Х     | Χ     | Χ     | Χ        | Χ   | Χ     | Χ     | Χ     | Χ     | Χ     | Χ | Χ        | Χ  | Χ   | Χ        | Χ  | Χ  | Χ |
|    |                                                                      |                       | ROMAGNA                    | Х     | Х     | Х     | Х        | Χ   | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     | Χ | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|    |                                                                      |                       | Veneto                     | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|    |                                                                      |                       | Toscana                    | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|    |                                                                      |                       | Umbria                     | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Х  | Х  | Χ |
|    |                                                                      |                       | Marche                     | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Х  | Х  | Χ |
|    |                                                                      |                       | Lazio                      | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|    |                                                                      |                       | Abruzzo                    | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|    |                                                                      |                       | Molise                     | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     |       | Х     | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Х  | Х  | Х |
|    |                                                                      |                       | Campania                   | Х     | Х     | Х     | Х        |     |       |       |       |       |       | Х |          |    |     |          |    |    | Х |
|    |                                                                      |                       | Puglia                     | Х     | Х     | Х     | Х        |     |       | Х     |       |       |       | Х | Х        |    |     |          |    | Х  | Х |
|    |                                                                      |                       | Basilicata                 |       |       |       |          |     | Х     | Х     |       |       |       | Х |          |    |     |          |    |    |   |
|    |                                                                      |                       | Calabria                   | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   |       |       |       |       |       | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Х  | Х  | Х |
|    |                                                                      |                       | Sicilia                    | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   |       | Х     |       |       |       | Х | Ĺ        |    | Ť   | Ť        |    |    | Ì |
|    |                                                                      |                       | Sardegna                   | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     |       | Х     | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Х  | Х  | Х |
|    |                                                                      |                       | Laraogria                  |       | _^    | _^_   |          |     |       |       |       | _^    | _^    |   |          | _^ |     |          |    | ^  |   |
| 20 | ECOTECH s.r.l.                                                       | 21/05/2012            | Marche                     | Х     | Х     | Х     | Х        | Х   | Х     | Х     | Х     | Х     | Х     | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | х  | Х  | Х |
|    | Via Bruno Colli, 4 - 06135 Ponte S.<br>Giovanni (PG)                 |                       | UMBRIA                     |       |       |       |          |     |       |       |       |       |       |   |          |    |     |          |    |    |   |
|    | Giovanni (FG)                                                        |                       |                            | X     |       |       |          | X   |       |       |       |       | X     |   |          |    |     |          | X  |    | ^ |
| l  | I                                                                    |                       | Toscana                    | X     | X     | X     | ΙX       | Χ   | ΙX    | X     | ΙX    | X     | X     | X | ΙX       | ΙX | ΙX  | ΙX       | X  | X  | Х |

| N. | SOGGETTO ABILITATO                                   | DATA DI<br>ABILITAZIO | REGIONE                    | (     | SRU                                   | IPP | o s                                   | С                                     |    | GR    | UP | РО | SP                                    |       |                                       | GF    | RUF | PPO                                   | GV    | 'R |          |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|----|-------|----|----|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------|-------|----|----------|
|    |                                                      | NE                    |                            | а     | b                                     | С   | d                                     | е                                     | а  | b     | С  | d  | е                                     | f     | a1                                    | a2    | аЗ  | a4                                    | а5    | а6 | b        |
|    |                                                      |                       | Lazio                      | Х     | Х                                     | Х   | Х                                     | Χ                                     | Х  | Χ     | Χ  | Χ  | Х                                     | Х     | Х                                     | Х     | Х   | Х                                     | Х     | Χ  | Χ        |
|    |                                                      |                       | Calabria                   | Х     | Х                                     | Х   | Х                                     | Х                                     | Х  | Х     | Χ  | Х  | Х                                     | Х     | Х                                     | Х     | Х   | Х                                     | Х     | Х  | Χ        |
|    | E.C.S. Europe Certification                          | 00/07/0040            |                            |       | l                                     |     |                                       |                                       |    |       |    |    | l                                     | 1     | l                                     |       |     |                                       | 1     |    |          |
| 21 | Service s.r.l.                                       | 30/07/2012            | LOMBARDIA                  | Х     | Χ                                     | Х   | Χ                                     |                                       | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Χ                                     | Х     | Χ                                     | Х     | Х   | Х                                     | Х     | Χ  | Χ        |
|    | Via Solferino, 7 - 46100 Mantova                     |                       | Veneto                     | Х     | Х                                     | Х   | Х                                     |                                       | Χ  | Х     | Χ  | Χ  | Х                                     | Х     | Х                                     | Х     | Х   | Х                                     | Х     | Х  | Χ        |
|    | E                                                    | 21/05/2012            | DIEMONTE                   | \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |    | , ,   |    | ., | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | l     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ |     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ |    | V        |
| 22 | ELLISSE s.r.l.<br>Strada dei Ronchi, 29 - 10133      | 21/00/2012            | PIEMONTE                   | Х     | Х                                     | Х   | Х                                     | Х                                     | Х  | Х     | Χ  | Χ  |                                       |       | X                                     |       | Х   | Х                                     | Х     | Х  | Х        |
|    | Torino                                               |                       | Lombardia<br>Trentino Alto | Х     | Х                                     | Х   | Х                                     | Х                                     | Х  | Х     | Χ  | Х  | Х                                     |       | Х                                     | Х     | Х   | Х                                     | Х     | Х  | Х        |
|    |                                                      |                       | Adige                      | Х     | Χ                                     | Х   | Χ                                     | Χ                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Χ                                     |       |                                       |       |     |                                       |       |    | <u> </u> |
|    |                                                      |                       | Veneto                     | Х     | Χ                                     | Х   | Χ                                     | Χ                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Χ                                     |       | Х                                     | Х     | Χ   | Х                                     | Х     | Χ  | Χ        |
|    |                                                      |                       | Liguria                    | Х     | Χ                                     | Х   | Χ                                     | Χ                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Χ                                     |       |                                       |       |     |                                       |       |    | <u> </u> |
|    |                                                      |                       | Emilia Romagna             | Χ     | Χ                                     | Х   | Χ                                     | Χ                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Χ                                     |       | Χ                                     | Χ     | Χ   | Χ                                     | Х     | Χ  | Χ        |
|    |                                                      |                       | Toscana                    | Χ     | Χ                                     | Х   | Χ                                     | Χ                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Χ                                     |       | Χ                                     | Χ     | Χ   | Χ                                     | Х     | Χ  | Χ        |
|    |                                                      |                       | Marche                     | Χ     | Χ                                     | Х   | Χ                                     | Χ                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Χ                                     |       |                                       |       |     |                                       |       |    | $\vdash$ |
|    |                                                      |                       | Umbria                     | Х     | Х                                     | Х   | Х                                     | Х                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Х                                     |       | Х                                     | Х     | Χ   | Х                                     | Х     | Χ  | Χ        |
|    |                                                      |                       | Lazio                      | Χ     | Χ                                     | Χ   | Χ                                     | Χ                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Χ                                     |       |                                       |       |     |                                       |       |    | H        |
|    |                                                      |                       | Abruzzo                    | Х     | Х                                     | Х   | Х                                     | Х                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Х                                     |       | Х                                     | Х     | Χ   | Х                                     | Х     | Χ  | Χ        |
|    |                                                      |                       | Campania                   | Х     | Х                                     | Х   | Х                                     | Х                                     | Х  | Х     | Χ  | Χ  | Х                                     |       |                                       |       |     |                                       |       |    | Н        |
|    | E.L.T.I. European Lift Testing                       | 30/07/2012            |                            | Х     | Х                                     | Х   | Х                                     | Х                                     | Х  | Х     | ~  | Х  | Х                                     | Х     | Х                                     | Х     | Х   | Х                                     | Х     | Х  | Х        |
| 23 | Italia s.r.l.                                        | 30/07/2012            | LAZIO                      |       | -                                     |     |                                       |                                       |    |       |    |    | -                                     |       |                                       |       |     |                                       |       |    |          |
|    | Via A. Bargoni, 8 - 00153 Roma                       |                       | Campania                   | Х     | Х                                     | Х   | Х                                     | Х                                     | Х  | Х     | X  | Х  | Х                                     | Х     | Х                                     | Х     | Х   | Х                                     | Х     | Х  | Х        |
| 24 | EMO DIN and                                          | 21/05/2012            | DUCLIA                     |       | \ \ \                                 | V   | \ \                                   | V                                     | V  | \ \ \ | V  | V  | \ \ \                                 | \ \ \ | \ \ \                                 | V     | V   | \ \                                   | \ \ \ | V  |          |
| 24 | E.M.Q DIN s.r.l.<br>Via Duomo, 6 - 70033 Corato (BA) | 2.700720.2            | PUGLIA<br>Abruzzo          | X     | X                                     | X   |                                       |                                       | X  | X     | X  |    | X                                     | X     | X                                     | X     | X   | X                                     | X     | X  | X        |
|    |                                                      |                       | Basilicata                 | Х     | Х                                     |     |                                       |                                       | Х  |       |    |    | Х                                     |       | 1                                     |       |     |                                       |       |    |          |
|    |                                                      |                       | I                          |       | I                                     |     |                                       | 1                                     |    | 1 1   |    |    | I                                     | 1     | I                                     |       |     |                                       | 1     |    |          |
| 25 | EN.P.I. s.r.I.                                       | 21/05/2012            | Piemonte                   | Х     | Χ                                     | Х   | Χ                                     | Χ                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Χ                                     | Х     |                                       |       |     |                                       |       |    | <u> </u> |
|    | Via Cinthia, 41 - 80126 Napoli                       |                       | Lombardia                  | Х     | Χ                                     | Х   | Χ                                     | Χ                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Χ                                     | Х     | Х                                     | Х     | Χ   | Χ                                     | Х     | Χ  | Χ        |
|    |                                                      |                       | Veneto                     | Χ     | Χ                                     | Х   | Χ                                     | Χ                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Х  | Χ                                     | Χ     |                                       |       |     |                                       |       |    | <u> </u> |
|    |                                                      |                       | Umbria                     | Х     | Χ                                     | Х   | Χ                                     | Χ                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Χ                                     | Х     |                                       |       |     |                                       |       |    | H        |
|    |                                                      |                       | Lazio                      | Х     | Χ                                     | Χ   | Χ                                     | Χ                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Х  | Χ                                     | Х     |                                       |       |     |                                       |       |    | Щ        |
|    |                                                      |                       | Puglia                     | Χ     | Χ                                     | Χ   | Χ                                     | Χ                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Χ  | Χ                                     | Х     |                                       |       |     |                                       |       |    | H        |
|    |                                                      |                       | CAMPANIA                   | Х     | Х                                     | Х   | Х                                     | Х                                     | Х  | Х     | Χ  | Χ  | Х                                     | Х     | Х                                     | Х     | Х   | Х                                     | Х     | Х  | Χ        |
|    | Ente Certificazione Macchine                         | 20/07/2040            | EMILIA                     | V     | V                                     | V   | \ \ \                                 | V                                     | V  | V     | V  | V  | V                                     | V     | V                                     | V     | V   | V                                     | V     | V  | V        |
| 26 | s.r.l. Via Mincio, 386 - 41056 Savignano             | 30/07/2012            | ROMAGNA                    | Х     | Х                                     | Х   |                                       | 1                                     | Х  | Х     | X  |    |                                       | Х     | Х                                     | Х     | Х   | Х                                     | Х     | Х  | X        |
|    | sul Panaro (MO)                                      |                       | Lombardia                  | Х     | Х                                     | Х   |                                       |                                       | Х  | Х     | Х  |    |                                       |       |                                       |       |     |                                       |       |    | Ш        |
|    |                                                      |                       | Veneto                     | Х     | Х                                     | Х   | Х                                     | Х                                     | Χ  | Х     | Χ  | Χ  | Х                                     | Х     |                                       | L     |     |                                       |       | L  |          |
|    |                                                      | 40/00/00:5            |                            |       | v                                     | V   |                                       | v                                     | ., | ,, l  | ١, | U  | v                                     | \ \ \ |                                       |       | v   |                                       |       | V  | ,        |
| 27 | Ente Certificazioni S.p.A. (già Ente Certificazioni  | 19/09/2012            | LAZIO                      | X     | Х                                     | X   | Х                                     | Х                                     | X  | Х     | X  |    |                                       | Х     | X                                     |       | X   | Х                                     |       | Х  | Х        |
|    | Omologazioni)                                        |                       | Campania                   | Χ     | Х                                     | Х   | Х                                     | Х                                     | Х  | Х     | Χ  |    | -                                     | Х     | Х                                     | Х     | Х   |                                       |       |    | Х        |
|    | Via Saint Vicent, 11 - 00135 Roma                    |                       | Calabria                   | Х     | Х                                     | Х   | Х                                     | Х                                     | Х  | Х     | Χ  |    |                                       |       | -                                     | Х     | Χ   |                                       |       |    | Χ        |
|    |                                                      |                       | Sicilia                    | Χ     | Χ                                     | Χ   | Χ                                     | Х                                     | Χ  | Χ     | Χ  | Х  | Χ                                     | Χ     | Χ                                     | Χ     | Х   | Χ                                     | Χ     | Х  | Х        |

| N.  | SOGGETTO ABILITATO                                                                            | DATA DI<br>ABILITAZIO | REGIONE                     | (                                     | SRU   | IPP   | o s | С                                     |        | GR     | UP     | РО | SP    |       |          | GF    | RUP | РО  | G۷     | R   |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-----|---------------------------------------|--------|--------|--------|----|-------|-------|----------|-------|-----|-----|--------|-----|----------|
|     |                                                                                               | NE                    |                             | а                                     | b     | С     | d   | е                                     | а      | b      | С      | d  | е     | f     | a1       | a2    | а3  | a4  | а5     | а6  | b        |
| 28  | ERACLE s.r.l. Via A. Rossi, 20 - 51016                                                        | 21/05/2012            | TOSCANA                     | X                                     | X     | X     | X   | X                                     | X<br>X |        | X<br>X |    | X     |       |          |       |     | X   |        |     | X<br>X   |
|     | Montecatini Terme (PT)                                                                        |                       | Liguria                     |                                       | X     |       | ^   |                                       | ^      | Χ      |        | ^  | X     | Х     | Х        | Х     | Χ   | Х   | Х      | Х   | ^        |
| 29  | E.T.C. European Technological<br>Certification s.r.l.<br>Viale P. e A. Pirelli - 20126 Milano | 21/05/2012            | LOMBARDIA<br>Piemonte       | X                                     | X     | X     |     |                                       | X<br>X | X<br>X | X<br>X |    | X     | X     | X        | X     | X   |     | X<br>X |     | X<br>X   |
|     | Transfer of the Home 20120 Hillians                                                           |                       |                             |                                       |       |       |     |                                       |        |        |        |    |       |       |          |       |     |     |        |     |          |
| 30  | EURISP ITALIA s.r.l.                                                                          | 21/05/2012            | PIEMONTE                    | Х                                     | Х     | Х     | Χ   | Х                                     | Χ      | Χ      | Χ      | Χ  | Х     | Х     | Х        | Х     | Χ   | Х   | Х      | Х   | Χ        |
|     | Via Brione, 28/A - 10143 Torino                                                               |                       | Lombardia                   | Х                                     | Х     | Х     | Х   | Х                                     | Χ      | Х      | Х      | Χ  | Х     | Х     | Х        | Х     | Х   | Х   | Х      | Х   | Χ        |
|     |                                                                                               |                       | Veneto                      | Х                                     | Х     | Х     | Х   | Χ                                     | Χ      | Х      | Χ      | Χ  | Х     | Х     |          |       |     |     |        |     | _        |
|     |                                                                                               |                       | Emilia Romagna              | Х                                     | Х     | Х     | Х   | Χ                                     | Χ      | Χ      | Χ      | Χ  | Х     | Х     | Х        | Х     | Χ   | Χ   | Χ      | Χ   | Χ        |
|     |                                                                                               |                       | Liguria                     | Х                                     | Χ     | Х     | Χ   | Χ                                     | Χ      | Χ      | Χ      | Χ  | Х     | Х     | Х        | Х     | Χ   | Χ   | Χ      | Χ   | Χ        |
|     |                                                                                               |                       | Toscana                     | Х                                     | Х     | Χ     | Х   | Χ                                     | Χ      | Χ      | Χ      |    | Х     | Х     | Х        | Х     | Χ   | Χ   | Χ      | Χ   | Χ        |
|     |                                                                                               |                       | Lazio                       | Х                                     | Х     | Х     | Х   | Х                                     | Χ      | Х      | Х      | Χ  | Х     | Х     | Х        | Х     | Χ   | Х   | Х      | Х   | Χ        |
| 0.4 | EUDOEINO MODULO UNO O A                                                                       | 21/05/2012            | DIEMONTE                    | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ |     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | · ·    | V      | V      | ٧/ | \ \ \ | \ \ \ |          | \ \ \ | · · | , l | , l    | · · |          |
| 31  | EUROFINS-MODULO UNO S.p.A.                                                                    | 21/00/2012            | PIEMONTE                    | X                                     | X     | X     |     |                                       | X      |        | X      |    |       | X     |          | X     |     |     | X      |     | X        |
|     | Via Cuorgné, 21 - 10156 Torino                                                                |                       | Lombardia<br>Friuli Venezia |                                       |       |       |     |                                       |        |        |        |    |       |       |          |       | X   |     |        |     |          |
|     |                                                                                               |                       | Giulia                      | X                                     | X     |       |     |                                       |        |        | X      |    |       |       |          |       |     | X   |        |     | X        |
|     |                                                                                               |                       | Veneto                      | X                                     | X     | X     | X   |                                       | X      |        |        |    |       | X     |          | X     | X   |     | X      |     | X        |
|     |                                                                                               |                       | Emilia Romagna              | X                                     | X     |       |     |                                       | X      | X      | X      |    | X     | X     | X        |       | X   |     |        | X   | X        |
|     |                                                                                               |                       | Liguria                     | X                                     | X     | X     |     | X                                     |        |        | X      |    |       |       |          |       |     |     |        |     | X        |
|     |                                                                                               |                       | Toscana<br>Lazio            | X                                     | X     | X     | X   |                                       | X      | X      | X      |    |       | X     |          | X     | X   |     | X      |     | X        |
|     |                                                                                               |                       | Puglia                      | X                                     | X     | X     |     |                                       | X      | X      | X      | X  | X     | X     | ^        | ^     | ^   | ^   | ^      | ^   | $\hat{}$ |
|     |                                                                                               |                       | i uglia                     |                                       |       |       | ^   |                                       |        |        |        |    |       |       | <u> </u> |       |     |     |        |     |          |
| 32  | EZI Inspections s.r.l.                                                                        | 19/12/2012            | Veneto                      | Х                                     | Х     | Х     | Х   | Х                                     |        |        |        |    |       |       | Х        | Х     | Х   | Х   | Х      | Х   | Х        |
|     | Via dell'Elettricità, 39 - 30175<br>Venezia Porto Marghera                                    |                       |                             |                                       |       |       |     |                                       |        |        |        |    |       |       |          |       |     |     |        |     |          |
|     |                                                                                               |                       | Ī                           | I                                     | I     |       |     |                                       |        |        |        |    |       | l     | l I      | l     |     |     |        |     |          |
| 33  | GENERAL - INSPECTION s.r.l.                                                                   | 19/09/2012            | LOMBARDIA                   |                                       | Χ     | Χ     |     |                                       |        |        |        |    |       |       |          |       |     |     |        |     | _        |
|     | Via Mac Mahon, 33 - 20155 Milano                                                              |                       |                             | •                                     | •     |       | •   |                                       |        |        |        |    |       | -     | •        |       |     | •   |        |     |          |
| 34  | G.E.S.A. s.a.s.<br>Corso Peschiera, 238 - 10139<br>Torino                                     | 21/05/2012            | PIEMONTE                    | Х                                     | Х     | Х     | Χ   | Х                                     | Х      | Х      | Х      | X  | Х     |       |          |       |     |     |        |     |          |
|     |                                                                                               |                       | •                           | •                                     | •     |       | •   |                                       |        |        |        |    |       | -     | •        |       |     |     |        |     |          |
| 35  | GV VERIFICHE s.r.l.<br>Via Tesa Varoni, s.n.c 82016<br>Montesarchio (BN)                      | 24/04/2013            | CAMPANIA                    | Х                                     | Х     | Х     | Х   | Х                                     | Х      | Х      | Х      | Х  | Х     |       | Х        | Х     | Х   | Х   | х      | х   | X        |
|     |                                                                                               | 00/07/27:             |                             |                                       |       | 3.6   | .,  |                                       |        | ,, l   | ,, I   |    |       | l     |          |       | ,,  | ,,  | ,, 1   |     | Ţ        |
| 36  | HT s.r.l.                                                                                     | 30/07/2012            | TOSCANA                     | Х                                     | Х     | Х     | Х   | Х                                     |        | Χ      | Χ      |    |       |       | Х        | Χ     | Χ   | Х   | Х      |     | X        |
|     | Via A. Corelli, 66/3 - 50127 Firenze                                                          |                       |                             |                                       |       |       |     |                                       |        |        |        |    |       |       |          |       |     |     |        |     |          |
|     | ICE - Istituto Certificazione                                                                 | 21/05/2012            |                             |                                       |       |       |     |                                       |        |        |        |    |       |       |          |       |     |     |        |     |          |
| 37  | Europea S.p.A.                                                                                | £ 1/UU/2U 12          | Lombardia                   | Χ                                     | Χ     | Χ     | Χ   | Χ                                     | Χ      | Χ      | Χ      | Χ  | Χ     | Χ     | Χ        | Χ     | Χ   | Χ   | Χ      | Χ   | Χ        |

| N. | SOGGETTO ABILITATO                                       | DATA DI<br>ABILITAZIO | REGIONE                | (        | SRU | JPP | o s | С          |          | GF       | RUP | РО  | SP          |                  |              | GI       | RUF | PO | GV | R        |         |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----|-----|-----|------------|----------|----------|-----|-----|-------------|------------------|--------------|----------|-----|----|----|----------|---------|
|    |                                                          | NE                    |                        | а        | b   | С   | d   | е          | а        | b        | С   | d   | е           | f                | a1           | a2       | а3  | a4 | а5 | a6       | b       |
|    | Via Garibaldi, 20 - 40011 Anzola<br>Emilia (BO)          |                       | EMILIA<br>ROMAGNA      | Х        | Х   | Х   | Х   | Х          | Х        | Y        | Y   | Y   | х           | Х                | Y            | Х        | Y   | X  | Х  | Х        | Х       |
|    | Ellinia (BO)                                             |                       | Friuli Venezia         |          | ^   |     |     | <u>  ^</u> |          |          |     |     |             |                  |              |          |     |    |    | ^        | ŕ       |
|    |                                                          |                       | Giulia                 | Х        | Х   | Х   | Х   | Х          | Χ        | Х        | Χ   | Χ   | Х           | Χ                | Х            | Х        | Χ   | Χ  | Х  | Χ        | Χ       |
|    |                                                          |                       | Toscana                | Χ        | Χ   | Χ   | Χ   | Х          | Χ        | Χ        | Χ   | Χ   | Χ           | Χ                | Χ            | Χ        | Χ   | Χ  | Х  | Χ        | Χ       |
|    |                                                          |                       | Lazio                  | Х        | Χ   | Χ   | Χ   | Х          | Х        | Χ        | Χ   | Х   | Х           | Χ                | Х            | Х        | Χ   | Χ  | Х  | Χ        | Χ       |
|    |                                                          |                       | Abruzzo                | Х        | Х   | Х   | Х   | Х          | Х        | Х        | Х   | Х   | Х           | Х                | Х            | Х        | Х   | Х  | х  | Х        | Х       |
|    |                                                          |                       | Campania               |          |     |     |     |            |          |          |     |     |             |                  | Х            | Х        | Х   | Х  | Х  | Х        | Х       |
|    |                                                          |                       | Sicilia                | Х        | Х   | Х   | Х   | Х          | Х        | Х        | Х   | Х   | Х           | Х                |              |          |     |    |    |          |         |
|    | L                                                        |                       | Ciona                  |          |     |     |     | ^          |          |          |     |     | <u>  ^ </u> |                  | <u> </u>     | <u> </u> |     |    |    |          |         |
|    |                                                          | 0.1/0.1/0.10          |                        |          | , , | \ , | .,  | T.,        |          | .,       | .,  |     | <u> </u>    | \ , <sub>'</sub> | <u>ا</u> , , | l , ,    | .,  | ., |    |          | .,      |
| 38 | ICIM S.p.A. P.za Don Enrico Mapelli, 75-20099            | 24/04/2013            | LOMBARDIA              | Х        | Х   | Х   | Х   | Х          | Х        | Χ        | Х   | Х   | Х           | Χ                | Х            | Χ        | Х   | Χ  | Χ  | Χ        | X       |
|    | Sesto San Giovanni (MI)                                  |                       | Puglia                 | Х        | Χ   | Χ   | Χ   | Х          |          |          |     |     |             |                  | •            |          |     |    |    |          |         |
|    | LOCINICEONEDIA - CICURETTA                               |                       | TDENTING               |          |     |     |     | 1          | 1        |          |     |     |             |                  |              | ı        |     |    |    |          |         |
| 39 | I &S INGEGNERIA e SICUREZZA s.r.l.                       | 30/07/2012            | TRENTINO<br>ALTO ADIGE | Х        | Х   | Х   | Х   | Х          | Х        | Х        | Х   | Х   | Х           | Х                | Х            | Х        | Х   | Х  | Х  | Х        | Χ       |
|    | Via Marie Curie Strasse, 17 - 39100                      |                       | Venete                 | Х        | Х   | Х   | Х   | Х          | Х        | Х        | Х   | Х   | Х           | Х                | Х            | Х        | Х   | Χ  | Х  | Х        | Х       |
|    | Bolzano Bozen                                            |                       | Veneto                 | <u> </u> | L   | L   | L   | 1          | <u> </u> | <u> </u> |     | L   | <u> </u>    | L                | <u> </u>     | <u> </u> | L   | _  |    |          |         |
|    | IGQ - Istituto Italiano di Garanzia                      | 21/05/2012            |                        |          |     |     |     |            |          |          |     |     |             |                  |              |          |     |    |    |          |         |
| 40 | della Qualità                                            | 21/00/2012            | LOMBARDIA              | Х        | Χ   | Χ   | Χ   |            | Χ        | Χ        | Χ   | Χ   | Χ           | Χ                |              |          |     |    |    |          | <u></u> |
|    | Viale Sarca, 336 - 20126 Milano                          |                       |                        |          | •   |     |     | •          |          |          |     | -   |             | •                | •            | ,        |     |    |    |          |         |
|    |                                                          |                       | Trentino Alto          | ı        | Ι   | Ι   |     | I          | ı        |          |     |     | 1           | 1                | 1            | 1        |     |    |    |          |         |
| 41 |                                                          | 21/05/2012            | Adige                  | Х        | Χ   | Χ   | Х   | Х          | Х        | Х        | Χ   | Х   | Х           | Х                | Х            | Х        | Χ   | Χ  | Х  | Χ        | Χ       |
|    | I.M.Q Istituto Italiano del<br>Marchio di Qualità S.p.A. |                       | LOMBARDIA              |          |     |     |     |            | Х        | Х        | Х   | Х   | Х           | Х                | Х            | Х        | Х   | Х  | х  | Х        | Х       |
|    | Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano                       |                       | Veneto                 | Х        | Х   | Х   | Х   | Х          | Х        |          | Х   |     |             | Х                | х            |          |     |    |    | Х        | Х       |
|    | The Quinting 10 20 100 Nimeric                           |                       | Liguria                |          |     |     |     |            | Х        | Х        |     |     |             |                  |              | Х        | Х   |    |    | Х        | X       |
|    |                                                          |                       | J                      |          | .,  | .,  | .,  | \          |          |          |     |     |             |                  |              |          |     |    |    |          |         |
|    |                                                          |                       | Lazio                  | Х        | Х   | Х   |     |            | Х        | Х        | Х   | Х   | Х           | Х                | Х            |          | Х   | Χ  | Х  | Х        | Х       |
|    |                                                          |                       | Campania               | Х        | Х   | Х   | Х   | Х          |          |          |     |     |             |                  | Х            | Х        | Х   | Χ  | Х  | Χ        | Χ       |
|    |                                                          |                       | Sicilia                |          |     |     |     |            | Χ        | Χ        | Χ   | Х   | Х           | Χ                | ļ            | ļ        |     |    |    | <u> </u> | <u></u> |
|    | I.N.C Istituto Nazionale di                              |                       |                        | ı        | Ι   | Ι   |     | I          | ı        |          |     |     | 1           | 1                | 1            | 1        |     |    |    |          |         |
| 42 | Certificazione s.r.l.                                    | 21/05/2012            | CAMPANIA               | Х        | Χ   | Х   | Χ   | Х          | Х        | Χ        | Χ   | Х   | Х           |                  | Х            | Χ        | Χ   | Χ  | Х  | Χ        | Χ       |
|    | Piazza Carità, 15 - 81025<br>Marcianise (CE)             |                       |                        |          |     |     |     |            |          |          |     |     |             |                  |              |          |     |    |    |          |         |
|    | Marolatilise (GE)                                        |                       | <u> </u>               |          | •   | •   | •   |            |          |          |     | •   |             | •                | •            | •        | •   |    |    |          |         |
|    |                                                          | 40                    |                        | ١        | Ī., | Ī., | Ī., | Ι.,        | ١.,      | Ī.,      |     | Ī., | Ι.,         | Ī.,              | Ι.,          | T.,      |     |    |    |          |         |
| 43 | INSPECTA s.r.l.<br>Via Angelo Sismonda, 20 - 10145       | (*)                   | PIEMONTE               | X        | X   | X   | X   | Χ          | X        | X        | Χ   | X   | X           | X                | X            | X        | ΙX  | Χ  | Χ  |          | Χ       |
|    | Torino                                                   |                       |                        |          |     |     |     | •          |          |          |     |     |             |                  |              |          |     |    |    | _        | -       |
|    | I.P.I Ingegneria per l'Industria                         |                       | T T                    |          |     |     |     |            |          |          |     |     |             |                  |              |          |     |    |    |          |         |
| 44 | s.r.l.                                                   | 21/05/2012            | Piemonte               | х        | Х   | Х   | Х   | Х          | Х        | Х        | Х   | Х   | Х           | Х                | х            | Х        | Х   | Х  | Х  | Х        | Х       |
|    | Via Giulia, 116 - 00186 Roma                             |                       | Lombardia              | Х        | Х   | Х   |     |            | Х        |          | Х   |     |             |                  |              | Х        |     |    |    |          | Х       |
|    | ,                                                        |                       | Trentino Alto          |          |     |     |     |            |          |          |     |     |             | Ī                |              |          |     |    |    |          |         |
|    |                                                          |                       | Adige                  | Х        | Х   |     |     |            |          |          | Х   |     |             |                  |              |          |     |    |    |          |         |
|    |                                                          |                       | Liguria                | Х        | Х   | Х   | Х   | Х          | Х        | Х        | Х   | Х   | Х           | -                | Х            | Х        | Х   | Χ  | Χ  | Χ        | Χ       |
|    |                                                          |                       | Veneto                 | Х        | Χ   | Χ   | Χ   | Χ          | Χ        | Χ        | Χ   | Χ   | Χ           | Χ                | Х            | Χ        | Χ   | Χ  | Χ  | Χ        | Χ       |
|    |                                                          |                       | Emilia Romagna         | Х        | Х   | Х   | Х   | Χ          | Х        | Х        | Х   | Х   | Х           | Х                | Х            | Х        | Х   | Χ  | Х  | Х        | Х       |
|    |                                                          |                       | Marche                 | Х        | Х   | Х   | Х   | Х          | Х        | Х        | Х   | Х   | Х           | Х                | Х            | Х        | Х   | Х  | Х  | Х        | Х       |
|    |                                                          |                       | Toscana                | Х        | Х   | Х   |     |            | х        | Х        |     |     |             |                  |              | Х        | Х   |    |    |          | Х       |
|    |                                                          |                       |                        |          |     |     |     |            |          |          |     |     |             |                  |              |          |     |    |    |          |         |
|    | <b> </b>                                                 |                       | Umbria                 | Χ        | Х   | Χ   | Х   | Х          | Χ        | Χ        | Χ   | Χ   | Χ           | Х                | X            | Χ        | X   | Χ  | Х  | Χ        | ٨       |

| N. | SOGGETTO ABILITATO                                    | DATA DI<br>ABILITAZIO | REGIONE                  | C | BRU | IPP | 0 S | С   |    | GF  | RUP | РО  | SP  |    |     | GF  | RUP | PPO | GV | R       |     |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|---------|-----|
|    |                                                       | NE                    |                          | а | b   | С   | d   | е   | а  | b   | С   | d   | е   | f  | a1  | a2  | а3  | a4  | a5 | a6      | b   |
|    |                                                       |                       | LAZIO                    | Х | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    |                                                       |                       | Abruzzo                  | Х | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    |                                                       |                       | Molise                   | X | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | X   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    |                                                       |                       | Campania                 | X | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   |    | Х   | Х   | X   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    |                                                       |                       | Puglia                   | Х | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Χ   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    |                                                       |                       | Basilicata               | Х | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    |                                                       |                       | Calabria                 | Х | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Χ   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    |                                                       |                       | Sicilia                  | Х | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   |    | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    |                                                       |                       | Sardegna                 | X | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | X   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    |                                                       |                       |                          |   | •   |     |     |     |    | •   |     |     |     |    |     |     |     |     |    |         |     |
| 45 | ISIS s.c.r.l.                                         | (*)                   | LOMBARDIA                | Х | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    | Via Stresa, 15 - 20125 Milano                         |                       | Lazio                    |   |     |     |     |     | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  |     |     |     |     |    |         |     |
|    |                                                       |                       | Abruzzo                  | Х | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Χ   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    |                                                       |                       | Puglia                   |   |     |     |     |     | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  |     |     |     |     |    |         |     |
|    |                                                       |                       | -<br>                    |   |     |     |     |     | 1  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |         |     |
| 46 | ISPEDIA s.r.l.                                        | 19/09/2012            | LOMBARDIA                | Χ | Χ   | Χ   | Χ   |     | Χ  | Χ   | Χ   | Χ   | Χ   |    |     |     |     |     |    | <u></u> |     |
|    | Via Ronco, 8 - 25064 Gussago (BS)                     |                       |                          |   |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |         |     |
|    |                                                       | 00/07/00/0            |                          |   |     | 1   |     | 1   |    | \ \ | \ \ | \ \ | I v |    | Ιν  | \ \ | \ \ | \ \ |    | \ \     | \ \ |
| 47 | ISTITUTO DI RICERCHE E<br>COLLAUDI M. MASINI s.r.i.   | 30/07/2012            | LOMBARDIA                |   |     |     |     |     | Χ  | Х   | Х   | Х   | Х   | Χ  | Х   | Х   | Х   | Х   | Χ  | X       | Х   |
|    | OCERODI III. IIIAOINI S.I                             |                       |                          |   |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |         |     |
|    | Via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI)                      |                       |                          |   | •   |     |     | •   |    |     | •   |     | •   | •  | •   | •   |     | •   |    |         |     |
|    |                                                       |                       | T                        |   |     |     |     | T . | ı  |     |     |     | I   |    | ı   |     |     |     |    |         |     |
| 48 | ITALSOCOTEC S.p.A.                                    | 19/12/2012            | Lombardia                |   |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    | Х   | Χ   | Χ   | Χ   | Χ  | Χ       | Х   |
|    | Piazza Stia, 8 - 00138 Roma                           |                       | LAZIO                    |   |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    | Х   | Х   | Х   | Χ   | Χ  | Х       | Х   |
|    |                                                       | 30/07/2012            |                          |   | l., | l   |     | l., | l  | ļ., |     |     | Ι., | l  | Ι., |     |     | l., |    |         |     |
| 49 | MERCURIO INGEGNERIA s.r.l.<br>già MERCURIO INGEGNERIA | 30/07/2012            | LOMBARDIA                | Х | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Χ   | Х   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    | S.p.A.<br>Via G. Garibaldi, 118 - 22073 Fino          |                       |                          |   |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |         |     |
|    | Mornasco (CO)                                         |                       |                          |   | •   |     |     | •   |    |     |     |     |     | •  |     |     |     |     |    |         |     |
|    |                                                       | 40/00/0040            |                          |   |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    | 1   |     |     |     |    |         |     |
| 50 | METIDE s.r.l.<br>Via degli Aragonesi, 32/B - 75100    | 19/09/2012            | BASILICATA               | Χ | Х   | Х   | Χ   | Χ   | Х  | Х   | Х   | Χ   | Х   | Х  | Х   | Х   | Χ   | Х   | Χ  | X       | Х   |
|    | Matera Matera                                         |                       | Puglia                   | Х | Х   | Х   | Х   | Χ   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Χ  | Х   | Χ   | Х   | Χ   | Χ  | Χ       | Х   |
|    | <u> </u>                                              |                       | <u> </u>                 |   |     | 1   |     | l I | 1  |     |     |     | ı   |    | ı   |     |     |     |    |         |     |
| 51 | NORMATEMPO s.r.l.                                     | 24/04/2013            | PIEMONTE                 | Х | Χ   | Χ   | Х   | Χ   | Х  | Χ   | Χ   | Х   | Х   | Χ  | Х   | Χ   | Χ   | Χ   | Х  | Χ       | Χ   |
|    | Via del Gibuti, 1 - 10064 Pinerolo (TO)               |                       | Valle d'Aosta            | Х | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    |                                                       |                       | Lombardia                | Х | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х  | Х       | Х   |
|    |                                                       |                       | Friuli Venezia<br>giulia | х | Х   | Х   | x   | Х   | x  | x   | Х   | х   | x   | X  |     |     |     |     | Х  |         |     |
|    |                                                       |                       | Liguria                  | X | X   | Х   |     |     | Х  | X   |     |     |     |    |     | Х   |     |     |    |         |     |
|    |                                                       |                       | Veneto                   |   | X   |     |     |     |    |     | X   |     |     | X  |     | X   |     |     | X  |         |     |
|    | I                                                     |                       | Emilia Romagna           | X | X   | X   |     |     | X  | X   |     |     |     | X  |     | X   |     |     | X  |         |     |
|    |                                                       |                       | Lazio                    |   | X   |     |     | X   |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     | X  |         |     |
|    |                                                       |                       |                          |   |     |     |     | X   |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |         |     |
|    | I                                                     | l                     | Campania                 | Χ | ΙX  | X   | X   | ΙX  | ΙX | ΙX  | ΙX  | X   | ΙX  | ΙX | ΙX  | X   | X   | X   | Х  | X       | X   |

| N. | SOGGETTO ABILITATO                                  | DATA DI<br>ABILITAZIO | REGIONE                                      | (                | BRU              | IPP(             | o s              | С     |     | GF          | RUP         | РО          | SP          |      |                  | GI               | RUP              | PO               | GVF              | R           |   |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---|
|    |                                                     | NE                    |                                              | а                | b                | С                | d                | е     | а   | b           | С           | d           | е           | f    | a1               | a2               | а3               | a4               | a5               | a6          | b |
|    |                                                     |                       | Calabria                                     | Х                | Х                | Х                | Х                | Х     | Х   | Х           | Х           | Х           | Х           | Х    | Х                | Х                | Х                | Χ                | Х                | Х           | Χ |
|    |                                                     |                       | Sardegna                                     | Х                | Х                | Х                | Х                | Х     |     |             |             |             |             | Х    | Х                | Х                | Х                | Х                | Х                | Х           | Χ |
|    |                                                     |                       | Sicilia                                      | Х                | Х                | Х                | Х                |       |     | Х           |             |             |             | Х    |                  |                  | Х                |                  |                  | Х           |   |
|    | <u> </u>                                            |                       |                                              |                  |                  |                  |                  |       |     | -           | L           |             | -           | -    |                  | -                |                  |                  |                  |             |   |
| 52 |                                                     | 21/05/2012            | LAZIO                                        | Х                | Х                | Х                | Х                | Х     | Х   | Х           | Х           | Х           | Х           | Х    |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    | O.C.E Organismo di<br>Certificazione Europea s.r.l. |                       | Campania                                     |                  |                  |                  |                  |       | Х   | Х           | Х           | Х           | Х           | Х    |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    | Via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (RM)            |                       | Toscana                                      | Х                | Х                | Х                | Х                | Х     | Х   | Х           | Х           | Х           | Х           |      |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    | (1.4.1.)                                            |                       | Puglia                                       | Х                | Х                | Х                | Х                | ,,    | Х   | Х           |             |             |             | Х    |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    |                                                     |                       | Sicilia                                      | Х                |                  | Х                | X                | Х     |     |             |             |             |             |      | v                | v                | v                | v                | Х                | Х           | _ |
|    |                                                     |                       | Sicilia                                      |                  |                  |                  | ^                |       |     |             |             |             |             |      | 1^               |                  |                  |                  | ^                |             | ^ |
| 53 |                                                     | 21/05/2012            | PIEMONTE                                     | Х                | х                | х                | X                | Х     | x   | x           | Х           | Х           | Х           | Х    |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    | OCERT - Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l.    |                       | Lombardia                                    | Х                | Х                | Х                | Х                |       |     | Х           |             |             |             | X    |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    |                                                     |                       | Lombardia                                    | ^                |                  | ^                | ^                |       |     |             |             |             |             |      |                  |                  | l                |                  |                  |             | _ |
|    | Via Spalato, 65/B - 10141 Torino                    |                       |                                              |                  |                  |                  |                  |       |     |             |             |             |             |      |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
| 54 | O.C.T Organismo Controlli<br>Tecnici s.r.l.         | 21/05/2012            | PUGLIA                                       | _                | Х                | Х                | V                | Х     | _   | ~           | ~           | V           | Х           | V    | V                | ~                | V                | V                | х                | V           | ~ |
| 54 | Viale J. F. Kennedy, 72 - 70124                     |                       | PUGLIA                                       |                  |                  | ^                | ^                | _^    | _ ^ | _^          | _^          |             | _ ^         | _ ^  | <u>  ^</u>       | _ ^              | _ ^              | ^                | ^                | ۸           | ۸ |
|    | Bari                                                |                       |                                              |                  |                  |                  |                  |       |     |             |             |             |             |      |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    |                                                     | 30/07/2012            | 5.10.11                                      | X                | Х                | X                | X                | Х     |     |             |             |             |             |      | Х                | X                | x                | X                | Х                | x           | X |
| 55 | O. EMME.Bl. s.r.l.                                  | 30/01/2012            | PUGLIA                                       | ^                | ^                | ^                | ^                | ^     |     |             |             |             |             |      | ^                | ^                | ^                | ^                | _^_              | ^           | _ |
|    | Via Benevento, 2 - 74100 Taranto                    |                       |                                              | •                | -                |                  |                  |       |     |             | •           | •           |             | •    | -                |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    |                                                     | 21/05/2012            | EMILIA                                       |                  |                  |                  |                  | l     |     |             |             | <u> </u>    |             |      | Π                |                  | l                |                  |                  |             |   |
| 56 | PRO-CERT s.r.l. Via Madrid, 10 - 41049 Sassuolo     | 21/03/2012            | ROMAGNA                                      | Х                | Х                | Х                | Х                | Х     | Х   | Х           | Х           | Х           | Х           | Х    | Х                | Х                | Х                | Х                | Х                | Χ           | Χ |
|    | (MO)                                                |                       | Campania                                     | Χ                | Χ                | Χ                | Χ                | Χ     | Χ   | Χ           | Χ           | Х           | Χ           | Χ    | Χ                | Χ                | Χ                | Χ                | Х                | Χ           | Χ |
|    |                                                     |                       | Sicilia                                      | Х                | Х                | Х                | Χ                | Х     | Х   | Х           | Х           | Х           | Х           | Х    | Х                | Х                | Х                | Х                | Х                | Х           | Χ |
|    | <u>,                                      </u>      |                       |                                              | •                | •                |                  |                  |       | •   |             |             |             |             |      | 1                |                  | •                |                  |                  |             |   |
| 57 | PROSYSTEM ENGINEERING s.r.l.                        | (*)                   | PIEMONTE                                     | Х                | Х                | Х                | Х                |       | Х   | Х           | Х           | Х           | Х           | Х    |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    | Via vecchia di Buriasco, 10/D -<br>Pinerolo (TO)    |                       |                                              |                  |                  |                  |                  |       |     |             |             |             |             |      |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    |                                                     |                       |                                              |                  |                  |                  |                  |       |     |             |             |             |             |      | _                |                  |                  |                  |                  |             |   |
| 58 | PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l.               | 19/09/2012            | PUGLIA                                       | X                | Х                | Х                | X                | х     | X   | X           | Х           | Х           | Х           | Х    |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    | Via Pio XII, 100 - 74121 Taranto                    |                       | . 552111                                     | . ^\             | . ^ _            | , ^ <u> </u>     |                  | _ ^ _ | . ^ | _ ^ _       | _ ^ _       | . ^         | _^_         | _ ^\ | 1                | <u> </u>         | <u> </u>         | ш                |                  |             |   |
|    | T TO THE TAIL TO THE TAIL                           |                       |                                              |                  |                  |                  |                  |       |     |             |             |             |             |      |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
| 59 | RINA Services S.p.A.                                | 21/05/2012            | Piemonte                                     | Х                | Х                | х                | Х                |       | Х   | Х           | Х           | Х           | Х           |      | Х                | Х                | Х                | Х                | Х                | χ           | Х |
|    | Via Corsica, 12 - 16128 Genova                      |                       | Lombardia                                    | Х                |                  | Х                | X                |       | Х   | Х           |             |             |             |      | Х                |                  |                  |                  |                  | Х           |   |
|    | 1.5010104, 12 10120 0011044                         |                       | Friuli Venezia                               |                  |                  |                  |                  |       |     |             |             |             |             |      |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    |                                                     |                       | Giulia                                       | X                | X                | X                | X                |       |     |             | _           |             | -           |      |                  |                  |                  |                  | X                |             |   |
|    |                                                     |                       |                                              |                  |                  |                  |                  |       |     |             |             |             |             |      |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    |                                                     |                       |                                              |                  |                  |                  |                  |       |     |             |             |             |             | -    |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    |                                                     |                       | LIGURIA                                      |                  | Х                | Х                | Х                |       | Х   |             |             |             |             |      |                  |                  |                  |                  |                  |             |   |
|    |                                                     |                       | Toscana                                      | Х                | Х                | Χ                | Χ                |       | Х   | Х           | Х           | Х           | Χ           |      | Х                | Χ                | Х                | Χ                | Χ                | Χ           | Χ |
|    |                                                     |                       | Marche                                       |                  |                  |                  |                  |       |     |             |             |             |             |      | Х                | Χ                | Х                | Х                | Χ                | Χ           | Χ |
|    |                                                     |                       | Umbria                                       | Х                | Х                | Х                | Х                |       | Х   | Х           | Х           | Х           | Х           |      | _                |                  |                  | Ш                | Н                |             |   |
|    | •                                                   | i                     | Í                                            | 1                | 1                | 1                |                  | 1     | 1   | 1           | ı           | l           | 1           | İ    | 1                | 1                | ı                | 1 1              |                  |             | x |
|    |                                                     |                       | Lazio                                        | Х                | Х                | Χ                | Χ                |       | Х   | Х           | Х           | Х           | Х           |      | Х                | Х                | Х                | Χ                | Х                | Х           |   |
|    |                                                     |                       | Veneto Emilia Romagna LIGURIA Toscana Marche | x<br>x<br>x<br>x | X<br>X<br>X<br>X | x<br>x<br>x<br>x | x<br>x<br>x<br>x |       | X   | x<br>x<br>x | x<br>x<br>x | x<br>x<br>x | x<br>x<br>x |      | x<br>x<br>x<br>x | X<br>X<br>X<br>X | X<br>X<br>X<br>X | X<br>X<br>X<br>X | x<br>x<br>x<br>x | x<br>x<br>x |   |

| N.  | SOGGETTO ABILITATO                                               | DATA DI<br>ABILITAZIO | REGIONE             | ( | SRU | IPP | o s | С  |   | GF | RUP | РО  | SP |          |    | GF | RUP | РО   | G۷         | R        |          |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|-----|-----|-----|----|---|----|-----|-----|----|----------|----|----|-----|------|------------|----------|----------|
|     |                                                                  | NE                    |                     | а | b   | С   | d   | е  | а | b  | С   | d   | е  | f        | a1 | a2 | а3  | a4   | а5         | a6       | b        |
|     |                                                                  |                       | Campania            | Х | Х   | Х   | Х   |    | Χ | Х  | Х   | Х   | Х  |          | Х  | Х  | Χ   | Χ    | Χ          | Χ        | Χ        |
|     |                                                                  |                       | Puglia              | Х | Х   | Х   | Х   |    | - | -  | _   | _   | _  |          | Х  | Х  | Х   | Х    | Х          | Х        | Χ        |
|     |                                                                  |                       | Basilicata          | Х | Х   | Х   | X   |    |   |    |     |     |    |          | Х  | Х  | Χ   | Х    | Х          | Χ        | X        |
|     |                                                                  |                       | Calabria            | Х | Х   | Х   | Х   |    |   |    |     |     |    |          | Х  | Х  | Χ   | Х    | Χ          | Х        | Χ        |
|     |                                                                  |                       | Sardegna            |   |     |     |     |    |   |    |     |     |    |          | Х  | Х  | Χ   | Х    | Х          | Х        | Х        |
|     |                                                                  |                       | Sicilia             | Х | Х   | Х   | Х   |    |   |    |     |     |    |          | Х  | Х  | Χ   | Х    | Х          | Χ        | Х        |
|     |                                                                  |                       |                     |   |     |     |     |    |   |    | •   |     |    | •        |    |    |     | -    |            |          |          |
| 60  | SAFETY SISTEMS s.r.l.                                            | 21/05/2012            | Emilia Romagna      | Х | Х   | Х   | Χ   | Χ  | Χ | Х  | Х   | Х   | Х  | Χ        | Х  | Χ  | Χ   | Χ    | Χ          | Χ        | Χ        |
|     | Via G. Falcone, 22 - 87100<br>Cosenza                            |                       | Campania            | Х | Х   | Х   | Х   | Х  | Х | Х  | Х   | Х   | Х  | Х        | Х  | Х  | Х   | Х    | Х          | Х        | Х        |
|     |                                                                  |                       | Basilicata          | Х | Х   | Х   | Х   | Х  | Х | Х  |     |     |    | Х        | Х  |    | Х   | Х    | Х          | Х        | Х        |
|     |                                                                  |                       | Puglia              | Х | Х   | Х   | Х   | Х  | Х | Х  | Х   | Х   | Х  | Х        | Х  | Х  | Х   | Х    | Х          | Х        | Х        |
|     |                                                                  |                       | CALABRIA            | Х | Х   | Х   | Х   |    | Х | Х  |     |     | Х  | Х        |    | Х  | Х   | Х    | Х          | Х        | Х        |
|     |                                                                  |                       | Sicilia             | Х |     | Х   | Х   |    | Х | Х  | Х   |     | Х  | Х        | Х  |    | Х   | Х    | Х          | Х        | Х        |
|     |                                                                  |                       |                     |   |     |     |     |    |   |    |     |     |    |          |    |    |     |      |            |          |          |
| 61  | SEB Servizi Elettrici Branchi s.r.l.                             | 19/09/2012            | VENETO              | Х | Х   | Х   | Х   | Х  | Х | Х  | Х   | Х   | Х  | Х        | Х  | х  | Х   | Х    | х          | Х        | Х        |
|     | Via Milano, 63 - 37014 Castelnuovo<br>del Garda (VR)             |                       | -                   |   |     |     |     |    |   |    |     |     |    |          |    |    |     |      |            |          |          |
|     | dei Galda (VK)                                                   |                       |                     |   |     |     |     |    |   |    |     |     |    | •        | •  |    |     |      |            |          |          |
| 62  | SECUR CONTROL GIANNINI s.r.l.                                    | 21/05/2012            | TOSCANA             | Х | Х   | Х   | Х   | Х  | Х | Х  | х   | х   | Х  | Х        | х  | Х  | Х   | Х    | х          | Х        | Х        |
| -   | (già SECUR CONTROL s.r.l.)<br>Via Traversa Valdichiana Ovest, 22 |                       |                     |   |     |     |     |    |   |    |     |     |    |          | 1  |    |     |      |            |          |          |
|     | - 53049 Torrita di Siena (SI)                                    |                       |                     |   |     |     |     |    |   |    |     |     |    |          |    |    |     |      |            |          |          |
|     |                                                                  |                       |                     |   | Ī., | Ī., |     |    |   | l  | l   | l   |    | l        | l  |    |     |      |            |          |          |
| 63  | SICURCERT s.r.l.                                                 | 19/12/2012            | TOSCANA             | Χ | Х   | Х   | Х   | Х  | Χ | Х  |     |     |    | Х        | Х  | Х  | Χ   | Х    | Х          | Χ        | Χ        |
|     | Via Spontini, 10 - 51100 Pistoia                                 |                       | Sicilia             |   |     |     |     |    | Χ | Х  | Х   | Х   | Х  |          |    |    |     |      |            |          |          |
|     | SIDEL S.p.A.                                                     | 19/09/2012            | EMILA               |   | Ī., |     |     |    |   | l  | l   | l., |    |          |    |    |     |      |            |          | _        |
| 64  | Via Larga, 34/2 - 40138 Bologna                                  |                       | ROMAGNA             | Х | Х   | Х   | Х   | Х  | Х | Х  | Х   | Х   | Х  | Х        | Х  | Х  | Х   | Х    | Х          | Х        | X        |
|     | Via Larga, 34/2 - 40 130 Bologria                                |                       |                     | • | •   |     |     |    |   | •  |     | -   | •  | •        | •  | •  |     |      |            |          |          |
| 65  | SIDELMED S.p.A.                                                  | 30/07/2012            | CAMPANIA            | Х | Х   | Х   | Х   | Х  | Х | Х  | Х   | Х   | Х  | Х        | Х  | Х  | Х   | Х    | Х          | Х        | X        |
| 03  | Via II Demanio, 1 Piazza del Galdo                               |                       | Lombardia           | Х | Х   | Х   | Х   | Х  | Х | Х  |     | Х   |    | Х        | Х  |    | Х   | Х    |            | Х        | Χ        |
|     | - 84085 Mercato San Severino (SA)                                |                       |                     | Х | Х   | Х   | Х   | Х  | Х | Х  |     | Х   |    | Х        | Х  | Х  | Χ   | Х    |            | Х        | Х        |
|     |                                                                  |                       | Lazio<br>Basilicata | Х | Х   | Х   | Х   |    | Х | Х  |     | Х   |    | _        | Х  |    | Х   |      |            |          | Х        |
|     |                                                                  |                       | Basilicata          |   |     |     |     |    |   |    |     | ļ   |    |          |    |    |     |      |            |          |          |
| 66  | So.C.I.C. Società Certificazioni                                 | 30/07/2012            | LAZIO               | Х | Х   | Х   | Х   | Х  | Х | Х  | Х   | Х   | Х  | Х        | Х  | Х  | Х   | Х    | Х          | Χ        | X        |
| -55 | Ispezioni Controlli s.r.l.                                       |                       | Toscana             | Х | Х   | Х   | Х   | Х  | Х | Х  | Х   | Х   | x  | Х        | x  | Х  | Х   | Х    | X          | Х        | Х        |
|     | Via Clarice Marescotti, 15 - 00151                               |                       |                     |   |     |     |     |    |   |    |     |     |    |          |    |    |     |      |            |          |          |
|     | Roma                                                             |                       | Campania            | Х | Х   | Х   | X   | Х  | Χ | Х  | Х   | Х   | Х  | Х        | ΙX | Х  | Х   | Х    | Х          | Χ        | X        |
|     |                                                                  | 0.4/0.4/0=:=          | T000                |   |     | .,  |     | ., |   | ., | .,  | .,  |    |          |    |    | ,,  | ,, [ | <u>,</u> [ | ,,       |          |
| 67  | SO.VE.P.I. Società Verifiche                                     | 24/04/2013            | TOSCANA             | Х | Χ   | Χ   | Χ   | Χ  | Χ | Χ  | X   | Χ   | Х  | <u> </u> | X  | Χ  | Χ   | Χ    | Χ          | Χ        | X        |
|     | Periodiche Impianti s.r.l.<br>Galleria L. Da Vinci, 49 - 54100   |                       |                     |   |     |     |     |    |   |    |     |     |    |          |    |    |     |      |            |          |          |
|     | Massa (MS)                                                       |                       |                     |   |     |     |     |    |   |    |     |     |    |          |    |    |     |      |            |          |          |
|     | S.T.I. Sviluppo Tecnologie                                       | 19/09/2012            |                     | ~ | Х   | Х   | Х   | Х  | Х | ~  | ~   | ~   | ~  | Х        | ~  | _  | ~   | Х    | √ I        | <b>V</b> | <b>V</b> |
| 68  | Industriali s.r.l.                                               | 13/03/2012            | LAZIO               | ^ | ^   | ^   | ^   | ^  | ^ | ^  | ^   | ^   | ^  | ^        | ^  | ^  | ^   | ^    | ^          | ^        | ^        |

| N.  | SOGGETTO ABILITATO                                       | DATA DI<br>ABILITAZIO | REGIONE                  | C | SRU      | IPP(     | o s | С  |   | GR | UP | РО | SP |   |          | GF | RUF | РО       | GV | R  |   |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|----------|----------|-----|----|---|----|----|----|----|---|----------|----|-----|----------|----|----|---|
|     |                                                          | NE                    |                          | а | b        | С        | d   | е  | а | b  | С  | d  | е  | f | a1       | a2 | а3  | a4       | а5 | а6 | b |
|     | Via Tofaro, 42/b - 03039 Sora (FR)                       |                       |                          |   | •        |          |     |    |   |    |    |    |    | - | •        |    |     |          |    |    |   |
|     |                                                          | /*\                   |                          | Х | Х        | Х        |     |    |   |    |    |    | Ι  |   | Х        | Ι  |     | Х        |    |    |   |
| 69  | STUDIO SANITAS s.r.l. Via del Sebino, 41 - 25126 Brescia | (*)                   | LOMBARDIA                | ^ | ^        | ^        |     |    |   |    |    |    |    |   | ^        |    |     | ^        |    |    |   |
|     | Via del Sebillo, 41 - 23120 Blescia                      |                       |                          |   |          | <u> </u> |     |    |   |    |    |    |    |   |          |    |     | <u> </u> |    |    |   |
| 70  | T & A s.r.l.                                             | 21/05/2012            | EMILIA<br>ROMAGNA        | х | Х        | х        | Х   | Х  |   |    |    |    |    |   |          |    |     |          |    |    |   |
| . • | Via Murri, 29 - 48124 Ravenna                            |                       |                          |   |          | 1        |     | 7. |   |    |    |    | 1  | 1 |          | 1  |     | I        |    |    |   |
|     |                                                          |                       | 1                        | • |          |          |     |    |   |    |    |    |    | - |          |    |     |          |    |    |   |
| 71  | TECNICA s.r.l.                                           | 30/07/2012            | LIGURIA                  | Х | Х        | Х        | Х   | Х  | Χ | Х  | Χ  | Х  | Х  | Χ | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|     | Via Alessandro Volta, 14 - 18038<br>Sanremo (IM)         |                       |                          |   |          |          |     |    |   |    |    |    |    |   |          |    |     |          |    |    |   |
|     | <u> </u>                                                 |                       |                          |   |          |          |     |    |   |    |    |    |    | • | •        |    |     |          |    |    |   |
| 72  | TECNOLOGIA RICERCA RISCHI                                | 24/04/2013            | LOMBARDIA                |   |          |          |     |    |   |    |    |    |    |   | Х        | Х  | Х   | Х        | Х  | Х  | Χ |
|     | Via Saore, 25 - 24046 Osio Sotto (BG)                    | 2 1/0 1/20 10         | Sicilia                  |   |          |          |     |    |   |    |    |    |    |   | Х        | Х  | Х   | Х        | Х  | Х  | Х |
|     | <u>  (BG)</u>                                            |                       | Sicilia                  |   |          |          |     |    |   |    |    |    |    |   |          |    |     |          |    |    |   |
| 73  | TECNOPROVE s.r.l.                                        | 30/07/2012            | PUGLIA                   | Х | Х        | Х        | Х   | Х  | Х | Х  | Х  | Х  | Х  | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Х  | Х  | Χ |
|     | Via dell'Industria, 6 - 72017 Ostuni<br>(BR)             |                       | Basilicata               | Х | Х        | Х        | Х   | Х  | Х | Х  | Х  | Х  | Х  | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Х  | Х  | Χ |
|     | (BIT)                                                    |                       | Businouta                |   | <u> </u> | l        |     |    |   |    |    |    |    |   | <u> </u> |    |     | l        |    |    |   |
| 74  | TORINOPROGETTI s.r.l.                                    | (*)                   | PIEMONTE                 | Х | Х        | Х        | Х   | Х  |   |    |    |    |    |   | Х        | Х  | Х   | Х        | Х  | Х  | Χ |
|     | Via Legnano, 20 - 10128 Torino                           |                       |                          |   |          |          |     |    |   |    |    |    |    |   |          |    |     |          |    |    |   |
|     |                                                          |                       |                          |   |          |          |     |    |   |    |    |    |    |   |          |    |     |          |    |    |   |
| 75  | TRIVENETO s.r.l.                                         | (*)                   | VENETO                   | Х | Х        | Х        | Х   | Χ  | Χ | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х |          |    |     |          |    |    |   |
|     | Via Erizzo, 56 - 31040 Covolo di<br>Pederobba (TV)       |                       |                          |   |          |          |     |    |   |    |    |    |    |   |          |    |     |          |    |    |   |
|     |                                                          |                       |                          |   |          |          |     |    |   |    |    |    |    |   |          |    |     |          |    |    |   |
| 76  | TÜV ITALIA s.r.l.                                        | 30/07/2012            | Piemonte                 |   |          |          |     |    | Х | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х        | Х  | Х   | Χ        | Χ  | Х  | Χ |
|     | Via Mauro Macchi, 27 - 20124<br>Milano                   |                       | LOMBARDIA                |   |          |          |     |    | Χ | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|     |                                                          |                       | Veneto                   | Х | Х        | Х        | Х   | Χ  | Χ | Χ  | Χ  | Χ  | Х  | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Χ  | Χ |
|     |                                                          |                       | Friuli Venezia<br>Giulia | Х | Х        | Х        | Х   | Х  | Х | Х  | Х  | Х  | Х  | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Х  | Х  | Χ |
|     |                                                          |                       | Emilia Romagna           | Х | Х        | Х        | Х   | Х  | Х | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|     |                                                          |                       | Toscana                  | Х | Х        | Х        | Х   | Χ  | Χ | Х  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|     |                                                          |                       | Umbria                   | Х | Х        | Х        | Х   | Х  |   |    |    |    |    |   | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|     |                                                          |                       | Lazio                    | Х | Х        | Х        | Х   | Χ  | Χ | Χ  | Χ  | Х  | Х  | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Χ  | Χ |
|     |                                                          |                       | Abruzzo                  |   |          |          |     |    |   |    |    |    |    |   | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Χ  | Χ |
|     |                                                          |                       | Puglia                   | Х | Х        | Х        | Х   | Χ  | Χ | Χ  | Χ  | Χ  | Х  | Χ | Х        | Х  | Х   | Χ        | Χ  | Х  | Χ |
|     |                                                          |                       | Basilicata               | Χ | Х        | Х        | Χ   | Х  | Χ | Х  | Χ  | Χ  | Х  | Х | Х        | Х  | Χ   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|     |                                                          |                       | Calabria                 |   |          |          |     |    | Χ | Х  | Χ  | Χ  | Х  | Х | Х        | Х  | Х   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|     |                                                          |                       | Sicilia                  | Х | Х        | Х        | Х   | Х  |   |    |    |    |    |   | Х        | Х  | Χ   | Х        | Χ  | Х  | Χ |
|     | TVE Trentina Verifiche Elettriche                        |                       | Trentino Alto            |   | I        |          |     |    |   |    |    |    |    |   | I        |    |     |          |    |    |   |
| 77  | s.r.l.                                                   | 19/12/2012            | Adige                    |   |          |          |     |    |   |    |    |    |    |   | Х        | Х  | Χ   | Х        | Χ  | Х  | Х |
|     | Via Kufstein, 1 - 38121 Trento                           |                       |                          |   |          |          |     |    |   |    |    |    |    |   |          |    |     |          |    |    |   |
|     | VAI - Verificatori Associati Italiani                    | 21/05/2012            |                          |   |          |          |     |    |   |    |    |    |    |   |          |    |     |          |    |    | 4 |
| 78  | s.r.l.                                                   | Z 1/U3/ZU 1Z          | LOMBARDIA                | Χ | Χ        | Χ        | Χ   | Χ  | Χ | Χ  | Χ  | Χ  | Χ  | Χ | Χ        | Χ  | Χ   | Χ        | Χ  | Χ  | Χ |

| N. | SOGGETTO ABILITATO                                  | DATA DI<br>ABILITAZIO | REGIONE                  | (   | SRU | IPP      | 0 S | С |    | GR  | RUP | JPPO SP |    |   |          | GRUPPO GVR |          |    |    |          |          |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|-----|----------|-----|---|----|-----|-----|---------|----|---|----------|------------|----------|----|----|----------|----------|
|    |                                                     | NE                    |                          | а   | b   | С        | d   | е | а  | b   | С   | d       | е  | f | a1       | a2         | а3       | a4 | а5 | a6       | b        |
|    | Via Rugabella, 1 - 20122 Milano                     |                       | Emilia-Romagna           | Х   | Х   | Х        | Х   | Х |    |     |     |         |    |   | Х        | Х          | Х        | Х  | Х  | Х        | Х        |
|    |                                                     |                       | Veneto                   | Х   | Х   | Х        |     |   | Х  | Х   | Х   | Х       | Х  | Х | х        |            | Х        |    |    | Х        | Х        |
|    |                                                     |                       | Toscana                  | Х   | Х   | Х        |     |   | Х  | Х   |     |         |    |   |          | Х          |          |    |    |          | X        |
|    |                                                     |                       |                          |     |     |          |     |   | ^  | ^   | ^   | ^       | ^  | ^ | ^        | ^          | ^        | Х  | _  | ^        | ŕ        |
|    |                                                     |                       | Lazio                    | Х   | Х   | Х        | Х   | Х |    |     |     |         |    |   | <u> </u> |            | <u> </u> |    |    |          |          |
| 70 | VEMONI                                              | 30/07/2012            | LOMBARRIA                | Х   | Х   | Х        | Х   | Х | Х  | Х   | Х   | Х       | Х  | Х | Х        | Х          | Х        | Х  | Х  | Х        | Х        |
| 79 | <b>V.E.M. s.r.l.</b><br>Via Bellini, 5 - 24022      |                       | LOMBARDIA                | Х   | Х   | Х        | Х   | Х | Х  | Х   | Х   |         |    | Х | Х        |            | Х        |    |    |          | Х        |
|    | Scanzorosciate (BG)                                 |                       | Piemonte                 |     |     |          |     |   |    |     |     |         |    |   |          |            |          |    |    |          |          |
|    |                                                     |                       | Liguria                  | Х   | Х   | Х        | Х   | Х | Χ  | Х   | Χ   | Х       | Х  | Х | Х        | -          | Х        | Х  | Χ  | Х        | Х        |
|    |                                                     |                       | Veneto                   | Х   | Х   | Х        | Χ   | Х | Χ  | Χ   | Χ   | Х       | Х  | Х | Х        | Х          | Х        | Х  | Χ  | Х        | Х        |
|    |                                                     | T                     | <u> </u>                 |     | ı   | 1        |     |   |    | 1   |     |         |    |   | 1        | ı          | 1        | 1  |    |          |          |
| 80 | VENETA ENGINEERING s.r.l.                           | 21/05/2012            | Piemonte                 | Х   | Χ   | Х        | Χ   | Х | Χ  | Χ   | Χ   | Χ       | Х  | Χ | Х        | Χ          | Х        | Х  | Χ  | Χ        | Х        |
|    | Via Lovanio, 8/10 - 37135 Verona                    |                       | Lombardia                | Х   | Х   | Х        | Х   | Х | Х  | Х   | Χ   | Х       | Х  | Х | Х        | Х          | Х        | Х  | Х  | Х        | Х        |
|    |                                                     |                       | Trentino Alto<br>Adige   | Х   | Х   |          |     |   | Х  |     |     |         |    |   |          | Х          |          | _  |    |          | _        |
|    |                                                     |                       |                          |     |     | X        |     |   |    | X   |     |         |    |   |          |            |          |    |    |          | X        |
|    |                                                     |                       | Sardegna                 | Х   | Х   | Х        |     |   | Х  | Х   |     |         |    | Х |          | Х          |          |    |    |          | Х        |
|    |                                                     |                       | Campania                 | Х   | Х   | Х        | Χ   | Х | Χ  | Χ   | Χ   | Х       | Х  | Х | Х        | Х          | Х        | Х  | Χ  | Х        | Х        |
|    |                                                     |                       | Basilicata               | Χ   | Χ   | Χ        | Χ   | Χ | Χ  | Χ   | Χ   | Χ       | Χ  | Χ | Χ        | Χ          | Χ        | Χ  | Χ  | Χ        | Χ        |
|    |                                                     |                       | Puglia                   | Χ   | Χ   | Χ        | Χ   | Χ | Χ  | Χ   | Χ   | Χ       | Χ  | Χ | Χ        | Χ          | Χ        | Χ  | Χ  | Χ        | Х        |
|    |                                                     |                       | VENETO                   | Х   | Х   | Х        | Х   | Х | Χ  | Х   | Χ   | Х       | Х  | Χ | Х        | Х          | Х        | Х  | Χ  | Х        | Х        |
|    |                                                     | r                     | T                        |     |     |          |     |   |    |     |     |         |    |   |          |            |          |    |    |          |          |
| 81 | VERICECH s.r.l.                                     | 21/05/2012            | Emilia Romagna           | Х   | Х   | Х        | Х   | Х | Χ  | Х   | Χ   | Χ       | Х  | Χ | Х        | Χ          | Х        | Х  | Х  | Х        | Х        |
|    | Via Nocilla, 148 D - 95025 Aci<br>Sant'Antonio (CT) |                       | SICILIA                  | x   | Х   | Х        | Х   | × | Х  | x   | Х   | X       | x  | Х | x        | x          | x        | x  | Х  | Х        | x        |
|    | Gant Antonio (CT)                                   |                       | CICIENT                  |     |     |          |     |   | ^  |     | Λ.  |         |    |   | 11       |            |          |    | Λ. | Ä        | Ä        |
| 82 | VERIFICHE s.r.l.                                    | 19/09/2012            | MARCHE                   | х   | Х   | х        | Х   | Х | Х  | Х   | Х   | Х       | Х  |   |          |            |          |    |    |          |          |
| -  | Via Magini, 6 - 61032 Fano (PU)                     |                       |                          | , , | ,,, | , , ,    | ,,  | 1 | ,, | , , | ,,  | ,,      | ,, |   |          |            |          |    |    |          |          |
|    | Tria Magini, 0 - 01032 Fano (1 0)                   |                       |                          | •   | •   |          |     | • |    |     |     |         |    | • | •        | •          |          |    |    |          |          |
| 83 | VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.i.                        | 19/12/2012            | VENETO                   | Y   | Y   | v        | Y   | Х | Y  | Y   | Y   | Y       | Y  | Y | Y        | Y          | Y        | Y  | Y  | Y        | Y        |
| 03 | Via Buzzaccarini, 35 - 35124                        | 19/12/2012            | VENETO                   | ^   | ^   | ^        | ^   |   | ^  | ^   | ^   | ^       | ^  | ^ | ^        | ^          | ^        | ^  |    | ^        | _^       |
|    | Padova                                              |                       |                          |     |     |          |     |   |    |     |     |         |    |   |          |            |          |    |    |          |          |
|    |                                                     |                       |                          |     | 1   | <u> </u> |     |   |    |     |     |         |    |   | l        |            | <u> </u> | l  |    |          |          |
| 84 | VERICERT s.r.l.                                     | 19/12/2012            | Piemonte                 | X   | X   |          |     |   | X  | X   |     | X       |    |   |          | _          |          |    | _  |          | <b>L</b> |
|    | Via Cavina, 19 - 48123 Ravenna                      |                       | Lombardia Trentino Alto  | Χ   | Х   | Х        | Χ   | Х | Χ  | Х   | Х   | Х       | Х  | Х | Х        | Х          | Х        | Х  | Х  | Х        | Х        |
|    |                                                     |                       | Adige                    | Χ   | Χ   | Χ        | Χ   | Х | Χ  | Χ   | Χ   | Χ       | Χ  |   |          |            |          |    |    | _        | L        |
|    |                                                     |                       | Friuli Venezia<br>Giulia | Х   | Х   | Х        | Х   | Х | Х  | Х   | Χ   | Х       | Х  |   |          |            |          |    |    |          |          |
|    |                                                     |                       | Veneto                   | Х   | Х   | Х        | Χ   |   | Χ  | Χ   |     |         | Х  |   | Х        | Х          | Х        | Х  | Χ  | Х        | Х        |
|    |                                                     |                       | EMILIA<br>ROMAGNA        | Х   | Х   | Х        | Х   | Х | Х  | х   | Х   | Х       | Х  | Х | Х        | Х          | Х        | Х  | Х  | Х        | Х        |
|    |                                                     |                       | Liguria                  | X   | X   | X        | X   | X | X  | X   | Λ   |         | X  | X | ^        | ^          | ^        | ^  | ^  | _        | ŕ        |
|    |                                                     |                       | Toscana                  | X   | X   | Х        | X   |   | X  | Х   |     |         |    | Х |          |            |          |    |    |          | Г        |
|    |                                                     |                       | Umbria                   | Х   | Х   | Х        | Х   | Х | Х  | Х   | Х   |         | Х  | Х | Х        | Х          | Х        | Х  | Х  | Х        | Х        |
|    |                                                     |                       | Marche                   | Х   | Х   | Х        | Х   |   | Χ  | Χ   | Χ   |         | Х  | Χ | Х        |            | Х        | Х  |    |          | Х        |
|    |                                                     |                       | Lazio                    | Х   | Χ   | Х        | Χ   | Х | Χ  | Х   | Χ   | Х       | Х  | Χ |          |            |          |    |    | L        | L        |
|    |                                                     |                       | Abruzzo                  | Χ   | Χ   | Х        | Χ   |   | Χ  | Χ   | Χ   |         | Χ  |   | _        |            |          |    |    | <u> </u> | L        |
|    |                                                     |                       | Molise                   | Х   | Х   |          |     |   | Х  | Χ   |     |         |    | Х |          |            |          |    | Χ  |          |          |
|    |                                                     |                       | Campania                 | X   | X   | X        |     |   | X  | X   |     |         | X  |   |          |            |          |    | X  |          | X        |
|    |                                                     | l                     | Puglia                   | X   | Χ   | Χ        | Х   | Χ | Х  | Х   | Х   | Х       | X  | X | ΙX       | X          | X        | X  | Х  | Х        | X        |

| N. | SOGGETTO ABILITATO                                               | DATA DI<br>ABILITAZIO | REGIONE                     |   | GRUPPO SC |   |   |   |   | GRUPPO SP |   |   |   |   |    | GRUPPO GVR |    |    |    |          |         |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----|------------|----|----|----|----------|---------|
|    |                                                                  | NE                    |                             | а | b         | С | d | е | а | b         | С | d | е | f | a1 | a2         | а3 | a4 | а5 | а6       | b       |
|    |                                                                  |                       | Calabria                    | Х | Χ         | Χ | Χ | Х | Χ | Χ         | Х | Х | Χ |   |    |            |    |    |    |          |         |
|    |                                                                  |                       | Sicilia                     | Х | Χ         | Х | Х | Х | Х | Χ         | Х | Х | Х |   |    |            |    |    |    |          |         |
|    |                                                                  |                       | Sardegna                    | Х | Χ         | Χ | Χ | Х |   |           |   |   |   |   |    |            |    |    |    | <u> </u> |         |
|    |                                                                  |                       |                             |   |           |   |   | • |   |           | 1 |   |   |   |    |            |    |    |    |          |         |
| 85 | VERIT s.r.l.                                                     | 21/05/2012            | LOMBARDIA                   | Х | Χ         | Х | Χ | Х | Χ | Х         | Х | Х | Χ | Х | Х  | Х          | Χ  | Х  | Χ  | Χ        | Х       |
|    | Via Corfù, 55 - 25124 Brescia                                    |                       |                             |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |    |            |    |    |    |          |         |
|    |                                                                  |                       |                             |   |           | , |   |   |   | ,         |   | • |   |   |    |            |    |    |    |          |         |
| 86 | VERSIT s.r.l. Via di Gello, 110/C - 56038 Ponsacco (PI)          | 21/05/2012            | TOSCANA                     | Х | Χ         | Х | Х | Х |   | Х         | Х |   |   |   | Х  | Х          | Х  | Х  | Χ  | Х        | Х       |
|    |                                                                  |                       | •                           | • |           |   | • |   | • |           |   | • | • |   |    |            |    |    |    |          |         |
| 87 | VE.SIM. Verifiche Sicurezza<br>Impianti S.r.I.                   | 30/07/2012            | FRIULI<br>VENEZIA<br>GIULIA | х | X         | х | х | х | х | Х         | х | х | x |   | х  | х          | X  | х  | X  | х        | Х       |
|    | Via IX Agosto, 11 - 34170 Gorizia                                |                       | Veneto                      | Х | Χ         | Х | Х | Х | Х | Х         | Х | Х | Х | Х | Х  | Х          | Χ  | Х  | Χ  | Х        | Х       |
|    |                                                                  |                       |                             |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |    |            |    |    |    |          |         |
| 88 | VERTEC ITALIA s.r.l. Via Michelangelo Schipa, 21 - 84125 Salerno | 19/09/2012            | CAMPANIA                    |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   | Х  | Х          | Χ  | Х  | X  | Χ        | <u></u> |
|    | 04120 Salcillo                                                   |                       |                             | • |           |   |   |   |   |           |   |   |   | • | -  |            |    |    |    |          |         |

<sup>(\*)</sup> La data di abilitazione coincide con la data di pubblicazione del presente decreto

|      | ELENCO SOGGETTI SOSPESI |                                        |                     |         |           |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |        |            |        |        |        |        |   |
|------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------|-----------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|--------|------------|--------|--------|--------|--------|---|
| N SO |                         | SOGGETTO SOSPESO                       | DATA DI<br>SOSPENSI | REGIONE | GRUPPO SC |   |   |   |   |   | GRUPPO SP |   |   |   |   |        | GRUPPO GVR |        |        |        |        |   |
|      |                         |                                        | ONE                 |         | а         | b | С | d | е | а | b         | С | d | е | f | а<br>1 | a<br>2     | a<br>3 | а<br>4 | a<br>5 | а<br>6 | b |
|      | 1                       | ICMQ S.p.A.                            | 12/06/2013          | LIGURIA | X         | Х | Х | Х | Х | Х | Х         | Х | Χ | Х | Χ |        |            |        |        |        |        |   |
|      |                         | Via G. De Castillia, 10 - 20124 Milano | nota (1)            |         |           |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |        |            |        |        |        |        |   |
|      |                         |                                        |                     |         |           |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |        |            |        |        |        |        |   |
|      | 2                       | VIEM s.r.l.                            | 12/06/2013          | SICILIA | Х         | Х | Х | Х | Х | Х | Х         | X | Х | Х | Х | Х      | Х          | Х      | Х      | Х      | Х      | Χ |
|      |                         | Via dei Salesiani, 26 - 95126 Catania  | nota (1)            |         |           |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |        |            |        |        |        |        |   |
|      |                         |                                        |                     |         |           |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |        |            |        |        |        |        |   |

Nota (1): la sospensione è stata richiesta dalla stessa società. L'attività può essere ripresa previa conferma documentata dei requisiti di cui al DM 11.04.11.

# Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

- a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg
- b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg
- c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
- e) Idroestrattori a forza centrifuga

# **Gruppo SP - Sollevamento persone**

- a) Scale aeree ad inclinazione variabile
- b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- d) Ponti sospesi e relativi argani
- e) Piattaforma di lavoro autosollevanti su colonne
- f) Ascensori e montacarichi

# Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

- a) Attrezzature a pressione
  - 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
  - 2. Generatori di vapor d'acqua
  - 3. Generatori di acqua surriscaldata

- 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
- 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW 6. Forni per le industrie chimiche e affini
- b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 39 del 25 febbraio 2000

# **CIRCOLARI**

# DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

# Circolare n. 30/2009 del 29/10/2009

Oggetto: applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

A riscontro delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla corretta interpretazione della norma di cui all'oggetto, con particolare riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell'Unione Europea, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, l'articolo 90, comma 11, dispone quanto segue: "La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100,000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori".

Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l'esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all'unica figura del coordinatore per l'esecuzione.

Al riguardo, appare necessario chiarire che - come espressamente previsto dalla norma citata - in tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e, pertanto, l'articolo 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Analogamente, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 11, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione.

IL Direttore Generale dell'Attività Ispettiva Dott. Paolo Pennesi

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

# DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Div I - Consulenza, Contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali

# Circolare n. 33/2009 del 10/11/2009

Oggetto: provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 - modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009

Dal 20 agosto u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. n. 106/2009, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Tra gli istituti di maggior rilievo, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, si segnala l'art. 11 del predetto D.Lgs. n. 106, che modifica significativamente la disciplina del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale già contenuta nell'art. 14 del c.d. T.U. sicurezza.

Il provvedimento di sospensione, sebbene finalizzato "a far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori", evidenzia contestualmente profili di carattere sanzionatorio legati sia ad un "impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, sia condotte che reiterano gravi violazioni "in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro".

Partendo da tale considerazione si ritiene quindi opportuno delineare compiutamente gli interventi modificativi al potere di sospensione, fornendo altresì un quadro unitario delle indicazioni di cui occorre tener conto per una corretta applicazione della disciplina. In tal senso si **devono pertanto ritenere superate le indicazioni già fornite in materia con precedenti circolari e lettere circolari** (circ. n. 29/2006. lett. circ. 22 agosto 2007, circ. n. 24/2007, circ. n. 30/2008). da considerarsi utili solo con riferimento ai provvedimenti emanati sino al 19 agosto u.s.

#### I soggetti affidatari del potere

In ordine alla individuazione dei soggetti affidatari del potere di sospensione la prima modifica sostanziale da parte del D.Lgs. n. 106/2009 è l'attribuzione della competenza alla adozione del provvedimento interdittivo, non già al personale ispettivo. ma **agli organi** di vigilanza di questo Ministero e delle AA.SS.LL.

Ciò comporta che titolare del potere è la struttura e cioè "l'Ufficio" da cui dipendono i funzionari ispettivi, Ufficio che in virtù del rapporto interorganico esercita detto potere mediante il proprio personale ispettivo.

Il potere di sospendere una attività imprenditoriale è anzitutto previsto qualora il personale ispettivo di questo Ministero riscontri la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori "in nero" nonché "in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (si ricorda che è stata abrogata dall'art. 41 del D.L. n. 112/2008. conv. da L. n. 133/2008. l'ipotesi di sospensione legata alla reiterata violazione della disciplina sui tempi di lavoro).

In forza dell'art. 14, comma 11, inoltre, l'accertamento sulla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire "nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza". In sostanza, pertanto, per il personale ispettivo di questo Ministero è possibile sospendere a fronte di violazioni della normativa prevenzionistica in quegli ambiti in cui lo stesso personale ha competenza all'accertamento. Tali ambiti, già individuati dal D.P.C.M. n. 412/1997 sulla scorta dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, sono ora individuati dall'art. 13, comma 2, del T.U. secondo il quale: la competenza del personale ispettivo del Ministero del lavoro è relativa ai seguenti ambiti:

- "a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
  - b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute (...) in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (...)

Evidentemente il personale ispettivo delle AA.SS.LL., in virtù di una competenza di carattere generale in materia di salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico.

# "Discrezionalità" del provvedimento

Il D.Lgs. n. 106/2009 mantiene la natura "discrezionale" del provvedimento, giacché è previsto che "gli organi di vigilanza (...) **possono** adottare provvedimenti di sospensione". Al riguardo occorre anzitutto precisare che tale "discrezionalità" - nei termini di seguito indicati - investe entrambe le ipotesi di adozione del provvedimento (impiego di lavoratori "in nero" e gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche).

Ciò premesso, si ritiene che il provvedimento di sospensione **debba essere "di norma" adottato ogni qual volta ne siano accertati i presupposti,** salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottarlo.

Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole. **laddove la sospensione dell'attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento.** In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi).

Va poi attentamente valutata l'opportunità di adottare il provvedimento di sospensione in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico, anche in concessione (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica, acqua, luce, gas ecc.), così pregiudicando il godimento di diritti costituzionalmente garantiti. Una possibile limitazione all'esercizio di tali diritti trova invece giustificazione laddove il provvedimento di sospensione per gravi e reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza sia funzionale alla tutela del primario diritto costituzionale alla salute di cui all'art. 32 Cost...

In relazione alla sospensione dell'attività imprenditoriale per impiego di lavoratori "in nero", in considerazione delle evidenti ripercussioni socio-economiche che il provvedimento determinerebbe, si ritiene invece opportuno non adottarlo quando lo stesso rechi un grave danno agli impianti o alle attrezzature (ad es. attività a ciclo continuo) ovvero ai beni (ad es. frutti giunti a maturazione o allevamento animali).

Rispetto a quanto sopra va aggiunto che il nuovo comma 11 bis dell'art. 14 pone un vero e proprio limite alla adozione del provvedimento di sospensione - peraltro in piena sintonia con quanto già delineato nella Direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008 - laddove stabilisce che il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore "in nero" risulti l'unico occupato dall'impresa. Va tuttavia chiarito che, in tale ipotesi, l'eventuale accertamento circa l'impiego di un lavoratore "in nero", pur non consentendo l'emanazione del provvedimento di sospensione, comporterà l'allontanamento del lavoratore stesso sino al momento in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a

regolarizzarne la posizione, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza (ad es. visite mediche, formazione e informazione). Si precisa infine che per lavoratore "occupato" si intende qualsiasi prestatore di lavoro, anche autonomo, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata (es. collaboratore familiare, socio lavoratore, associato in partecipazione con apporto di lavoro ecc.).

# I presupposti per l'adozione del provvedimento

I presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, secondo quanto già delineato in termini di competenza, sono l'impiego di lavoratori "in nero" oltre una determinata percentuale o le "gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro".

#### A) L'impiego di lavoratori "in nero"

Anzitutto <u>l'art. 14</u> del T.U. prevede la possibilità, per il solo personale ispettivo del Ministero del lavoro, di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora si riscontri "l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro".

La previsione - contenuta, seppure con formulazione parzialmente diversa, già nell'art. 36 *bis* del D.L. n. 223/2006 - conferma la nozione di lavoratore "in nero" quale lavoratore "sconosciuto alla P.A.". In tal senso, il lavoratore "in nero" è dunque quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego ovvero previa comunicazioni ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale (v. ad es. lavoro accessorio).

Va peraltro evidenziato che, anche per quanto riguarda il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il requisito della subordinazione del rapporto **non costituisce un elemento essenziale**, in coerenza con il complessivo assetto del D.Lgs. n. 81/2008 che ha voluto dettare regole uniformi in materia prevenzionistica prescindendo dalla tipologia di impiego dei lavoratori nell'impresa.

Pertanto potranno considerarsi irregolari:

- tutti quei lavoratori rispetto ai quali non è stata effettuata detta comunicazione al Centro per l'impiego ovvero non siano stati effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965 (come riformulato dall'art. 39, comma 8, del D.L. n. 112/2008) rispetto ai soggetti ivi indicati;
- nonché tutti i soggetti comunque riconducibili alla ampia nozione di cui all'art. 2. comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 rispetto ai quali non si sia provveduto a formalizzare il rapporto, comprendendovi anche i soggetti che pur risultando indicati nella visura della CCIAA in quanto titolari di cariche societarie svolgono attività lavorative a qualsiasi titolo, nonché i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) non genuini per i quali dalla documentazione fiscale non si evinca che il versamento sia stato effettuato in loro favore.

In tal senso occorre dunque precisare che, rispetto ai soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 e rispetto agli allievi "degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione professionale (...)". stante l'assenza dell'obbligo di invio della comunicazione al Centro per l'impiego (v. note del 14 gennaio e 14 febbraio 2007), la corretta instaurazione del rapporto formativo è verificabile sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M. 25 marzo 1998. n. 142; per quanto concerne i tirocinanti degli studi professionali è altresì possibile verificare la preventiva iscrizione all'Albo di riferimento.

Per quanto poi concerne il sistema di calcolo della percentuale del 20% sufficiente a consentire l'adozione del provvedimento di sospensione, l'art. 14 ha previsto che detta percentuale va individuata sul "totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro" al momento dell'accesso ispettivo (sia lavoratori "in nero" che lavoratori regolarmente assunti). Pertanto, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si rilevi in un'azienda la presenza di 10 lavoratori di cui 3 "in nero", la percentuale andrà calcolata su base 10 e **non** su base 7 (cioè i soli lavoratori regolari): ne risulterebbe pertanto che il numero di 3 lavoratori "in nero", rappresentando il 30% del "totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro", sarà sufficiente a consentire l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

# B) Le "gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"

L'adozione del provvedimento di sospensione è possibile altresì a fronte di "gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" individuate con decreto di questo Ministero, sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Rolzano.

In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'<u>Allegato I</u> al D.Lgs. n. 81/2008, allegato alla presente.

Il D.Lgs. n. 106/2009, al fine della applicazione del provvedimento di sospensione, stabilisce inoltre che "si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole".

In tal senso sarà cura del personale ispettivo verificare l'eventuale sussistenza di violazioni "della stessa indole" da

parte del medesimo datore di lavoro, oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di sentenza passata in giudicato. Ne consegue che la presenza di "più violazioni" - pertanto almeno due, anche contestuali - nei cinque anni successivi rispetto alla prima violazione accertata - con prescrizione obbligatoria ottemperata ovvero con sentenza definitiva - potrà dar luogo all'adozione del provvedimento di sospensione.

Ai sensi del novellato <u>art. 14</u> del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, sono da considerarsi "della stessa indole" le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, nelle more della adozione del decreto citato, nell'Allegato I.

Le violazioni da prendere in considerazione ai fini della adozione del provvedimento, sono evidentemente tutte quelle commesse successivamente all'entrate in vigore del D.Lgs. n. 106/2009 (20 agosto u.s.) - in osservanza del principio di legalità che, anche in tali casi, occorre richiamare - e riferibili alla medesima impresa, indipendentemente dalla persona fisica sanzionata e che ha agito per conto della stessa.

Da ultimo occorre segnalare che, a seguito di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni in materia di salute e sicurezza e conseguente adozione del provvedimento di prescrizione obbligatoria, potrà ritenersi comunque possibile la prosecuzione dell'attività per il tempo strettamente necessario alla eliminazione delle irregolarità accertate ed in adempimento della prescrizione stessa. In tali occasioni il personale ispettivo avrà evidentemente cura di indicare, nell'ambito della prescrizione, le cautele da adottare in sede di ripristino delle misure di sicurezza.

#### Effetti del provvedimento

Gli effetti del provvedimento devono essere esaminati sia sotto un profilo "spaziale" che "temporale".

Secondo la nuova formulazione dell'<u>art. 14</u>, il provvedimento ha anzitutto effetto "in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni". Gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti **alla singola unità produttiva**, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all'edilizia, all'attività **svolta dall'impresa nel singolo cantiere**.

Sono il profilo temporale, invece, l'art. 14, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "in ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi".

Al riguardo è opportuno evidenziare che il differimento degli effetti può aversi nei soli casi di sospensione per lavoro "nero" - salvo le citate "situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi" - e non nei casi di violazioni prevenzionistiche, considerata la finalità che il provvedimento assume in dette circostanze.

Va poi chiarito che il "giorno lavorativo successivo" va inteso quale giorno di apertura dell'Ufficio che ha emanato il provvedimento.

#### Adozione del provvedimento su "segnalazione"

L'adozione del provvedimento di sospensione può aversi "anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze". La precisazione del Legislatore delegato era già contenuta nell'art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 (dove era previsto il coinvolgimento specifico di INPS e INAIL) e nell'art. 5 della L. n. 123/2007. La formulazione normativa va interpretata correttamente al fine di non vanificare lo spirito del potere di sospensione che rimane. almeno in parte, un potere di natura cautelare.

In tal senso va dunque chiarito che, a seguito della ricezione delle segnalazioni tempestivamente inviate (possibilmente via mail con scannerizzazione del verbale o via fax) da parte di altri soggetti pubblici che accertano la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'attività imprenditoriale, l'Ufficio può adottare il provvedimento senza procedere ad ulteriori verifiche, purché non siano trascorsi più di sette giorni dalla data dell'accertamento. Al riguardo si coglie l'occasione per sollecitare la massima collaborazione degli Istituti affinché nelle segnalazioni medesime vengano specificati tutti i presupposti per l'adozione del provvedimento, ivi compresi il numero e le generalità dei lavoratori "in nero" e di quelli presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo,

# Revoca dei provvedimento

L'art. 14 del T.U. sicurezza, come modificato sul punto dal D.Lgs. n. 106/2009. prevede che il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. In tale senso va subito precisato, pertanto, che la revoca del provvedimento compete all'Ufficio che lo ha adottato, anche mediante personale diverso da quello che ha emanato l'atto interdittivo previa verifica della relativa documentazione. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza di questo Ministero:

- "a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria:
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al <u>comma 6</u> [secondo il quale "è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti"] pari a 1.500 euro nelle ipotesi di

sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della ,valute e della sicurezza sul lavoro".

Va quindi evidenziata la scelta del Legislatore di diversificare l'importo della somma da versare ai fini della revoca, a seconda che la stessa riguardi un provvedimento di sospensione adottato per lavoro irregolare (1.500 euro) o un provvedimento adottato per violazioni prevenzionistiche (2.500 euro).

Qualsiasi sia il numero o la gravità degli illeciti che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione, la somma per ottenere la sua revoca sarà dunque di 1.500 o di 2.500 euro. Dette somme, se legate alla revoca di un provvedimento adottato dal personale del Ministero del lavoro, andranno ad incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del D:L. 148/1993 (conv. da L. n. 236/1993) e saranno destinate "al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare" individuati con il D.M. di cui all'art. 1, comma 1156 lett. g), della L. n. 296/2006.

Oltre al pagamento delle citate somme è altresì necessaria, ai fini della revoca, la regolarizzazione delle violazioni accertate.

In particolare per quanto riguarda la regolarizzazione delle posizioni lavorative "in nero" occorre precisare che non potranno ammettersi le tipologie contrattuali che richiedono la forma scritta "ad substantiam", né il lavoro intermittente.

In tal senso, con specifico riferimento al settore dell'edilizia, si coglie l'occasione per ricordare che, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all'omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l'ottemperanza alla prescrizione impartita.

Per quanto attiene alla regolarizzazione di lavoratori extracomunitari "clandestini" e di lavoratori minori illegalmente ammessi al lavoro, ferma restando l'impossibilità di una piena regolarizzazione, sarà comunque necessario provvedere al versamento dei contributi di legge ex art. 2126 c.c.

Va infine precisato che la regolarizzazione dei lavoratori interessati effettuata ancor prima della emanazione del provvedimento di sospensione - certamente possibile in caso di sospensione adottata a distanza di tempo dall'accertamento ed in particolare in caso di provvedimento emanato "su segnalazione delle amministrazioni pubbliche" - determinerà l'annullamento dello stesso in sede di autotutela.

# Provvedimento sospensione e sequestro penale

Occorre inoltre precisare i rapporti tra il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ed il sequestro penale di cui agli arti. 354 e 355 c.p.p.

Al riguardo si ritiene che, qualora emergano le condizioni cautelari per l'adozione del provvedimento penale, il provvedimento amministrativo di cui all'art. 14 del T.U. sicurezza legato a violazioni prevenzionistiche non debba essere adottato, pur in presenza delle relative condizioni.

Ciò, evidentemente, laddove gli ambiti applicativi dei due provvedimenti coincidano (es. sequestro della totalità del cantiere oppure sequestro della zona di cantiere in cui opera l'impresa astrattamente destinataria del provvedimento di sospensione). Solo qualora gli ambiti applicativi dei provvedimenti in questione siano diversi (es. sequestro di un solo piano di un edificio in costruzione) ovvero nelle ipotesi in cui l'A.G. non convalidi il sequestro cautelare, sarà possibile adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in presenza dei presupposti di legge, stante la natura anche sanzionatoria dello stesso.

#### Inottemperanza al provvedimento

Sia l'iniziale formulazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, sia quella che scaturisce dalle novità introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009, prevedono una specifica sanzione in caso di inottemperanza all'ordine di sospensione. È infatti stabilito che "il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione (...) è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare".

L'inottemperanza al provvedimento di sospensione emanato per occupazione di lavoratori "in nero", in quanto sanzionata con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, sembra potersi far rientrare nell'ambito applicativo della prescrizione obbligatoria di cui all'art. 301 del T.U. sicurezza, secondo il quale "alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e sequenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758". In ordine al suo contenuto, la prescrizione consisterà nel sospendere l'attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati. Va infatti evidenziato che la prescrizione in esame è legata necessariamente al raggiungimento del fine ultimo che il Legislatore ha inteso perseguire nell'introdurre il potere di sospensione, istituto evidentemente "strumentale" ad una sollecita regolarizzazione delle violazioni accertate.

L'adempimento alla prescrizione obbligatoria, attraverso la regolarizzazione completa delle posizioni lavorative e l'ottenimento della revoca della sospensione attraverso il pagamento della somma aggiuntiva pari ad 1.500 euro,

consentirà pertanto l'ammissione al pagamento di del massimo dell'ammenda, pari ad 1.600 euro.

Va da ultimo precisato che, per quanto riguarda l'inottemperanza al provvedimento di sospensione emesso per gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche, è prevista invece la sanzione dell'arresto sino a sei mesi, evidentemente non ammessa a prescrizione obbligatoria. In tal caso il personale ispettivo provvederà esclusivamente ad informare l'A.G. della commissione del reato, ferma restando la possibilità, da parte dell'imputato, di richiedere al Giudice l'applicazione della procedura agevolativa di cui all'art. 302 del T.U. sicurezza.

#### Ricorsi avverso il provvedimento di sospensione

L'<u>art. 14</u> del T.U. sicurezza prevede la possibilità di ricorrere, in via amministrativa, avverso provvedimenti di sospensione.

Sul punto il D.Lgs. n. 106/2009 non ha apportato modifiche, cosicché è ancora previsto che "avverso i provvedimenti di sospensione (...) è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al Presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia".

Il Legislatore delegato non ha indicato espressamente i motivi che devono legittimare il ricorso, con ciò lasciando aperta la possibilità di impugnare il provvedimento sia per vizi di merito che di legittimità.

Va poi ricordata inoltre la previsione di una forma di "silenzio incidente": il mancato pronunciamento sul ricorso da parte della DRL o del Presidente della Giunta regionale - rispettivamente avverso ricorsi per provvedimenti emanati da personale ispettivo del Ministero del lavoro e da personale ispettivo delle AA.SS.LL. - entro il termine di 15 giorni comporta infatti la perdita di efficacia dell'atto interdittivo.

#### Provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA.

L'art. 14 del T.U. sicurezza, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, stabilisce che "l'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche".

Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. rappresenta un ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, accessorio al provvedimento di sospensione legittimamente emanato.

Secondo tale disciplina, dunque, il provvedimento è comunicato o al Ministero delle infrastrutture, così come già previsto dall'art. 36 *bis* del D.L. n. 223/2006, ovvero alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La scelta del soggetto destinatario della comunicazione dovrà evidentemente avvenire sulla base della attività svolta dall'impresa sospesa, in modo tale che possa essere emanato un provvedimento interdittivo di durata variabile.

La norma stabilisce al riguardo che la durata del provvedimento:

- è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni nel caso in cui:
  - a) la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
  - b) nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  - c) nei casi di reiterazione. In tale ipotesi la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione.

Inoltre, "nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione".

Occorre dunque sottolineare che il provvedimento di interdizione alla contrattazione con le PP.AA. è strettamente legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Da ciò deriva che, qualora il provvedimento di sospensione, pur efficace, abbia durata pari a zero, la comunicazione di cui sopra non sarà dovuta. Tale circostanza ricorre nelle ipotesi in cui gli effetti del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale siano stati differiti ai sensi del comma 11 bis dell'art. 14 e lo stesso sia stato revocato ancor prima del termine iniziale così individuato.

L'ambito di efficacia dei provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le PP.AA., diversamente dal provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, non può evidentemente non riferirsi all'impresa nel suo complesso e quindi ad ogni attività contrattuale posta in essere dalla stessa, nei confronti di qualsiasi Amministrazione Pubblica. Sul punto, peraltro, occorre ricordare che la disposizione si sovrappone inevitabilmente ad altre forme di interdizione alla contrattazione con la P.A. introdotte dal Legislatore, fra le quali quella legata al

rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in assenza del quale non è possibile, fra l'altro, la partecipazione ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si confida nella osservanza, da parte di cadesti Uffici e del loro personale, delle indicazioni contenute nella presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE (Paolo ennesi)

#### DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VI

### Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010

Oggetto: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di interpretazioni di natura tecnica cui si ritiene dover fornire, su conforme parere della commissione opere provvisionali e di intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, i necessari chiarimenti di seguito riportati.

#### Quesito n 1

In riferimento all'articolo 131, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per "L'autorizzazione e soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico"?

#### Risposta:

La validita decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciale prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio. Si ricorda altresì che l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguarda il titolare dell'autorizzazione ministeriale e non l'impresa utilizzatrice. Pertanto l'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione medesima. Si evidenzia infine che l'autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell'autorizzazione medesima, in assenza dell'avvenuto rinnovo decennale.

#### Quesito n. 2:

Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?

#### Risposta:

A tale proposito si ricorda che il comma 6, dell'articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dispone testualmente che "chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132" dello stessa decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1, dell'articolo 134 del medesimo decreto si stabilisce che "nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanze, copia della documentazione di cui al comma 6, dell'articolo 131" del decreto di che trattasi, "e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)".

### Quesito n. 3:

E possibile l'impiego di ponteggi di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dall'articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio?

# Risposta:

Premesso che:

- l'articolo 111 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che "Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
  - a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale:
  - b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.";
- l'articolo 115 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m.i., al comma 1, dispone testualmente che "Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da

diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini:
- e) dispositivi retrattili;
- f) quide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature."
- l'articolo 122 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. i., al comma 1, dispone testualmente che "Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'ALLEGATO XVIII;
- l'articolo 125 del D.Lgs. n 81/2008 e s.m.i ., al comma 4, dispone testualmente che "L'altezza dei montanti deve superare di almeno m. 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.";
- l'articolo 133 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. i., al comma 1, dispone testualmente che "I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
  - a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
  - b) disegno esecutivo.";
- l'articolo 138 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 5, lettera a), dispone testualmente che per i ponteggi di cui alla Sezione V del succitato decreto è ammessa deroga "alla deposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato.";
- l'articolo 148 de D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che "Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego".

Si è dell'avviso che è possibile l'impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve tra l'altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.

# Quesito n. 4:

# In presenza di un apparecchio di sollevamento materiali montato su un ponteggio è necessario il raddoppio dei montanti?

Risposta:

Si ricorda che in conformità al <u>punto 3.3 dell'Allegato XVIII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., qualora apparecchi di sollevamento vengano fissati direttamente sui montanti delle impalcature, detti montanti devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. In pascolare nei ponteggi di cui all'<u>articolo 131</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due e gli ancoraggi devono essere adeguati.

#### Quesito n. 5:

È possibile su un ponteggio autorizzato ai sensi dell'articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sostituire i fermapiedi prefabbricati con altri fermapiedi prefabbricati, regolarmente autorizzati, ma appartenenti ad altra autorizzazione ministeriale?

Risposta:

Al riguardo si informa che la lettera circolare del 9 febbraio 1995 di questo Ministero ha già individuato le condizioni che permettono tale sostituzione. In particolare si evidenzia che la sostituzione di che trattasi è consentita previa verifica della compatibilità dell'elemento prefabbricato con lo schema strutturale.

#### Quesito n. 6:

Gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole in legno?

Risposta:

Gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto disposto dal <u>punto 2.2.1.2 dell'Allegato XVIII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superarne la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l'obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione, purché vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel Pi.M.U.S. di cui all'<u>Allegato XXII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. redatto per ogni specifico cantiere.

#### Quesito n. 7:

L'elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti può costituire una delle soluzioni per adempiere a quanto previsto dal <u>punto 1.5., dell'allegato XVIII</u>, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per ciò che attiene le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio? Inoltre, detto elemento in plastica, è soggetto ad autorizzazione/omologazione obbligatoria rilasciata da soggetto pubblico? *Risposta:* 

La realizzazione del suddetto elemento con l'obiettivo di limitare i rischi dovuti alle sporgenze dei componenti dei giunti è da inquadrarsi nel disposto del comma 1, dell'articolo 108, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che recita testualmente "Fermo restando quanto previsto al punto 1 (Viabilità nei cantieri) dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli". Pertanto, in relazione al primo quesito si ritiene che la realizzazione di tale dispositivo può costituire una delle soluzioni per ottemperare al citato articolo 108. Per quanto riguarda il secondo quesito, mirato a conoscere se è obbligatoria una eventuale autorizzazione/omologazione di tale dispositivo, si evidenzia che la normativa vigente non prevede alcun tipo di autorizzazione/omologazione per l'elemento di che trattasi.

#### Quesito n. 8:

È passibile eliminare l'elemento contro lo sganciamento dei montanti (spina a verme) se, in accordo alla normativa europea, il tubo interno (spinotto) di collegamento tra i montanti è di almeno 150 mm?

Anche in accordo con il punto 10.2.3.1 della norma UNI EN 10811-1 si ritiene sia possibile, nell'ambito dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2, dell'articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevedere, in presenza di spinotto, fissato in modo da garantire l'unione solidale e permanente, di almeno 150 mm di lunghezza, oltre agli schemi-tipo completi di spina a verme, anche schemi-tipo privi di spina a verme, ma che presentino ancoraggi a tutte le stilate in corrispondenza del primo e dell'ultimo piano di ponteggio, oltre che a tutti i piani della prima e dell'ultima stilata.

#### Quesito n. 9:

Con riferimento ai ponteggi a montanti a traversi prefabbricati è consentito l'impiego di tubi in acciaio di diametro e spessore nominali, rispettivamente pari a 48.3 mm e 2.9 mm? Risposta.

L'impiego di tubi in acciaio di diametro e spessore nominali, rispettivamente pari a 48.3 mm e 2.9 mm, per l'utilizzo quali montanti nei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, è consentito con snervamento minimo pari a 235 daN/mm² in conformità alla Tabella 2 del punto 6.2.2 della norma UNI EN 12810-1. Quanto sopra è in accordo con i punti 4.2.1.2 della norma UNI EN 18811-1 e 6.2.2 della norma UNI EN 12810-1, dal momento che i tubi dei montanti dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati non possono essere considerati tubi sciolti quali quelli dei ponteggi a tubi e giunti, ma elementi che hanno subito una lavorazione e quindi elementi prefabbricai. Resta naturalmente l'obbligo di non ridurre i coefficienti di sicurezza fino ad oggi adottati, nonché i carichi fissi e variabili e quant'altro possa intervenire negativamente sulle verifiche di calcolo del ponteggio.

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

# DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VI

Circolare n. 44/2010 del 22/12/2010
Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di sicurezza delle moto agricole.

Con precedenti circolari n. 11 del 2005 e n. 3 del 2007 questo Ministero, in considerazione dell'elevato numero di infortuni gravi e mortali causati dal ribaltamento di trattori agricoli o forestali sprovvisti dei necessari presidi tecnici di sicurezza (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento associati a sistemi di ritenzione del conducente

normalmente costituiti da cinture di sicurezza), ebbe modo di impartire disposizioni per l'adeguamento degli stessi rispetto al predetto rischio

Allo stesso rischio è soggetta la generalità delle macchine agricole operatrici semoventi per le quali si registra una non meno significativa incidenza di infortuni di analoga gravità.

Anche in questo caso si rileva che tali attrezzature, in particolare quelle di costruzione non recente, risultano spessissimo prive di appropriate misure di protezione. Stante l'elevata probabilità di accadimento di siffatto evento e la estrema gravità delle conseguenze del suo verificarsi, il livello di rischio associato all'utilizzo di queste attrezzature di lavoro si pone a valori assolutamente inaccettabili, talché l'adeguamento delle macchine già in servizio deve essere visto come un intervento di priorità indifferibile di modo che le stesse, corredate degli idonei presidi tecnici, possano garantire i necessari livelli di sicurezza per gli operatori che ne sono alla guida. A questo riguardo va chiarito che:

- l'obbligo dell'adozione di appropriate misure di protezione (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e cinture di sicurezza) riguarda i fabbricanti nel momento in cui immettono sul mercato gli esemplari di nuova produzione,
- l'obbligo di adeguare quelle già in servizio spetta agli utilizzatori fatte, beninteso, salve le questioni di natura contrattuale tra costoro, in quanto acquirenti, e i fabbricanti .

La descritta e diffusa situazione di carenza di misure di sicurezza contro il rischio da ribaltamento risulta essere particolarmente ricorrente nel caso delle cd. motoagricole le quali, dopo i trattori, rappresentano la più frequente causa di infortuni gravi e mortali.

Per questa famiglia di attrezzature di lavoro, fermo restando quanto più sopra espresso circa i rispettivi obblighi di fabbricanti ed utilizzatori, i problemi circa l'individuazione e l'applicazione dei predetti presidi di sicurezza agli esemplari già in servizio si pongono in maniera analoga al caso dei trattori, ed in maniera analoga sono suscettibili di trovare soluzione tecnica

Si richiama, pertanto, l'attenzione degli utilizzatori di esemplari di motoagricole già in servizio e non dotate dei predetti dispositivi di protezione e ritenzione sul fatto che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 71 comma 1, all'articolo 70 comma 2 e delle prescrizioni di cui al punto 2.4 della parte II dell'allegato V al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, sussiste a loro carico un preciso obbligo di procedere al necessario adequamento.

Per conseguire tale obiettivo, utili indicazioni possono già oggi essere desunte dalle linee guida dell'ISPESL, in particolare:

- per l'installazione delle cinture di sicurezza, è possibile fare riferimento alla linea guida "l'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente", consultabile all'indirizzo web: www.ispesl.net/sitodts/Linee guida/LGadeguamento trattori.pdf
- mentre per l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, limitatamente alle
  motoagricole con caratteristiche costruttive riconducibili a quelle dei trattori agricoli o forestali propriamente
  detti e caratterizzate dalla presenza di un sedile destinato solo al conducente è possibile fare riferimento alla
  linea guida "L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali"
  consultabile all'indirizzo web: http://www.ispesl.net/sitodts/telai.asp secondo le possibilità applicative esplicitate
  in tabella.

| Tipologia di moto-<br>agricola -Trattore<br>con pianale di carico | Identificativo (rif.<br>Allegato I linea<br>guida ISPESL) | Massa                                   | Tipologia di telaio di protezione          | Classe dispositivo di attacco (rif. Allegato II linea guida ISPESL) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A ruote carreggiata stretta                                       | Scheda 1                                                  | fra 600 kg e 2000 kg                    | due montanti anteriore fisso piegato       | AI (1.1) e D (4)                                                    |
| A ruote carreggiata stretta                                       | Scheda 2                                                  | fra 600 kg e 2000 kg                    | due montanti anteriore fisso saldato       | AI (1.1) e D (4)                                                    |
| A ruote carreggiata stretta                                       | Scheda 3                                                  | fra 600 kg e 2000 kg                    | due montanti anteriore abbattibile piegato | AI (1.1) e D (4)                                                    |
| A ruote carreggiata stretta                                       | Scheda 4                                                  | fra 600 kg e 2000 kg                    | due montanti anteriore abbattibile saldato | AI (1.1) e D (4)                                                    |
| A ruote carreggiata<br>stretta                                    | Scheda 5                                                  |                                         | piegato                                    | AI (1.21) e D (4)                                                   |
| A ruote carreggiata stretta                                       | Scheda 6                                                  | maggiore di 2000 kg e fino a<br>3400 kg | due montanti anteriore fisso saldato       | AI (1.2) e D (4)                                                    |
| A ruote carreggiata stretta                                       | Scheda 7                                                  | maggiore di 2000 kg e fino a<br>3400 kg | due montanti anteriore abbattibile piegato | AI (1.2) e D (4)                                                    |
| A ruote carreggiata stretta                                       | Scheda 8                                                  | 3                                       | abbattibile saldato                        | AI (1.2) e D (4)                                                    |
| A ruote carreggiata stretta                                       | Scheda 17                                                 | fra 600 kg e 2000 kg                    | due montanti posteriore fisso piegato      | AI (1.1) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata                                               | Scheda 18                                                 | fra 600 kg e 2000 kg                    | due montanti posteriore                    | AI (1.1) o B (2)                                                    |

<sup>1</sup> Motoagricole o trattori con piano di carico: macchine con almeno due assi e dotate di piano di carico anche amovibile, specialmente predisposte per i trasporti fuori strada, eventualmente munite di apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole".

| Tipologia di moto-<br>agricola -Trattore<br>con pianale di carico | Identificativo (rif.<br>Allegato I linea<br>guida ISPESL) | Massa                                   | Tipologia di telaio di protezione              | Classe dispositivo di attacco (rif. Allegato II linea guida ISPESL) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| stretta                                                           |                                                           |                                         | fisso saldato                                  |                                                                     |
| A ruote carreggiata stretta                                       | Scheda 19                                                 | fra 600 kg e 2000 kg                    | due montanti posteriore abbattibile piegato    | Al (1.1) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata stretta                                       | Scheda 20                                                 | fra 600 kg e 2000 kg                    | due montanti posteriore abbattibile saldato    | AI (1.1) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata stretta                                       | Scheda 21                                                 |                                         | fisso piegato                                  | A2 (1.2) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata<br>stretta                                    | Scheda 22                                                 |                                         | fisso saldato                                  | A2 (1.2) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata<br>stretta                                    | Scheda 23                                                 |                                         | abbattibile piegato                            | A2 (1.2) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata<br>stretta                                    | Scheda 24                                                 | maggiore di 2000 kg e fino a<br>3400 kg | due montanti posteriore<br>abbattibile saldato | A2 (1.2) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata<br>standard                                   | Scheda 25                                                 | fra 600 kg e 3000 kg                    | due montanti posteriore fisso piegato          | A2 (1.2) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata<br>standard                                   | Scheda 26                                                 | fra 600 kg e 3000 kg                    | due montanti posteriore<br>fisso saldato       | A2 (1.2) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata<br>standard                                   | Scheda 27                                                 | fra 600 kg e 3000 kg                    | due montanti posteriore abbattibile piegato    | A2 (1.2) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata<br>standard                                   | Scheda 28                                                 | fra 600 kg e 3000 kg                    | due montanti posteriore<br>abbattibile saldato | A2 (1.2) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata<br>standard                                   | Scheda 29                                                 |                                         | fisso piegato ·                                | A2 (1.2) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata<br>standard                                   | Scheda 30                                                 | 3                                       | fisso saldato                                  | A2 (1.2) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata standard                                      | Scheda 31                                                 |                                         | abbattibile piegato                            | A2 (1.2) o B (2)                                                    |
| A ruote carreggiata standard                                      | Scheda 32                                                 | maggiore di 3000 kg e fino a<br>5000 kg | due montanti posteriore abbattibile saldato    | A2 (1.2) o B (2)                                                    |

Atteso che l'individuazione delle misure di adeguamento per le restanti tipologie di motoagricole già in servizio e di costruzione non recente può comportare delle difficoltà anche notevoli, è in fase di costituzione presso l'INAIL un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare un documento tecnico per agevolare gli utilizzatori in questo compito.

In attesa del completamento dei lavori del citato gruppo, si attira l'attenzione degli utilizzatori sulla necessità che l'uso delle suddette attrezzature di lavoro non corredate dei dispositivi di sicurezza di che trattasi avvenga previa specifica valutazione dei rischi emergenti dalle lavorazioni da effettuarsi, con l'adozione di adatte cautele di carattere organizzativo (affidamento a lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.) atte a limitare la probabilità del verificarsi del ribaltamento.

Sarà cura di questa Amministrazione, una volta messo a punto il documento sopra citato, operare per la sua massima diffusione ai settori coinvolti.

Si confida nella massima diffusione della presente circolare da parte delle Istituzioni ed Organizzazioni in indirizzo.

Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Mastropietro

Commento personale: Vedasi anche la <u>Circolare n. 25/2012 del 25/10/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle</u> macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi moto agricole.

# DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

# Circolare n. 20/2011 del 29/07/2011

Oggetto: attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.

In relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute alla scrivente ai riguardo, d'intesa con la Direzione Generale dell'attività ispettiva, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti relativi alla attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con i medesimi, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione il d.lgs. n. 81/2008 attribuisce agli organismi espressione

del sistema contrattuale una serie di rilevanti compiti e funzioni, quali individuati principalmente all'articolo 51 del provvedimento, a condizione che tali enti abbiano determinate caratteristiche, espressamente individuate dalla legge.

I criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il d.lgs. n. 81/2008 riserva agli enti e organismi bilaterali vanno rinvenuti innanzitutto alla definizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008. Tali disposizioni espongono con chiarezza come gli organismi debbano essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito dei sistema contrattuale di riferimento. Se ne evince che ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito di una attività ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come "paritetico" a svolgere le funzioni che il d.lgs. n. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito appena riportato. Tale verifica va effettuata secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia, se del caso chiedendo a questa Direzione Generale, ove il possesso del requisito sia in dubbio, dati relativi alla rappresentatività delle associazioni sindacali o delle organizzazioni di datori di lavoro nel cui ambito vengano costituiti tali organismi.

Tale conclusione si impone, innanzitutto - in attesa dell'ormai imminente perfezionamento degli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 - ove si tratti di individuare i soggetti ai quali il datore di lavoro che intenda svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve chiedere collaborazione per la effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (articolo 37, comma 12, d.lgs, n. 81/2008). Dunque, il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre che sussistano gli ulteriori elementi - che devono essere entrambi presenti - individuati ex lege (articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008), vale a dire che l'organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico. Analoghe conclusioni si impongono, inoltre, ove si tratti di identificare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali richiamate all'articolo 10 del d.lgs n. 81/2008. A tale ultimo proposito, appare opportuno richiamare l'attenzione delle Amministrazioni citate dall'articolo 10 del d.lgs. n. 81/2008, che intendano avvalersi della facoltà loro riconosciuta dalla norma di stipulare convenzioni per lo svolgimento delle relative attività, la massima attenzione nella verifica dei presupposti sopra richiamati ove esse decidano di svolgere tale attività per mezzo di una convenzione con enti bilaterali e con organismi paritetici.

Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

# DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. I

# Circolare n. 8/2012 del 24/05/2012

# Oggetto: sicurezza nell'uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizzate in ambito agricolo e forestale.

Sia nell'ambito delle pratiche di sorveglianza del mercato che attraverso i numerosi quesiti giunti alla scrivente inerenti l'oggetto, sono state segnalate alcune situazioni inerenti attrezzature di lavoro, fabbricate ad hoc, che richiedono di essere esplicate più nel dettaglio al fine di sottolineare le responsabilità delle varie figure coinvolte che vanno dalla fabbricazione sino alla messa in servizio e utilizzo delle attrezzature.

Premesso che il capovolgimento dei trattori rappresenta uno degli eventi che si verificano con preoccupante intensità nelle lavorazioni agricole e forestali e che la presenza di attrezzature portate, non compatibili con il tipo di trattore al quale sono collegate, spesse volte rappresenta una circostanza determinante ai fini del verificarsi dell'evento, si richiama la necessità che gli utilizzatori nell'uso delle attrezzature di lavoro:

Si attengano a quanta previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in modo particolare alle previsioni contenute nel <u>Titolo II</u> e nel <u>Titolo III</u>;

- effettuino le valutazioni mirando alla ricerca della soluzione ottimale tenuto conto che l'attrezzatura di lavoro dovrà risultare adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed idonea ai fini della sicurezza e della salute;
- verifichino che l'attrezzatura sia utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante.
- Fermo restando quanta sopra e al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo e
  forestale e valorizzare la disciplina dell'uso sicuro delle attrezzature di lavoro oggetto della presente
  circolare, si rappresenta quanta segue.

Le segnalazioni riguardano il settore della movimentazione dei materiali dove il mercato propone vane soluzioni

"non sempre idonee" al fine di soddisfare le esigenza operative degli utilizzatori. Si possono citare a tal fine le cosiddette ceste per l'esbosco e le ceste utilizzate per contenere prodotti agricoli, in genere portate dal trattore.

Si tratta di attrezzature costituite da un cassone, in genere in lamiera e dotate di sistemi di aggancio per il collegamento, anteriore o posteriore, ad un trattore agricolo o forestale. In taluni casi esse sono provviste di dispositivi di sollevamento del cassone indipendenti dai bracci del sollevatore del trattore e costituiti da pistoni idraulici o da sistemi di trasmissione a catena.

Tali attrezzature di lavoro possono essere montate sul trattore utilizzando il dispositivo di attacco a tre punti normalmente presente sul trattore ovvero attraverso sistemi di attacco costituiti da staffaggi specifici per il modello di trattore. Nel caso di montaggio sul dispositivo di attacco a tre punti, è possibile che il terzo punto (tecnicamente chiamato puntone) sia allungabile mediante martinetti idraulici o mediante sistemi a vite regolabili manualmente.

Ferme restando le caratteristiche costruttive sopra richiamate, tali attrezzature di lavoro si configurano come attrezzature intercambiabili, così come definite all'articolo 2, lettera b del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010. Difatti, queste attrezzature sono progettate e costruite per essere montate su un trattore, o su una macchina-base, dopo la loro messa in servizio, e apportano la nuova funzione di sollevamento e di trasporto della legna (nel caso delle ceste per esbosco) o altro prodotto agricolo. In questo caso, ai fini dell'immissione sul mercato, è necessario che siano rispettate le prescrizioni indicate all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 17/201.0.

Risulta possibile considerare applicabile in concetto di quasi macchina di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, solo se tali attrezzature mancano di taluni elementi necessari all'assolvimento della applicazione per la quale sono stati progettati e costruiti, quali ad esempio i sistemi di collegamento fisico meccanico al trattore o alla macchina di base. Pertanto, per diventare attrezzature intercambiabili devono essere sottoposte a una ulteriore fase di costruzione. In questo caso, ai fini dell'immissione sul mercato, è necessario che siano rispettate le prescrizioni indicate all'articolo 10 del citato decreto n. 17/2010.

Il soggetto che poi completerà l'attrezzatura intercambiabile, realizzando ad esempio i sistemi di collegamento fisico meccanico al trattore o alla macchina di base, deve assolvere gli obblighi relativi all'immissione sul mercato o messa in servizio della macchina (attrezzatura intercambiabile), previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010.

Infine, qualora un soggetto costruisca in proprio tale tipo di attrezzatura e la metta in servizio a disposizione di altri soggetti (dipendenti, soci o altri), è tenuto a seguire le procedure previste all'articolo 3 del citato decreto legislativo n.17/2010.

Il direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

# DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. I

# Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'<u>All. VII</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all'<u>articolo 71, comma 13</u>, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del <u>D.M. 11.04.11</u>, tenuto conto della circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'<u>allegato III</u> dello stesso decreto e d'intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l'INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

### 1. MODALITA DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE

Premesso che l'articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso decreto, e che il D.M. 11.04.2011 individua nell'INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l'attuazione delle procedure previste dal D.M. 11.04.2011. A tale fine, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011, la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all'articolo 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:

- a) ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
- b) deve riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;

- c) deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro, ovvero:
  - i. tipologia di attrezzatura di lavoro;
  - ii. matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
- d) deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'<u>articolo 2, comma 2</u> del D.M. 11.04.2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011;
- e) data di richiesta.

In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.

Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall'<u>articolo 2, comma 1</u> del D.M. 11.04.2011, si intende:

- a) in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- b) in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- c) in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- d) in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

# 2. SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO

II <u>D.M. 11.04.2011</u> stabilisce, in attuazione alle disposizioni dell'<u>articolo 71, commi 11</u> e <u>12</u> del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:

- a) al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato articolo 2, comma 4, secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);
- b) in caso di superamento dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione ne il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011. Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.M. 11.04.2011 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti (lettere a) e b)), possono essere incaricati anche i soggetti verificatori individuati ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore. Le verifiche periodiche effettuate da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti a quelle effettuate dai soggetti titolari della funzione e ai soggetti abilitati di cui al D.M. 11.04.2011.

# 3. INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEI TERMINI TEMPORALI

I termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011 si interrompono ove il soggetto titolare della funzione (o il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili ed adeguatamente documentate.

Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie al fine di completare la verifica, con sospensione dei termini temporali sino a quando l'ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.

In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione, qualora si determinino le condizioni per la sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.

#### 4. ATTIVAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE

Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell'elenco locale di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011, fermi restando termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, ai sensi del punto 5.3 dello stesso allegato.

#### 5. MODULISTICA

Con l'entrata in vigore del <u>D.M. 11.04.2011</u>, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare la modulistica riportata nell'<u>allegato IV</u> dello stesso decreto.

# 6. TARIFFAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati nei termini temporali di cui all'<u>articolo 2, comma 1</u> del D.M. 11.04.2011, verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.

Il direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

# DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

# Circolare n. 12/2012 del 01/06/2012

Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 14 comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 - DURC e autocertificazione

Continuano a pervenire a questa Amministrazione richieste di chiarimenti, in particolare da parte di Associazioni datoriali, in ordine ad alcune problematiche concernenti i presupposti e le modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia alla luce delle più recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa, sia in ordine alle specificità riguardanti i lavori privati dell'edilizia nel cui ambito il Documento e rilasciato esclusivamente dalle Casse edili in possesso dei requisiti costitutivi previsti dalla legge.

Si ritiene dunque opportuno fornire alcune indicazioni volte ad uniformare il comportamento del personale ispettivo in sede di verifica e a fornire utili strumenti interpretativi agli operatori del settore.

# DURC per lavori edili pubblici c privati e acquisizione d'ufficio

Va in prima luogo sottolineato che nell'ambito dei lavori pubblici (come per tutti gli altri contratti pubblici) le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d'ufficio il Documento sia in forza dell'art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009. in base al quale in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti a dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge"), sia in forza dell'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 (in base al quale "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore").

Inoltre, in forza dell'art. 14, comma 6 bis, del D.L. n. 5/2012 "nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva" con le modalità di cui all'art. 43 D.P.R. n. 445/2000.

Pertanto le amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC non solo nell'ambito dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati dell'edilizia, ai sensi dell'art. 90, lett. c)<sup>2</sup>, del decreto legislativo n. 81/2008.

Tutto ciò premesso, occorre chiarire che, ancora oggi, nell'ambito dei lavori privati in edilizia, e **comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati.** Ciò è previsto dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008 che richiede, da parte del committente o del responsabile dei lavori privati, alcuni adempimenti - peraltro presidiati penalmente - concernenti la verifica dell'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commento personale: il riferimento sembra essere all'art. 90, comma 9, lett. c)

anche attraverso l'acquisizione del DURC. In tali casi, nel rilasciare il Documento, gli Istituti e le Casse edili devono attenersi a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, che ha stabilito che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta a pena di nullità la dicitura "Il presente certificate non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Diversamente per quanto concerne l'acquisizione del DURC da parte dell'amministrazione concedente prevista dall'art. 90, comma 9, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, in base alla previsione del precitato art. 14, comma 6 bis, del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d'ufficio dalla medesima amministrazione.

Tuttavia, al fine di consentire una gestione più efficace del predetto procedimento, gli Istituti e le Casse edili adotteranno le opportune iniziative volte a consentire l'acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva effettuata nei confronti delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, qualora la regolarità sia stata già verificata nei tre mesi precedenti.

### Ambito dei lavori privati in edilizia e sostituzione del DURC con una autocertificazione

In ordine alla sostituibilità del DURC con una autocertificazione questo Ministero si è già espresso. anche recentemente, con <u>nota del 16 gennaio u.s. prot. n. 619</u>, chiarendo che il Documento, pur rientrando nella categoria dei "certificati", non può costituire oggetto di "autocertificazione" secondo quanto dispone in via generale il citato D.P.R. n. 445/2000.

Ciò anche in relazione all'art. 44 bis del citato D.P.R. n. 445/2000, rispetto al quale la Scrivente ha inteso specificare che la norma "disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all'utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale (...), rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato".

La regolarità contributiva non può infatti ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere "oggetto di sicura conoscenza", così come avviene per gli "stati, qualità personali e fatti che, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanta "elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona".

Cosa del tutto diversa, dunque, e la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che non costituisce una mera certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l'articolo 46 lett. p, del D.P.R. n. 445/2000) ma una attestazione degli Istituti e delle Casse edili circa la "correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali

Fermo restando quanto sopra, appare tuttavia possibile per l'impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC in specifiche ipotesi previste dal Legislatore.

In tal senso si ricorda l'art. 38, comma 1 lett. i. del Digs. n. 163/2006 e l'art. 4, comma 14 bis, del D.L. n. 70/2011 (conv. da L. n. 106/2011), secondo il quale per i contratti di forniture e servizi, fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".

Per tali dichiarazioni le verifiche ai sensi dell'art. 71 potranno dunque essere effettuate tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione

#### Validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Appare opportuno ricordare in questa sede che, anche nell'ambito pubblico, il DURC ha una validità trimestrale. Al riguardo - ferme restando le novità di cui all'art. 6 bis del D.Lgs. n. 163/2006 (introdotto dall'art. 20, comma 1 lett. a. del D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012) concernente l'acquisizione della "documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generate, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario" per la partecipazione alle procedure di cui allo stesso D.Lgs. n. 163/2006 presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sulle quali saranno fornite specifiche indicazioni - si rinvia a quanto già chiarito da questo Ministero con circ. n. 35/2010, secondo la quale, fra l'altro:

- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura; tale DURC attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale a stato richiesto; analogamente, ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell'autocertificazione che e stata indicata nella richiesta: in entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante all'interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (perché non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula):
- per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di

- richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito: analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contraiti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento:
- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di "appalti relativi all'acquisizione di Beni. servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125. comma 1 lett. b) del D.Lgs. n, 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali e consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto.

# Dematerializzazione e consultazione del DURC

Anche ai fini di un necessario risparmio di risorse economiche e amministrative, gli Istituti e le altre PP.AA. sono tenute ad adottare ogni accorgimento utile per una "dematerializzazione del Documento. Si ritiene infatti che l'acquisizione del DURC non possa più operarsi attraverso i canali della posta cartacea che, oltre a dare luogo a costi elevati, non garantiscono certezza dei tempi di consegna materiale del certificato. In tal senso gli Istituti provvederanno ad attivare ogni iniziativa utile ad una progressiva diffusione dell'utilizzo della PEC per la consegna del DURC, fermo restando che a decorrere dal 1 luglio 2013, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM 22 luglio 2011. l'invio del documento avverrà esclusivamente tramite PEC.

Va poi ricordato che l'art. 40, comma 2, del D.L. il 201/2011 (conv. da L. n. 214/2011) ha introdotto importanti elementi di semplificazione, **escludendo definitivamente dal campo di applicazione della tutela della privacy le persone giuridiche.** Ne consegue che gli Istituti potranno adottare le misure tecniche necessarie al fine di rendere accessibili via web a chiunque abbia un interesse qualificato, ivi comprese le Casse edili abilitate, le informazioni concernenti le richieste ed i contenuti dei DURC già rilasciati.

#### **DURC** e Casse edili abilitate

Nel rinviare ai contenuti della nota del 2 maggio u.s. di questo Ministero, si sollecitano le stazioni appaltanti a tenere esclusivamente conto di certificazioni rilasciate da Casse edili abilitate al rilascio del DURC e che pertanto rispettino i requisiti indicati dal Legislatore.

Eventuali certificazioni di regolarità rilasciate da Casse edili non abilitate, pur accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli Istituti, non potranno pertanto in alcun modo sostituirsi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto Accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Pennesi

# DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

# Circolare n. 13/2012 del 05/06/2012

# Oggetto: Nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all'attività formativa

Continuano a pervenire a questa Direzione generale numerose richieste di chiarimento, in particolare dal personale ispettivo, in ordine alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile e specificatamente in relazione al coinvolgimento nell'attività formativa degli "organismi paritetici" di cui all'art. 2, lett. ee)<sup>3</sup> del D.Lgs. 81/2008.

Si chiede in particolare di conoscere quali organismi paritetici del settore siano da ritenersi costituiti da "una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale".

Tale circostanza è essenziale in quanto possono definirsi tali solo gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività **in termini comparativi** e non tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile.

In proposito, si ritiene opportuno ricordare che, al momento, nel settore dell'edilizia i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sempre a livello nazionale sono i seguenti:

#### **INDUSTRIA**

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Commento personale: Il riferimento sembra essere all'art. 2, comma 1, lett. ee)

Parti sottoscriventi

Ance - Associazione nazionale costruttori edili

Feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno

filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini

fillea - cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

#### **ARTIGIANATO**

# contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.i. parti sottoscriventi

anaepa - confartigianato associazione nazionale artigiani dell'edilizia dei decoratori e pittori ed attività affini

cna - costruzioni confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa

fiae - casartigiani federazione italiana artigiani edili

claai confederazione delle libere associazioni artigiane italiane

feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno

filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini

fillea - cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

#### **COOPERAZIONE**

# contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini

parti sottoscriventi

ancpl - legacoop associazione nazionale cooperative produzione e lavoro

federlavoro e servizi - confcooperative federazione di rappresentanza delle cooperative di produzione e lavoro

pls agci - associazione generale cooperative italiane

feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno

filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini

fillea - cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

#### **PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA**

# contratto collettivo nazionale e di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini parti sottoscriventi

aniem - associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili

feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno

filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini

fillea - cqil costruzioni e legno - federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

Ne deriva che solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possano definirsi "organismi paritetici" ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall'art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e, conseguentemente, non possono svolgere l'attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art. 37 del Testo Unico.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Pennesi

#### DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIVISIONE VI

# Circolare n. 15/2012 del 27/06/2012

# Oggetto: Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi.

A seguito di numerosi quesiti concernenti l'uso dei dispositivi di protezione individuale specificati in oggetto, di intesa con la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, con la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e con l'INAIL si esprimono le valutazioni di seguito esposte.

Si fa riferimento alla pubblicazione di alcuni documenti ex ISPESL, ora INAIL, in cui viene suggerito l'uso di facciali filtranti dotati di "certificazione di Tipo emessa dall'Organismo Notificato che ...... attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3. ai sensi della Direttiva 54/2000 CE", quali dispositivi in grado di garantire la necessaria

efficacia contro i suddetti agenti, senza che siano menzionati anche i facciali filtranti dichiarati conformi alla norma europea armonizzata EN 149.

In particolare, nel documento ex ISPESL "Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e smi", relativamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali i facciali filtranti e i filtri da collocare sulle semimaschere e/o sulle maschere a pieno facciale, viene testualmente riportato:

"I DPI per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali facciali filtranti e filtri da collegare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono caratterizzati da una certificazione di Tipo emessa dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come dispositivo di protezione individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE".

Si ritiene utile precisare che la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale deve essere esclusivamente effettuata in conformità a quanto disposto dalla Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 475/92 e successive modifiche e integrazioni e che per questa certificazione possono essere utilizzate le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e riprese in quella italiana in quanto assicurano presunzione di conformità ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva europea.

Occorre quindi evidenziare che l'uso dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie conformi alla nonna europea armonizzata EN 149 e certificati CE ai sensi della Direttiva 89/686/CEE, è ritenuto idoneo anche per la protezione da agenti biologici aerodispersi in numerosi documenti sia nazionali (prodotti ad esempio dal Ministero della Salute e dallo stesso ex ISPESL) che internazionali (prodotti ad esempio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - WHO e dal NIOSH).

Pertanto, ne deriva che solo i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di Tipo secondo la Direttiva 89/686/CEE possono essere liberamente commercializzati e che sarà compito del fabbricante dei dispositivi di protezione individuale dichiararne la conformità ai requisiti dall'Allegato II della direttiva succitata, dopo che sullo stesso è stato emesso da un Organismo Notificato un attestato di esame del Tipo conseguente a specifiche prove di laboratorio, fermo restando che l'utilizzo della norma europea armonizzata EN 149 assicura presunzione di conformità ai requisiti di cui all'Allegato II citato anche per quanto riguarda la protezione da agenti biologici.

Stante quanto sopra esposto, si conclude che risultano idonei per la protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, che attesti la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 così come definiti nella Direttiva 2000/54/CE, sia quelli provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, basata sulla norma europea armonizzata EN 149.

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

#### DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

# Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012

# Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo.

Sempre più frequentemente nel corso dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito del settore edile, si riscontra l'utilizzo improprio di "sedicenti" lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'art. 2222 cod.civ., che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

Tale fenomeno, dal punto di vista quantitativo, è comprovato dalle rilevazioni effettuate dall'ANCE sui dati ISTAT relativi all'anno 2011, secondo cui il numero di lavoratori autonomi che svolgono attività in cantiere, in assenza di personale alle proprie dipendenze, risulta addirittura superiore rispetto a quello della categoria dei lavoratori subordinati o comunque impiegati in qualità di operai edili (in particolare n. 1.039.000 lavoratori autonomi senza dipendenti a fronte di n. 986.000 lavoratori subordinati).

La suddetta circostanza è spesso aggravata dal ricorso ad ulteriori formule "aggregative" di dubbia legittimità, che prescindono da un'organizzazione d'impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte di committenti privati, l'esecuzione anche integrale di intere opere edili.

La situazione, così come complessivamente delineata, presenta evidenti profili di criticità che vanno affrontati sul piano ispettivo, in quanto coinvolgono sia il tema del corretto inquadramento lavoristico delle prestazioni, che quello della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori interessati.

Si ritiene, pertanto, necessario - anche sulla base delle considerazioni contenute nel documento approvato dal "Gruppo edilizia" del Coordinamento tecnico in materia di salute e sicurezza delle Regioni - fornire alcune

indicazioni al personale di vigilanza concernenti la verifica della genuinità delle prestazioni qualificate come autonome.

\*\*\*

Va premesso innanzitutto che tali indicazioni, lungi dal costituire principi di carattere generale in ordine ai criteri di distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate, sono da intendersi quali mere istruzioni di carattere tecnico che si muovono sul piano della metodologia accertativa, anche mediante l'utilizzazione di "presunzioni operative", al fine di orientare l'azione del personale ispettivo, uniformandone comportamenti e valutazioni.

In primo luogo, si ritiene opportuno richiamare la definizione contenuta nella disposizione normativa di cui all'art. 89, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, ai sensi della quale per lavoratore autonomo si intende la "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione".

A tal proposito, va sgombrato il campo dalla pretesa inconciliabilità, in capo allo stesso soggetto, dello "status" di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano con l'eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l'imprenditore "tout court" ovvero l'imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 3240/2010).

In simili evenienze, elemento significativo ai fini della verifica è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.

In tal senso occorre constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili. Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'impresa esecutrice o addirittura dal committente, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo. Ciò, del resto, è assolutamente in linea con i principi fondamentali che ispirano il D.Lgs. n. 81/2008 il quale, individuando la nozione di "idoneità tecnico-professionale" dei lavoratori autonomi - la cui verifica è fondamentale da parte del committente/datore di lavoro a pena dell'adozione di sanzioni penalmente rilevanti - fa esplicito riferimento, precedentemente e indipendentemente dall'affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature e opere provvisionali la cui conformità deve essere peraltro opportunamente documentata (v. allegato 17, D.Lgs. cit.).

Non può da ultimo non ricordarsi, quale ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell'edilizia - in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate - il riscontro di un'eventuale monocommittenza.

Tale elemento rappresenta del resto un utile indice per verificare la genuinità o meno del rapporto "autonomo" posto in essere sebbene, come già accennato, questo non sia assolutamente dirimente, rappresentando un elemento *a fortiori* di un'eventuale ricostruzione ispettiva.

Oltre a tali elementi legati alla specifica situazione di fatto oggetto di accertamento, vanno però svolte alcune considerazioni idonee a supportare un regime di "presunzioni" sul piano della tecnica ispettiva che, partendo proprio dalla definizione del lavoratore autonomo, tentano di inquadrare i margini della citata "autonomia" nell'ambito del ciclo complessivo dell'opera edile.

L'esperienza, infatti, evidenzia come normalmente non siano mai sorti particolari problemi di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase del c.d. completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti).

Diversamente, meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo (cfr. CCNL edilizia).

Lo svolgimento di tali mansioni risulta, infatti, connotato dall'utilizzo di un apposito "cronoprogramma" destinato non solo a pianificare le diverse fasi di esecuzione dell'opera, ma anche a realizzare quel necessario e stretto coordinamento tra lavoratori che assicuri un'attuazione unitaria ed organica delle attività, difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell'autonomia quanto a "tempi e modalità di esecuzione" dei lavori.

Più in particolare, nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero

nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione - richiedendo la simultanea presenza di maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie - non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa dell'opera che è invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo, così come definito dall'art. 2222 cod.civ..

Pertanto, si può concludere almeno sul piano delle "presunzioni" che ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale - rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricommittenza - il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:

- manovalanza:
- muratura:
- carpenteria;
- rimozione amianto;
- posizionamento di ferri e ponti;
- addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.

Si ritiene che la suddetta ricostruzione debba essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell'opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente eterodiretti.

In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare, si precisa infine che in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

IL DIRETTORE - Dott. Paolo Pennesi

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VI già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

#### Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del <u>D.M. 11.04.2011</u>, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011 e n. <u>11/2012</u> di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali

Fermo restando quanto previsto al <u>punto 1 della Circolare n. 11/2012</u> di questo Ministero, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la <u>data effettiva di richiesta di verifica</u> (p.es. indicando "la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza"), indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa. L'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l'intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.

Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di

richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.

2. Applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come "servizi di natura intellettuale", e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure.

4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW e serbatoi di GPL

Premesso che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per guanto sopra esposto si evidenzia che:

- a) alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del <u>D.M. 11.04.2011</u>, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
- b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del <u>D.M. 11.04.2011</u>, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

#### 5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati "macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi", non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 ("apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa"), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell'Allegato VII del succitato decreto.

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

#### 6. Ponti sollevatori per veicoli

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all'<u>Allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.

#### 7. Carrelli commissionatori

Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell'<u>Allegato VII</u> del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l'obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).

Con riferimento ai **carrelli commissionatori**, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall'operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all'<u>Allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili ("piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con

l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.", secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d'uso la possibilità di utilizzare l'attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.

8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'<u>Allegato VII</u><sup>4</sup> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

9. Spostamento delle attrezzature di lavoro

Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'<u>Allegato II, punto 5.3.3.</u> del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL anche per quanto disposto al <u>punto 5.2.1.</u> dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.

- 10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
  - A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'<u>Allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.
  - 1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del <u>D.M. 11.04.2011</u>, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'<u>Allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL, secondo la procedura prevista dal <u>punto 5.1.2 dell'Allegato II</u> del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, "la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL". L'INAIL provvederà all'effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011.
  - In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi:
    - a. Se l'INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del <u>D.M. 11.04.2011</u> a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda identificativa.
    - b. Se prima della data di entrata in vigore del <u>D.M. 11.04.2011</u>, l'attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l'attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l'INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all'ASL competente per territorio, l'INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati.
  - 3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Commento personale: Nel testo originale della circolare è riportato l'<u>Allegato II</u> del D.Lgs. 81/2008, ma il riferimento più corretto sembra essere l'<u>Allegato VII</u> del medesimo D.Lgs.

d'uso.

- a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del <u>D.M. 11.04.2011</u> ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'<u>Allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del <u>D.M. 11.04.2011</u> ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l'attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal <u>D.M. 11.04.2011</u>.

B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'<u>Allegato VII</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.

Le attrezzature di cui al precedente <u>punto 10.A.2</u> e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell'iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di cui al precedente <u>punto 10.A.3</u> e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VI già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

#### Circolare n. 24/2012 del 23/10/2012

Oggetto: divieto d'uso a seguito della decisione della commissione europea relativa al divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili .

La Commissione Europea, esperita la procedura di consultazione di cui all'articolo 9 della direttiva europea n. 2006/42/CE (cosiddetta direttiva macchine, recepita nell'ordinamento nazionale col decreto legislativo n. 17/2010), ha riconosciuto, con decisione assunta in data 19.01.2012 notificata C(2011) 9772, che la configurazione costruttiva degli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili, non soddisfa i requisiti di sicurezza di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell'allegato I alla citata direttiva. In quanto l'uso di accessori di taglio del tipo a flagelli con parti metalliche collegate fa insorgere rischi residui significativamente più elevati di rottura durante il funzionamento e di proiezione di oggetti rispetto alle lame metalliche costituite da un singolo elemento. Le parti metalliche degli accessori di taglio del tipo a flagelli e i loro organi di collegamento sono sottoposti a ripetuti elevati sforzi meccanici allorché entrano in contatto con pietre, rocce e altri ostacoli e sono soggetti a rotture e a essere proiettati ad alta velocità. Possono inoltre provocare la proiezione di pietre con energia superiore a quella determinata dalle lame metalliche costituite da un singolo elemento. I dispositivi di protezione di cui sono dotati i decespugliatori portatili non possono assicurare un'adeguata protezione contro gli accresciuti rischi provocati dagli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da parti metalliche collegate. Di conseguenza, tenuto conto dello stato dell'arte, gli accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili non possono essere considerati ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Tale non conformità provoca un rischio significativo di incidenti mortali o gravi per gli utilizzatori e le altre persone.

La Commissione Europea ha pertanto ritenuto necessario che gli Stati membri vietassero l'immissione sul mercato degli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 26 aprile 2012, pubblicato su G. U. del 16 maggio 2012, n.113, ha disposto il divieto di immissione sul mercato degli accessori sopra indicati su tutto il territorio nazionale. Tenuto conto di quanto premesso, gli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili, sia quelli immessi sul mercato conformemente alla direttiva 98/37/CE e sia quelli immessi in conformità alla direttiva 2006/42/CE, attualmente in servizio non sono considerati sicuri rispetto ai rischi sopra evidenziati e, di conseguenza, si ritiene necessario disporne il divieto

Pertanto sia gli utilizzatori che i datori di lavoro in applicazione degli obblighi che loro incombono: "mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro ... ovvero adattate ..." (art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); e fino a quando non interverranno, comunicazioni in senso contrario, dovranno tenere i suddetti accessori per decespugliatori fuori servizio.

Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli Organismi in indirizzo di darne più ampia diffusione ai soggetti interessati.

Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VI già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

#### Circolare n. 25/2012 del 25/10/2012

# Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi moto agricole.

La scrivente, come noto, con circolare del <u>22 dicembre 2010, n. 44</u> relativa alle problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di sicurezza delle motoagricole -, ha diramato istruzioni applicative in merito alle procedure da seguire per l'adeguamento delle condizioni di sicurezza ai fini dell'attuazione della normativa di salute e sicurezza inerente le tipologie di attrezzature già in servizio e di costruzione non recente e prive di appropriate protezioni.

La suddetta circolare riportava: "... Atteso che l'individuazione delle misure di adeguamento per le restanti tipologie di motoagricole già in servizio e di costruzione non recente può comportare delle difficoltà anche notevoli, è in fase di costituzione presso l'INAIL un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare un documento tecnico per agevolare gli utilizzatori in questo compito ....Sarà cura di questa Amministrazione, una volta messo a punto il documento sopra citato, operare per la sua massima diffusione ai settori coinvolti."

Atteso che il predetto gruppo ha completato i lavori con la pubblicazione del documento "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali con piano di carico (moto-agricole) ai requisiti di sicurezza previsti al <u>punto 2.4 della parte II dell'allegato V</u> al D.Lgs. 81/08" consultabile al sito web dell'INAIL nella sezione dedicata alle linee guida tecniche, anno 2012, "<a href="http://www.ispesl.it/sitoDts/telai2012.asp">http://www.ispesl.it/sitoDts/telai2012.asp</a>, si attira l'attenzione degli utilizzatori sulla necessità che l'uso delle suddette attrezzature di lavoro avvenga solo se corredate dei dispositivi di sicurezza di che trattasi.

Sulla base di quanto precede, sentita la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, si ritiene che le indicazioni fornite nel documento redatto dal gruppo di lavoro nazionale, in quanto rappresentano l'aggiornamento dello stato dell'arte, costituiscono il necessario complemento del contenuto tecnico della circolare sopra richiamata (<u>n. 44 del 22 dicembre 2010</u>), per le tipologie nella stessa non considerate e, a far data dalla pubblicazione della presente circolare, sostituire, per quelle nella stessa prese in esame, le soluzioni a suo tempo prospettate.

Si confida nella massima diffusione della presente circolare da parte delle Istituzioni ed Organizzazioni in indirizzo.

Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI

#### Circolare n. 30/2012 del 24/12/2012

# Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette "bracci gru".

A seguito delle varie segnalazioni pervenute dalle autorità territoriali di vigilanza all'autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti inerenti la tematica e al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nella valutazione circa la conformità o meno, delle attrezzature in oggetto, alla direttiva macchine e di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessario, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, fornire una serie di precisazioni.

Nella esecuzione delle attività vivaistica e più in generale nei capannoni, vengono utilizzate macchine che permettono la movimentazione, il sollevamento ed il trasporto dei materiali. In particolare, per lo spostamento dei

materiali, sono normalmente adoperate delle macchine la cui struttura di base può accogliere attrezzature di tipo diverso permettendo così di effettuare lavorazioni specifiche e differenti fra loro.

Preliminarmente occorre sottolineare, al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro e valorizzare la disciplina dell'uso sicuro delle attrezzature di lavoro oggetto della presente circolare, che gli utilizzatori devono, nell'uso delle attrezzature di lavoro, attenersi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in modo particolare alle previsioni contenute nel <u>Titolo II</u> e nel <u>Titolo III</u>, tenere conto che l'attrezzatura di lavoro dovrà risultare adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed idonea ai fini della sicurezza e della salute e verificare che l'attrezzatura sia utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante.

Alcuni costruttori nonché alcuni utilizzatori di attrezzature di lavoro hanno fabbricato ovvero modificato carrelli elevatori, inserendo sugli stessi una attrezzatura, chiamata comunemente "braccio gru", da applicarsi sulle forche del carrello allo scopo di adoperarlo in operazioni di movimentazioni e di sollevamento materiali altrimenti non consentite dalle funzioni originarie del carrello stesso.

La questione è stata affrontata dal gruppo lavoro macchine presso la suddetta autorità nazionali di sorveglianza del mercato, che allo scopo di dare maggior eco alle sue conclusioni, anche a livello europeo, ha interessato della problematica il gruppo lavoro macchine in sede europea.

Il gruppo di lavoro macchine (doc. WG-2011.13), chiamato in causa dall'autorità di sorveglianza del mercato italiana, ha affrontato il problema nella riunione del 15 febbraio 2012, giungendo alla seguente conclusione:

"Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell'utente con un carrello elevatore per sollevare carichi sospesi è un'attrezzatura intercambiabile a norma dell'articolo 1 (1) (b) e 2 (b), della Direttiva Macchine. Il produttore di attrezzature intercambiabili deve garantire che la combinazione di attrezzature intercambiabili con il carrello elevatore o trattore con cui sono destinati ad essere assemblati soddisfa tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1, compresi i requisiti pertinenti della parte 4 tale allegato, e deve espletare la relativa procedura di valutazione della conformità. Le attrezzature intercambiabili devono essere forniti con le istruzioni che specificano il tipo o i tipi di carrello elevatore con il quale è destinato l'apparecchio da montare, sia con riferimento alle caratteristiche tecniche dei trattori o, se necessario, facendo riferimento a modelli specifici. Queste istruzioni devono comprendere tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo delle attrezzature intercambiabili e, in particolare, deve specificare il carico massimo che può essere sollevato in modo sicuro da un carrello elevatore munito di attrezzature per ogni posizione del carico."

In base al sopraindicato parere, che viene a coincidere con la posizione delle Autorità italiane, considerata la valenza generale della questione e la necessità di garantire uniformità di comportamento sul territorio nazionale, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee di indirizzo.

Si distinguono i seguenti casi:

- I. il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga braccio gru- e dichiara che l'uso della stessa rientra nelle destinazioni d'uso del carrello. adempiendo a tutti gli obblighi dal decreto legislativo n. 17/2010 (direttiva macchine):
- II. il fabbricante della prolunga braccio gru è diverso da quello del carrello oppure la prolunga braccio gru e il carrello sono immessi sul mercato dallo stesso soggetto, ma l'uso della prolunga braccio gru non rientra nelle destinazioni d'uso del carrello. In questo caso la prolunga braccio gru è un'attrezzatura intercambiabile, in quanto conferisce una nuova funzione al carrello, quella di sollevare in modo indifferenziato materiali. Pertanto, conformemente a quanto riportato nel parere sopra citato, la prolunga braccio gru- dovrà recare la marcatura CE, essere accompagnata da una dichiarazione CE di conformità propria, contenente le informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della combinazione dell'attrezzatura intercambiabile con la macchina di base, ed essere fornita di istruzioni che devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di macchina di base con cui si intende assemblare l'attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di montaggio;
- III. l'utilizzatore mette in servizio la prolunga il braccio gru- e la assembla al carrello in suo possesso. In questo caso l'utilizzatore diviene il fabbricante della prolunga braccio gru -, che si configura come un'attrezzatura intercambiabile, ed in quanto tale, prima della messa in servizio della stessa, dovrà rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva Macchine (costituzione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione CE, apposizione della marcatura CE, predisposizione delle istruzioni).

Infine, si richiama l'attenzione che tale tipologia di utilizzo fa rientrare il carrello nel novero delle attrezzature elencate nell'allegato VII al D.lgs. n.81/2008, quale attrezzatura di sollevamento, e conseguentemente il carrello stesso debba essere sottoposto alla disciplina delle verifiche periodiche ex articolo 71, comma 11 del citato decreto legislativo con le modalità previste dal decreto interministeriale 11.04.2011.

Il Direttore Generale - dott. Giuseppe Umberto Mastropietro.

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

#### Divisione VI

#### Circolare n. 31/2012 del 24/12/2012

# Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE

A seguito delle varie richieste pervenute all'autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti concernenti lo stato dell'arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico non girevoli nel periodo che intercorre tra il 6 Marzo 2010 (data di entrata in vigore in Italia della Direttiva 2006/42/CE) e l'ottobre 2010 (data di entrata in vigore della norma armonizzata EN 15000:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico - Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale), al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento e di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessario, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, rappresentare quanto seque.

La norma EN 1459:1998/A1:2006, armonizzata alla Direttiva 98/37/CE, non prevedeva un limitatore di momento, ma esclusivamente un dispositivo di allarme (acustico o luminoso) della stabilità longitudinale.

A settembre 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la EN 15000 che prescrive, invece, l'adozione su tutti i carrelli a braccio telescopico di un limitatore di momento; tale norma costituisce però un riferimento per lo stato dell'arte di tali attrezzature solo a partire da ottobre 2010, come chiaramente indicato nell'introduzione alla norma. Pertanto, poiché nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2010, non risultava pubblicata alcuna norma armonizzata alla Direttiva 2006/42/CE specifica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, onde evitare difformità di comportamento da parte dei soggetti certificatori di prodotto e verificatori, in particolare, in sede di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08, si ritiene opportuno precisare che in tale periodo le misure previste al punto 5.8.5 della norma armonizzata EN 1459:1998/A1:2006 per rispondere al requisito 4.2.1.4 dell'allegato I alla Direttiva 98/37/CE possano ritenersi adeguate a soddisfare anche il requisito 4.2.2 della Direttiva 2006/42/CE.

Infine, per completezza, si ritiene utile sottolineare che il requisito riportato al punto 4.2.1.4 della "Direttiva macchine" viene soddisfatto nella EN 1459:1998/A1:2006 dalle prove di stabilità descritte al punto 5.7, dall'installazione del dispositivo di allarme di stabilità longitudinale specificato nel punto 5.8.4 e da un uso e una manutenzione conformi a quanto definito nel manuale a cui si fa riferimento al punto 7.1 (vedansi appendice G ) alla suddetta norma.

Il Direttore Generale - dott. Giuseppe Umberto Mastropietro.

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisione VI

#### Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del <u>D.M. 11.04.2011</u>, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, <u>n. 11/2012</u>, n. 22/2012 e <u>n. 23/2012</u> di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'<u>Allegato III</u> dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

#### 1. VERBALI DI VERIFICA

Con l'entrata in vigore del <u>D.M. 11.04.2011</u>, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di "scheda tecnica" e di "verbale di verifica periodica" conformi a quelli previsti dall'<u>Allegato IV</u> dello stesso decreto; quanto sopra deriva dal combinato disposto del <u>D.M. 11.04.2011</u> e dell'<u>articolo 71, comma 13</u>, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.

### 2. COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO

Sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla "data di richiesta" si rinvia al punto 1, della <u>Circolare n. 11/2012</u> di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.

# 3. REGIME DI PRIMA VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURE DI CUI AL PUNTO 10.A.3 DELLA CIRCOLARE N. 23/2012 NON MARCATE CE (QUALI AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOGLI FRUTTA)

Le attrezzature di cui al punto 10.A.3 della <u>Circolare n. 23/2012</u> non marcate CE, immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996, secondo quanto chiarito dalla medesima circolare, rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato decreto.

Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.

Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

#### 4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI

Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici rientrano nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.

#### 5. LOADER AEROPORTUALI

Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

#### 6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI



Fig. 1

Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad esempio Fig. 1), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

# 7. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)

Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa" (UNI ISO 4306-1).

Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.

#### 8. IVA

Relativamente all'assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012 del 14/11/2012 a seguito dell'interpello 954-88/2012 - Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del <u>D.M. 11 aprile 2011</u>, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

## 9. CONTROLLI PREVISTI DALL'<u>ARTICOLO 71, COMMA 8</u>, DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C))

I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell'Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

#### 10.TARIFFE - DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012

Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, "si intendono omnicomprensive di tutte le spese", essendo escluse solo le imposte.

# 11.FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE

Tenuto conto dell'ultimo capoverso dell'<u>articolo 2, comma 5, del D.M. 11.04.2011</u>, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al <u>comma 1 dello stesso articolo</u>, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.

#### 12.DATA DI DECORRENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Fermo restando quanto previsto dal punto 1 della <u>Circolare n. 11/2012</u> di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui <u>all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011</u> (decreto dirigenziale del 23.11.2012).

IL DIRETTORE GENERALE- dott. Paolo PENNESI

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisione VI

#### Circolare n. 12/2013 del 11/03/2013

Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i

# requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione dell'<u>Accordo 22 febbraio 2012</u>, su conforme parere della Commissione di cui all'<u>Allegato A, punto 11 dello stesso Accordo</u>, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

## 1. ESPERIENZA DOCUMENTATA PER "I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO" DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

Ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare le seguenti situazioni:

- a. nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori famigliari;
- b. nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l'individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 7, dell'articolo 71 e al comma 4, dell'articolo 73, entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.

Il possesso dell'esperienza documentata di cui al <u>punto 9.4 dell'Accordo 22 febbraio 2012</u> si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo medesimo.

# 2. UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON BEN DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'<u>Accordo 22 febbraio 2012</u>. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..

#### 3. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

Ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al <u>punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012</u> è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.

IL DIRETTORE GENERALE - dott. Paolo PENNESI

Ministero della salute

Dipartimento della Sanità Pubblica e Innovazione - DG della Prevenzione

#### Circolare prot. 0010748 del 10/05/2013

Oggetto: "Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria - Accertamenti pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV - Condizione esclusione divieto effettuazione"

La legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS", come è noto, ha previsto tra l'altro norme di tutela a favore dei lavoratori sieropositivi all'infezione da HIV o affetti da AIDS; a tal proposito, sono pervenute sia a questa Amministrazione che al Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, numerose richieste di chiarimenti in merito alla liceità o meno dell'effettuazione di accertamenti pre-assuntivi e periodici riguardanti l'eventuale stato di siero-positività dei lavoratori, in relazione alla previsione del comma 3, lettera c, dell'art 41 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che vieta, nel corso della sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari che potrebbero porre in essere atti di discriminazione nei confronti di soggetti risultati positivi a detto esame. Al Riguardo, di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente l'evoluzione degli aspetti scientifici, giuridici e normativi, successivi all'emanazione della legge n. 135/1990, in relazione alle previsioni dei commi 1, 2, 3 dell'articolo 5, posti a tutela della privacy dei soggetti che si sottopongono ad analisi per accertare un'infezione da HIV ed al diritto fondamentale di non essere discriminati sul luogo di lavoro, in riferimento anche all'articolo 6 della predetta legge, che vieta espressamente ai datori di lavoro "lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di siero-positività".

Sotto il profilo scientifico, appare di notevole importanza rimarcare che l'introduzione dei farmaci retrovirali, come evidenziato dalla Commissione Nazionale AIDS, ha abbattuto del 96% il livello di contagiosità, migliorando in maniera sostanziale il quadro epidemiologico e prognostico dell'infezione da HIV. Di fatto oggi il trattamento farmacologico dei soggetti HIV positivi comporta sia l'abbattimento della carica virale plasmatica al di sotto dei valori di rivelabilità dei test - aspetto estremamente importante per quanto riguarda l'infettività di tali soggetti nei confronti di terzi - sia un'aspettativa di vita paragonabile a quella dei soggetti HIV-negativi.

Sotto il profilo giuridico-normativo, occorre ricordare che è intervenuta la sentenza n. 218 del 2 giugno 1994 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - basata sul principio generale che il diritto di ciascuno trova un limite nel reciproco riconoscimento e nell'uguale protezione del coesistente diritto degli altri - dei commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge n. 135/1990, nella parte in cui esclude accertamenti sanitari per verificare l'assenza di siero-positività all'infezione da HIV per l'espletamento di attività comportanti rischio per la salute di terzi. Il principio a cui ha fatto riferimento la pronuncia della Corte Costituzionale è di facile comprensione, nel caso di accertamenti per evidenziare l'esistenza di malattie infettive e contagiose, in ragione del fatto che le stesse costituiscono un serio rischio di contagio e che sussiste la possibilità di trasmissione in occasione e in ragione della particolarità dello svolgimento di un'attività lavorativa.

Nel contesto di tale quadro è necessario tenere conto dei contenuti del Codice di condotta (2001) e della Raccomandazione della Conferenza Generale dell'OIL n. 200/2010 su HIV/AIDS e mondo del lavoro.

In particolare, la raccomandazione n. 200/2010 nel ribadire, tra i principi di carattere generale, che non vi devono essere discriminazioni o stigmatizzazioni di persone che sono in cerca di lavoro o che presentino domanda d'impiego, in base alla reale o presunta sieropositività, e che <u>a nessun lavoratore deve essere richiesto di effettuare il test HIV o di rivelare il proprio stato sierologico</u>, ha sottolineato che occorre considerare la prevenzione della trasmissione dell'HIV in tutte le sue forme come una priorità fondamentale.

Occorre, quindi, tutelare i lavoratori che svolgono attività in cui è elevato il rischio di trasmissione dell'HIV e, a tale scopo, è necessario - laddove sussista un rischio di contagio per esposizione professionale a HIV e malattie ad esso correlate, come la TBC - predispone per i lavoratori specifici programmi di prevenzione (fermo restando che, in ogni caso, la sieropositività non può costituire motivo di discriminazione per l'assunzione o la conservazione dell'impiego, né rappresentare una giusta causa per la cessazione del rapporto di lavoro).

In particolare, deve essere garantito ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre, al fine di prevenire la trasmissione dell'HIV sul luogo di lavoro; inoltre, la prevenzione, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, deve comprendere precauzioni che abbiano carattere universale e disposizioni specifiche per evitare l'insorgere di incidenti e di altri eventi dannosi, in modo da ridurre al minimo la possibilità di trasmissione di HIV e di TBC nelle attività che più espongono al rischio, come il settore medico-sanitario.

Inoltre, si ritiene necessario sottolineare - per quanto attiene agli interventi di sensibilizzazione - che l'HIV non si trasmette attraverso il contatto occasionale e che la presenza sul luogo di lavoro di una persona sieropositiva non può rappresentare un rischio per la sicurezza.

Alla luce di quanto sopra riportato, appare evidente che norme specifiche di settore che richiedono l'accertamento preliminare della condizione di sieronegatività, come condizione necessaria perché il lavoratore risulti idoneo ad uno specifico servizio (prestato, ad esempio, presso forze di polizia o forze militari ecc.), hanno una loro legittimazione esclusivamente nella sussistenza di una effettiva condizione di rischio che dall'esercizio dell'attività lavorativa vi sia per i terzi un concreto e reale rischio di contagio in occasione e in ragione dell'esercizio dell'attività stessa.

Chiarito tale aspetto, rientrante nell'accertamento preliminare e periodico del possesso dei requisiti richiesti da specifiche previsioni normative per peculiari attività richiedenti la tutela dei terzi, per l'accertamento dell'idoneità al lavoro resta da chiarire in quali circostanze e a quali condizioni l'indagine sierologica per l'HIV può e deve essere effettuata a tutela della salute del lavoratore, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008, effettuata dal medico competente.

Al riguardo, il riferimento principale è rappresentato dal documento di valutazione dei rischi, dal quale, per evitare possibili abusi, deve risultare in modo chiaro - tale da consentire una eventuale verifica della rispondenza rispetto alle conoscenze scientifiche più avanzate da parte dell'organo di vigilanza - il criterio utilizzato per accertare che nello specifico contesto lavorativo è presente il rischio concreto di trasmissione dell'HIV sul luogo di lavoro, anche in relazione alla qualifica professionale ed alla condizioni di salute del singolo lavoratore.

Pertanto, la legittimità dell'esecuzione del test in via preventiva, a tutela della salute del lavoratore, dovrà essere giustificata dal livello di rischio individuale di esposizione, valutato caso per caso dal medico competente.

Tale indagine clinica, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, non potrà essere effettuata indiscriminatamente su tutti i lavoratori, in associazione con l'adozione di misure d'igiene e di prevenzione universale, né come accertamento preventivo né come accertamento per verificare il mantenimento nel tempo della condizione di sieronegatività, ad eccezione dei casi in cui sia strettamente giustificato dall'alto rischio espositivo individuale valutato dal medico competente, dal momento che nessuno può essere sottoposto senza il proprio consenso ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità nel suo interesse.

In considerazione dell'obbligo per il lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente, lo stesso sanitario è del pari tenuto a fornire adeguate informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria e degli accertamenti sanitari complementari richiesti.

La verifica della sussistenza di una particolare condizione di rischio per la salute e la relativa necessità di effettuare o meno un monitoraggio preventivo rientra nelle specifiche attribuzioni del medico competente che, in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, è tenuto a collaborare alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del medesimo decreto.

Appare opportuna al riguardo una specifica puntualizzazione relativamente alla possibilità di effettuare accertamenti specifici per l'HIV in occasione di visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, di visita medica preventiva di idoneità alla mansione e delle visite periodiche:

#### Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva:

Il D.lgs. n. 81/2008 ha introdotto la facoltà per il datore di lavoro di richiedere a sua discrezione l'effettuazione di visita medica preventiva preassuntiva, la quale può essere effettuata dal medico competente o anche dai dipartimenti di prevenzione delle ASL, competenti ad accertare l'idoneità fisica al lavoro. In tale contesto, tenendo conto di quanto sin qui esposto sotto il profilo scientifico (con particolare riguardo ai progressi nelle misure di tutela nei riguardi del lavoratore e dei terzi) e giuridico-normativo (con particolare riguardo al principio generale di cui alla sentenza n. 218/1994 della Corte costituzionale), può concludersi che non trova nessuna valida motivazione l'esecuzione del test per accertare una condizione di siero-negatività, dal momento che in ogni caso un accertamento di sieropositività non può costituire motivo di discriminazione nell'accesso al lavoro;

#### Visita medica preventiva di idoneità alla mansione e visite periodiche:

La valenza obbligatoria di tali visite è determinata dalla necessità di accertare attraverso il controllo sanitario dei lavoratori l'assenza di controindicazioni al lavoro rispetto ai rischi per la salute connessi allo svolgimento della mansione specifica in quel determinato contesto lavorativo. Pertanto, ove - con l'apporto del medico competente - la valutazione dei rischi abbia evidenziato un elevato rischio di contrarre l'infezione da HIV nello svolgimento delle attività connesse alla mansione specifica, nel predisporre un adeguato protocollo sanitario in funzione di tale specifico rischio, il medico competente dovrà prevedere, adottando criteri predeterminati, rispondenti a indirizzi scientifici avanzati, la necessità o meno di effettuare un monitoraggio individuale; fermo restando l'obbligo di fornire al lavoratore informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi al test, quale misura di controllo sanitario a tutela della sua salute.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE - Dott. Giuseppe Ruocco

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - Dott. Paolo Pennesi

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisione VI

#### Circolare n. 18/2013 del 23/05/2013

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

# nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2012, n. 23/2012 e n. 9/2013 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

## 1. CONTENUTI MINIMI DELL'INDAGINE SUPPLEMENTARE (D.M. 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2, LETT. c))

L'indagine supplementare consiste nell'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottesi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Vengono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni.

Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili.

Le modalità di ispezione dovranno includere l'esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento. Dovrà inoltre essere effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. Per il completamento della ricostruzione della vita pregressa della macchina, dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni. Più in particolare si evidenzia:

- a) Esame visivo: L'esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte dell'apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l'esame visivo può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di essa).
- b) Prove non distruttive: A seconda dei risultati dell'esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l'eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali.
- c) Analisi dei componenti strutturali e funzionali: Dovranno essere controllati i componenti della macchine con caratteristiche strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc..
- **d) Prove funzionali:** Dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività.
- e) Prove di funzionamento: Dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento senza l'utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l'utilizzo del carico nominale.
- f) Esito dell'ispezione: Dovranno essere oggetto di registrazione i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall'analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo.

## 2. VERIFICHE PERIODICHE SULLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO ATTIVITÀ DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, n. 624

Il regime delle verifiche periodiche di cui all'<u>articolo 71, comma 11,</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non trova applicazione per le attrezzature utilizzate nelle attività di cui al D.Lgs. n. 624/1996, per le quali continua a valere quanto stabilito dallo stesso decreto n. 624/1996.

#### 3. CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO

Con riferimento ai carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:

- sollevamento carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e jib, con e senza argano),
- sollevamento persone con cestello/piattaforma;

tenuto anche conto di quanto indicato nel <u>decreto dirigenziale del 29/11/2012</u> del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'<u>articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.11</u>, il numero di matricola è assegnato alla macchina hase

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all'INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l'indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all'attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà l'unica identificativa dell'attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive.

Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL.

#### 4. PIATTAFORME DI LAVORO AUTOSOLLEVANTI SU COLONNE (PLAC)

A seguito della comunicazione di messa in servizio, verrà assegnata alla PLAC (intesa come l'attrezzatura costituita dalla piattaforma di lavoro - piattaforma principale ed eventuali prolungamenti o estensioni della stessa -, da una o più colonne e da un sistema di comando) una sola matricola a prescindere dal numero di configurazioni previste nel manuale d'uso.

Le verifiche periodiche saranno effettuate nella configurazione posta in essere al momento della verifica.

#### 5. SCALE PER TRASLOCHI

Con riferimento all'assoggettabilità degli elevatori allestiti e trainati (porta materiali), detti anche "scale per traslochi", alle disposizioni dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11.04.2011, si ribadisce preliminarmente quanto già precisato al punto 7 della circolare n. 23/2012, ovvero che "le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l'obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne)".

Ciò premesso, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11.04.2011, per "scale aeree ad inclinazione variabile" si intendono "scale munite di argano per lo sviluppo della volata e di argano per il sollevamento della volata, il cui appoggio di base abbia un blocco atto a fissare I 'inclinazione della volata nella posizione di lavoro", destinate a consentire l'accesso in quota di uno o più operatori e le eventuali attrezzature allo scopo di effettuarvi una attività lavorativa.

Ne consegue che le scale per traslochi, destinate al trasporto in quota di soli materiali (e non di persone), non sono soggette alle verifiche periodiche di cui all'<u>articolo 71, comma 11</u>, del D.Lgs. n. 81/2008.

## 6. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI VERIFICATORI E DEI RESPONSABILI TECNICI E RELATIVI SOSTITUTI

Fermo restando il punto 7 della circolare n. 21/2011 di questo Ministero, ai fini della massima trasparenza e divulgazione possibile delle informazioni e considerate le richieste in tal senso pervenute da più Soggetti Abilitati, si ravvisa l'opportunità che i Soggetti Abilitati pubblichino sul proprio sito internet il relativo organigramma generale (matrice delle competenze) e lo mantengano aggiornato in occasione di ogni variazione autorizzata da questa Amministrazione. Si ritiene altresì che il tecnico verificatore del Soggetto Abilitato, all'atto dell'accesso presso il datore di lavoro ai fini dell'effettuazione della verifica periodica, esibisca copia della lettera di incarico (da parte del Soggetto Titolare della funzione, nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 11.04.11, o del datore di lavoro nel caso di cui all'articolo 2, comma 8, dello stesso decreto) ed evidenza documentale della sua appartenenza all'elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli

Ministero della salute Dipartimento della Sanità Pubblica e Innovazione - DG della Prevenzione

> Circolare prot. 13313-P del 10/06/2013 Oggetto: Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012

In relazione alle sollecitazioni pervenute alla scrivente Direzione Generale inerenti l'oggetto, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di lavoro e Direzione Generale per le Attività Ispettive, e con il Coordinamento tecnico delle Regioni, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

In attuazione dell'articolo 40 comma 2-bis del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è stato emanato il D.M. 9

<u>luglio 2012</u> - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012 - che ha definito i nuovi contenuti degli <u>allegati 3A</u> e <u>3B</u> e le modalità di trasmissione annuale dei dati collettivi aggregati, sanitari e di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il <u>Decreto Ministeriale 9 luglio 2012</u> è entrato in vigore il 25 agosto 2012, 30 giorni dopo la sua pubblicazione, pertanto a partire da tale data sono stati riattivati gli obblighi di redazione e trasmissione delle informazioni dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti, temporaneamente sospesi dallo stesso <u>comma 2-bis dell'articolo 40.</u>

In considerazione della probabilità di possibili criticità nella fase di prima attuazione, all'<u>articolo 4</u> il decreto ha previsto una fase transitoria, della durata di dodici mesi, a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso, per l'effettuazione di una adeguata sperimentazione del nuovo obbligo introdotto dall'<u>articolo 40</u>, finalizzato ad evidenziare eventuali necessità sia di modifiche delle procedure telematiche previste inizialmente in via sperimentale, ove le stesse si dimostrassero non pienamente rispondenti ai previsti criteri di semplicità, e sia anche dei dati richiesti con l'<u>allegato 3B</u>, per renderli meglio fruibili ed utilizzabili a fini epidemiologici.

Unicamente per il periodo di sperimentazione, che interessa la raccolta e la trasmissione dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2012, il termine per l'invio delle informazioni richieste dall'allegato 3B, normalmente fissato dall'articolo 40 entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento, è stato differito dal D.M. 9 luglio 2012 al 30 giugno 2013 ed inoltre è stata introdotta all'articolo 4 del decreto la previsione che: "Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione di cui all'articolo 58, comma 1, lettera e), è sospesa fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede".

La sospensione della sanzione, a carico dei medici competenti che non abbiano ottemperato nel termine previsto all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 40, risulta pertanto prevista in ragione di possibili difficoltà non preventivate che abbiano ostacolata o impedita la raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all'allegato 3B, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2012, oggetto della sperimentazione.

A tal riguardo stante la formulazione letterale del sopraccitato <u>articolo 4</u>, che può prestarsi a generare possibili dubbi interpretativi, si chiarisce che "fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede" non va inteso come una temporanea sospensione dell'accertabilità di eventuale inosservanza dell'obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri "fino al 24 agosto 2013", per cui solo successivamente a tale data l'eventuale violazione può essere accertata e sanzionata, ma nel senso che, ove ricorrano i presupposti richiamati all'<u>articolo 4</u> del decreto ministeriale 9 luglio 2012, la omessa trasmissione dei dati relativi all'anno 2012 entro il termine fissato non è soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell'applicazione della sanzione prevista.

Infatti la ratio della previsione, introdotta all'articolo 4 del D M in via transitoria, è quella di favorire la serenità e la buona riuscita della sperimentazione stessa, stante anche la finalità di tale fase temporale di testare sul piano pratico la funzionalità della procedura telematica da utilizzare, assicurando una condizione esimente per il medico competente che si sia trovato nella condizione di non aver potuto adempiere al proprio obbligo di trasmissione dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria effettuata nell'anno 2012, alla data prescritta del 30 giugno 2013, non per proprie responsabilità omissive ma per contingenti difficoltà operative.

Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che le preventivate possibili difficoltà operative non saranno in ogni caso tali da ostacolare l'utile acquisizione delle informazioni richieste dall'allegato 3B, anche successivamente al termine prefissato del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile dall'INAIL prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di ripetizione dell'invio delle informazioni precedentemente trasmesse da parte del medico competente.

Il Direttore Generale - Dr. Giuseppe Ruocco

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisione VI

#### Circolare n. 21/2013 del 10/06/2013

Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive

#### modifiche e integrazioni" - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione dell'<u>Accordo 22 febbraio 2012</u>, tenuto conto della Circolare n. <u>12/2013</u> di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'<u>Allegato A, punto 11</u> dello stesso Accordo, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

#### 1. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

Fermo restando quanto riportato al punto 3 della Circolare n. <u>12/2013</u> di questo Ministero, si conferma che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente.

## 2. RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER IL MODULO GIURIDICO NORMATIVO (PUNTO 4.2. DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)

Con riferimento all'<u>Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 4.2.</u>, si conferma che il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta per ognuno dei seguenti gruppi di allegati:

- a) Allegato III
- b) Allegati IV, V, VI e VII
- c) Allegati VIII e IX
- d) Allegato X.

# 3. DURATA DELLA VALIDITÀ DELL'ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO (PUNTO 6. DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)

Con riferimento all'<u>Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 6.</u>, si chiarisce che con la dicitura "L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di Abilitazione" deve intendersi che l'efficacia della stessa abilitazione ha una durata quinquennale il cui mantenimento è garantito dall'effettuazione dei corsi di aggiornamento di cui al <u>punto 6.2.</u> del medesimo Accordo con periodicità almeno quinquennale.

#### 4. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI É RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI

Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell'Accordo di che trattasi: i "ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale", le "piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma", i "trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini", i "carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc..

#### 5. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA - DECORRENZA VALIDITÀ

In relazione al <u>punto 9.2 dell'Accordo</u> in oggetto, si evidenzia che la formazione pregressa di cui ai <u>punti 9.1.b)</u> e <u>9.1.c)</u> del medesimo Accordo, ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento.

Per quanto riguarda la formazione pregressa di cui al <u>punto 9.1.a)</u>, essa è riconosciuta senza bisogno di ulteriori condizioni e deve ritenersi, allo scopo di dare coerente attuazione alla previsione stessa, che la validità di 5 anni decorra dall'entrata in vigore dell'Accordo in argomento.

#### 6. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA - DOCUMENTAZIONE

Al fine del riconoscimento dei corsi effettuati precedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo in argomento, si precisa che, in analogia con quanto previsto per gli <u>Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011</u> ed in particolare all'<u>Accordo del 25.07.12</u>, la, documentazione indicata nel <u>punto 9.3 dell'Accordo del 22.02.12</u> ha natura esemplificativa e non tassativa.

#### 7. ALLEGATI III E SEGUENTI, PUNTO 1.0

Si conferma che il punto 1.0 degli <u>allegati III</u> e seguenti dell'Accordo in argomento va inteso nel senso che il lavoratore deve avere l'abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato.

#### 8. REQUISITI DEI DOCENTI

Con riferimento all'<u>Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 2.1.</u>, laddove si individuano i requisiti di esperienza documentata dei docenti "..... sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione,....." con riferimento ai diversi argomenti del citato Accordo, deve intendersi che i suddetti due requisiti devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico (e non in senso alternativo). Per

quanto riguarda il personale docente dei moduli pratici è invece richiesta almeno l'"esperienza professionale pratica, documentata ...... nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi". Resta inteso che il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti riferiti sia ai moduli giuridico e tecnico che al modulo pratico.

## 9. ALLEGATO V: REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE

Con riferimento all'<u>Accordo 22 febbraio 2012, punto 3.3 dell'Allegato V</u> concernente il "Modulo pratico ai fini dell'abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto " e al punto 4.2 riguardante la relativa "Valutazione", si legge testualmente che è necessario eseguire "almeno 3 delle prove di cui ai punti 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, per le gru a torre sia a rotazione in basso che a rotazione in alto", avendo inteso l'Accordo semplificare la previsione da almeno 2 prove per tipo di attrezzatura, di cui ai punti 3.1 "Gru a rotazione in basso" e 3.2 "Gru a rotazione in alto", ad almeno 3 prove in totale per l'insieme delle attrezzature di cui al punto 3.3. Analoghe considerazioni restano valide per le attrezzature di cui agli allegati nn. III, VI e IX dell'Accordo di che trattasi.

#### 10. OPERATORI ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo di cui all'<u>allegato VI dell'Accordo 22.02.12</u>, siano abbinati accessori, tali che l'attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese tra i punti di cui alle lettere da <u>a) ad h) dell'Allegato A del medesimo Accordo</u>, è necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.

#### 11. LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Con riferimento al <u>punto 9.4 dell'Accordo del 22.02.12</u>, per *"lavoratori del settore agricolo"*, si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle elencate all'articolo 2135 c.c. (come modificato dal D.Lgs. 18.05.2001, n. 228).

#### 12. ARTICOLO 72, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - DICHIARAZIONE

Relativamente alla dichiarazione di cui all'articolo 72, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la stessa deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura, deve dichiarare che gli stessi sono stati formati conformemente alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, ove si tratti di attrezzature di cui all'Accordo del 22.02.12, che siano in possesso della specifica abilitazione.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisione VI

#### Circolare n. 28/2013 del 02/07/2013

Oggetto: Benne miscelatrici per calcestruzzo: rischi di ribaltamento connessi all'utilizzo in abbinamento a caricatori compatti





A seguito di segnalazioni pervenute all'Autorità nazionale di sorveglianza del mercato per la direttiva macchine, inerenti l'utilizzo di benne miscelatrici per la produzione del calcestruzzo montate su caricatori compatti che hanno causato incidenti agli operatori addetti alla fase di scarico del calcestruzzo con frequenza preoccupante; l'Autorità nazionale di sorveglianza del mercato delle macchine ha evidenziato la necessità di riconsiderare il livello di sicurezza dell'accoppiamento delle suddette benne con i caricatori compatti rispetto al rischio di ribaltamento longitudinale, principale causa di infortunio durante l'uso di tale attrezzatura.

In fase di accertamento tecnico. nell'ambito del programma di verifica condotto da INAIL per conto della stessa Autorità nazionale, è emerso che era stato demandato all'utilizzatore il compito di stabilire l'idoneità dell'accoppiamento della benna con la specifica macchina operatrice, senza indicare in maniera chiara le caratteristiche (il tipo o i tipi) di macchina base con cui utilizzare tali attrezzature in sicurezza. Veniva, infatti, richiesta l'applicazione di un procedimento di calcolo per stabilire il livello raccomandato di riempimento della benna, in funzione della capacità operativa della macchina base e di altre caratteristiche tecniche non facilmente reperibili da parte dell'utilizzatore.

problematica è stata sottoposta, anche in sede europea al comitato ADCO Machinery nella seduta del 26 giugno 2011, a seguito del quale le Autorità di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri hanno condiviso la necessità di una adeguata progettazione e di informazioni che indichino in maniera univoca le caratteristiche delle macchine operatrici con le quali le benne miscelatrici possono essere assemblate, al fine di garantire la tutela degli operatori durante l'uso di dette attrezzature.

Premesso quanto sopra, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito anche il parere dell'Associazione maggiormente rappresentativa dei costruttori di tali macchine, al fine di ridurre ad un livello accettabile il rischio di ribaltamento longitudinale del complesso attraverso la corretta individuazione della macchina di base a cui la benna miscelatrice deve essere accoppiata, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni:

In caso di utilizzo di benne miscelatrici per calcestruzzo su caricatori compatti, per le quali il fabbricante della benna miscelatrice non ha indicato la compatibilità con specifici modelli di caricatori, è necessario verificare che la macchina operatrice abbia un carico operativo ammesso superiore alla massa massima della benna miscelatrice nelle condizioni di carico massimo tecnicamente possibile (peso benna più il peso del calcestruzzo); tale dato dovrebbe essere indicato nel manuale di istruzioni, ovvero in sua assenza, bisognerebbe contattare il fabbricante per chiedere una formale autorizzazione all'accoppiamento con il proprio caricatore compatto.

Pertanto, in caso di impossibilità a determinare la massa massima della benna miscelatrice, come sopra definita, e in mancanza di una esplicita autorizzazione all'accoppiamento da parte del costruttore, è fatto divieto di utilizzo di benne miscelatrici su caricatori compatti.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisione VI

#### Circolare n. 30/2013 del 16/07/2013

# Oggetto: Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti giunti a questo Ministero circa il corretto uso dei segnali di sicurezza, di cui all'<u>Allegato XXV</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e la loro rispondenza con quelli previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012, di intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

È innanzitutto necessario precisare che l'<u>Allegato XXV</u>, richiamato dal <u>Titolo V</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di recepimento della Direttiva 92/58/CEE, prevede, al <u>punto 1, punto 1.3</u>, che "I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al <u>punto 3</u> o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati".

Rispetto al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la norma UNI EN ISO 7010:2012, "Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati" presenta alcune differenti rappresentazioni grafiche. In tal senso, si richiama l'attenzione sul loro significato equivalente, oltreché sulla loro valenza in rapporto proprio con i pittogrammi presenti nel citato Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nella Direttiva 92/58/CEE.

Dal confronto emerge chiaramente che la differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non equivocano il significato, rendendo equivalenti, al fine del loro utilizzo in ambito nazionale, i simboli.

In conseguenza di quanto sopra, sì ritiene che l'uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla norma UNI EN 1SO 7010:2012, non sia in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Nel caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e, viceversa, non previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alla luce delle valutazioni di cui sopra e in considerazione del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i. (Obblighi del datore di lavoro) - che recita testualmente: "Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica" - si ritiene di poter affermare che è idonea l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, così come l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalle altre vigenti norme UNI.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisione VI

#### Circolare n. 31/2013 del 18/07/2013

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.

Si fa riferimento a quanto previsto al <u>punto 4.3 dell'Allegato III al D.M. 11 aprile 2011</u>, in relazione all'obbligo, per i Soggetti abilitati, di trasmissione trimestrale per via telematica del registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate, ai Soggetti titolari della funzione.

Al riguardo, su conforme parere della Commissione di cui all'<u>Allegato III</u> del medesimo decreto, nell'ottica di una semplificazione delle procedure ed in vista del perfezionamento della banca dati, di cui all'<u>articolo 3, comma 1</u> del succitato decreto, per renderla accessibile a tutte le figure a diverso titolo coinvolte nell'attività di verifica periodica, si ritiene di poter interpretare le disposizioni limitatamente alla trasmissione e gestione dei dati di cui al punto sopracitato con le modalità di seguito riportate.

I Soggetti abilitati trasmettono trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) il suddetto registro attraverso il "Portale soggetti abilitati" predisposto da INAIL, sia per la prima che per le successive verifiche da questi effettuate nei trimestri di riferimento.

L'INAIL provvederà a garantire a ciascuna ASL/ARPA, in relazione alle attività svolte nei rispettivi territori di competenza, l'accesso in tempo reale e comunque entro 15 giorni dalle richiamate scadenze trimestrali a tutte le informazioni relative alle verifiche periodiche successive trasmesse sia dai Soggetti abilitati che dalle ASL/ARPA e inserite in banca dati; si intende per "accesso ... a tutte le informazioni" di cui sopra la possibilità di consultare i dati delle verifiche periodiche ed effettuare il prelievo degli stessi dati secondo il tracciato record standard predisposto da INAIL, nonché delle copie digitalizzate dei verbali delle stesse verifiche periodiche. In tale modo, inoltre, risulterà semplificata la procedura di inserimento dei dati da parte di ASL/ARPA per l'invio annuale (15 febbraio) ad INAIL, in quanto riguarderà esclusivamente le verifiche periodiche effettuate direttamente dal soggetto titolare.

Al fine di dare la massima divulgazione possibile alle informazioni desumibili dalla suddetta banca dati, si ritiene che la relazione annuale di cui al <u>punto 5.2 dell'Allegato III</u> del decreto di che trattasi debba essere pubblicata nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con la raccolta e l'elaborazione di un campione significativo delle stesse.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli

#### Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

#### Circolare n. 35/2013 del 29/08/2013

Oggetto: D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" - indicazioni operative per il personale ispettivo.

... OMISSIS...

Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro (art. 9, comma 2)

II D.L. n. 76/2013, nel sostituire il comma 4 bis dell'art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che: "le ammende

previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data (...)".

Sul punto questo Ministero ha fornito indicazioni con <u>nota prot. n. 12059 del 2 luglio 2013</u>, chiarendo che le sanzioni previste dalla citata disposizione riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono "automaticamente" incrementate del 9,6%, senza applicazione di alcun arrotondamento. In sede di conversione del D.L. n. 76/2013 è stato chiarito che l'incremento si applica "alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data", il che esclude pertanto tutte le sanzioni che abbiano come presupposto delle violazioni commesse prima del 2 luglio scorso.

Va altresì osservato che l'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" di cui all'<u>art. 14</u> del D.Lgs. n. 81/2008 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale le quali non costituiscono propriamente una "sanzione".

La nuova disposizione contenuta nell'art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce altresì che "le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (...)".

Nel rappresentare che la Direzione generale per l'Attività Ispettiva di questo Ministero ha già avviato le procedure per l'individuazione del citato capitolo e del relativo codice tributo, si precisa che le somme volte a finanziare "iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro" sono evidentemente quelle che derivano dalle sanzioni irrogate dal personale ispettivo di questo Ministero. In attesa della individuazione di uno specifico codice tributo sul quale imputare le predette maggiorazioni il personale ispettivo procederà, come di consueto, alla imputazione dell'intera somma utilizzando i codici già in uso.

... OMISSIS...

Il Segretario generale - dott. Paolo Pennesi

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisione VI

#### Circolare n. 41/2013 del 25/10/2013

# Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Adeguamento di motocoltivatori e moto zappatrici.

Sono giunte a questa amministrazione numerose segnalazioni relative alla rilevanza del fenomeno infortunistico, che vede coinvolte le macchine di cui all'oggetto. Infatti, i dati aggiornati al 30 settembre 2013 registrati dall'osservatorio infortuni nel settore agricolo o forestale dell'INAIL evidenziano, che nel corso del corrente anno l'utilizzo di dette macchine ha determinato 58 eventi infortunistici, di cui 13 mortali.

Dalle analisi infortunistiche effettuate emerge, che il rischio più grave, a cui è esposto l'operatore alla guida di motocoltivatori e moto zappatrici, è rappresentato dal contatto non intenzionale con gli utensili di lavoro.

Detto pericolo, seppur ineliminabile, può essere significativamente ridotto quanto a frequenza di avvenimento ed entità delle conseguenze del suo verificarsi, attraverso l'installazione di opportuni accorgimenti tecnici. A fronte di quanto appena rilevato, si deve però constatare che un rilevante numero di motocoltivatori e motozappatrici già in servizio e di costruzione antecedente alla data di entrata in vigore della cosiddetta direttiva Macchine (direttiva 98/37/CE sostituita, a partire dal 29 dicembre 2010, dalla direttiva 2006/42/CE) risultano essere non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato V al D.Lgs. 81/08. Tale diffusa non conformità è anche dovuta alla mancanza di precisi indirizzi tecnici per l'adeguamento che possano essere applicati alle differenti tipologie costruttive che caratterizzano il parco macchine circolante.

Si richiama a tal proposito l'attenzione degli utilizzatori di motocoltivatori e moto zappatrici già in servizio e non dotati dei necessari requisiti di sicurezza che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 71 comma 1, all'articolo 70 comma 2 e delle prescrizioni di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08, sussiste a loro carico un preciso obbligo di procedere al necessario adeguamento.

Al riguardo, considerato che l'individuazione delle predette misure di adeguamento può comportare delle difficoltà anche notevoli, di recente è stato pubblicato dall'INAIL un documento tecnico per l'adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08, al quale hanno fornito il loro contributo tutte le parti direttamente o indirettamente coinvolte.

Il <u>documento</u> in questione, consultabile sul sito internet dell'INAIL alla pagina dedicata alle linee guida: (<a href="http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/DettaglioNews/UCM 104074.html">http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/DettaglioNews/UCM 104074.html</a>), fornisce tutti gli elementi tecnici necessari per l'adeguamento ai citati requisiti di sicurezza dell'intera gamma di motocoltivatori e motozappatrici oggi in esercizio. Infatti, detto documento specifica le misure tecniche che i datori di lavoro e i lavoratori autonomi devono mettere in atto ai fini dell'adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al <a href="D.L.gs.81/08">D.L.gs. 81/08</a> dei motocoltivatori condotti a mano con coltivatori rotativi, di motozappatrici e di motozappatrici con ruote motrici usate in agricoltura, foreste, manutenzione del verde e giardinaggio. Il documento è applicabile alle macchine che sono state costruite antecedentemente al 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del DPR 459/96. Sulla base di quanto precede, si ritiene che le indicazioni fomite nel documento citato, in quanto rappresentano l'attuale stato delle conoscenze tecnologiche, possano costituire un valido riferimento tecnico, del quale tutti i soggetti obbligati possono avvalersi ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti. Si confida in una capillare diffusione della presente ai soggetti a qualsivoglia titolo interessati.

Il Dirigente - Dr.ssa Carla Antonucci Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli

#### LETTERE CIRCOLARI

#### DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA - Div III

#### Lettera circolare del 22/01/2010 prot. 25/III/0001401

# Oggetto: rilascio di certificazioni sanitarie originariamente rilasciate da organi del servizio sanitario nazionale

Negli ultimi anni varie normative regionali in materia di semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie hanno previsto che le ASL della rispettiva regione non rilasciano più alcuni certificati sanitari quali ad esempio quello di idoneità fisica per l'assunzione di minori o il certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Il mancato rilascio di tali certificazioni pone dei dubbi interpretativi sui comportamenti che le Direzioni Provinciali devono adottare laddove le normative nazionali prevedono tali certificazioni.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine a quando indicato in oggetto unitamente a quanto richiamato nelle precedenti circolari sul medesimo argomento.

La problematica di cui alla premessa è stata più volte affrontata a partire dalla emanazione della legge della regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2003 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica) sulla quale si sono espressi sia la Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 26 maggio - 1 giugno che il consiglio di Stato con parere n. 3208/2055, reso dalla sezione II il 9 novembre 2005.

A seguito della suddetta legge regionale e con esplicito riferimento alle certificazioni previste dall'art. 8 della L. 977/1967 e s.m.i. in materia di idoneità per l'assunzione di minori, questo Ministero, tenuto conto anche di quanto espresso dalla corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato, ha già fornito indicazioni con lettera circolare prot. 15/IV/7144/14.01.02 dell'11 aprile 2006 evidenziando la persistenza dell'obbligo della visita medica di idoneità fisica dei minori in ambito nazionale e il rilascio della relativa certificazione.

Successivamente con la risposta all'interpello n. 1866 del 14.07.2006, è stato chiarito che "... la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell'ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale - quale è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale - sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, quale è ad es. il medico di medicina generale."

L'attuale normativa in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nei casi in cui sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria ha previsto che il medico competente possa effettuare anche la visita medica preventiva in fase preassuntiva.

Tale previsione tiene conto che trattasi di medico di qualificata professionalità con specifiche conoscenze ed esperienze professionali e con specifici titoli e requisiti (articolo 38 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Pertanto la certificazione rilasciata dalla suddetta figura professionale si ritiene valida ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in esame.

In conclusione in tutti i casi in cui le disposizioni normative, seppure antecedenti all'attuale normativa in materia di salute e sicurezza, prevedano una certificazione di idoneità allo svolgimento di determinate attività, come ad esempio nel caso del rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, si devono ritenere valide le certificazioni rilasciate da un medico del servizio sanitario nazionale, ancorché operante in regime di convenzione, ovvero da un medico competente.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Paolo PENNESI

#### DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

#### Lettera circolare del 18/11/2010 prot. 15/SEGR/0023692

Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28. comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

In attuazione delle disposizioni di cui all'<u>articolo 6, comma 8, lettera m-quater</u> e all'<u>articolo 28 comma 1-bis</u>, del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui <u>all'articolo 6</u> del medesimo provvedimento ha approvato, alla

riunione del 17 novembre, le seguenti indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato.

Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stressi lavoro-correlato (articoli 6. comma 8, lettera m-quater, e 28, comma I-bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)

#### Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento

L'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l'altro, dei rischi da *stress* lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n. 81/2008, è stato introdotto all'articolo 28 comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell'obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Al fine di rispettare. entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all'articolo 28, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato il presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.

Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all'interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.

Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

#### Definizioni e indicazioni generali

Lo stress lavoro-correlato viene descritto all'articolo 3 dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 - così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 - quale "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro" (art. 3, comma 1). Nell'ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di *stress* sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo *stress* lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. La valutazione del rischio da *stress* lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dai datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

E', quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da *stress* lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc.).

#### Metodologia

La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da *stress* lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

- I. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
- II. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
- III. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono.

In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (<u>punti II</u> e <u>III</u> dell'elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da *stress* lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.). Ove gli interventi correttiti risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).

La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, *focus group*, interviste semi-strutturate. sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

#### Disposizioni transitorie e finali

La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 28 comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.

Allo scopo di verificare l'efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l'opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione Consultiva.

I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004 - così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 - non debbono ripetere l'indagine ma sono unicamente tenuti all'aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento.

Tanto si segnala, anche tenendo conto della rilevanza del documento ai fini degli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi da lavoro, con invito a garantire la massima divulgazione delle indicazioni di cui all'oggetto.

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

#### DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

#### Lettera circolare del 25/01/2011 prot. 15/SEGR/0001940

Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 249 comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo provvedimento ha approvato, alla riunione del 15 dicembre 2010, i seguenti orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto.

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

#### Considerando che:

- l'amianto è una sostanza cancerogena classificata in categoria 1 secondo i criteri dell'Unione Europea per la classificazione delle sostanze pericolose;
- anche per le attività Esposizioni sporadiche e di debole intensità all'amianto (di seguito denominate ESEDI) il datore di lavoro ha l'obbligo di rispettare quanto disposto dal <u>Titolo IX, Capo III</u> del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (chiamato in seguito D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.), ad eccezione di quanto previsto dall'art. 249 comma 2;
- le attività di smaltimento e rimozione dell'amianto e di bonifica delle aree interessate devono essere effettuate da imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- le aziende iscritte alla categoria 10 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali non possono usufruire delle facilitazioni previste dall'art. 249 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (denominata di seguito OMS) per la qualità dell'aria in Europa (WHO, 2000) evidenziano che un'esposizione continuativa per l'intera vita della popolazione generale a 1 F/L (una fibra per litro) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica a scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di esposti;
- il parametro migliore per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità é la dose cumulata annua, riferita a uno scenario di esposizione professionale (1920 ore annue: 240 giornate lavorative di 8 ore ciascuna);
- le stime di rischio indicate dall'OMS, sulla base delle quali è stato elaborato il presente documento, garantiscono una adeguata protezione della salute;
- per determinare quali attività lavorative possano rientrare nelle definizioni di "ESEDI" si devono verificare le condizioni di sporadicità dell'attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti e di contestuale debole intensità dei livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore o dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui all'art.21 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle diverse attività svolte in presenza di amianto.

#### Fatto salvo:

- quanto disposto dalla Normativa vigente in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto e smaltimento dei rifiuti:
- che anche per le attività lavorative "ESEDI", l'obbligo per il datore di lavoro di indicare chiaramente nella documentazione relativa alla valutazione del rischio di cui agli <u>artt. 28</u> e <u>29</u> del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che lavoratori ben identificati possano essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni "ESEDI".

#### Premesso che:

la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ha richiesto al Comitato n. 9 istituito dalla Commissione stessa di proporre, come prescritto dall'art. 249, comma 4, orientamenti pratici per la determinazione delle ESEDI, le quali consentono di non applicare gli artt. 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a condizione che le attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate sporadiche, espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall'OMS (WHO, 2000).

Le attività "ESEDI", di cui all'art. 249 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell'intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore. All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.

A titolo indicativo e non esaustivo, nei <u>punti a), b), c)</u> e <u>d) dell'Allegato 1</u> al presente documento si riporta un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra descritte, possono rientrare nelle attività "ESEDI".

Da quanto su esposto si ritiene che le attività "ESEDI" riportate nell'<u>Allegato 1</u>, possano essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA) come previsto dall'<u>art. 249 comma 2</u> del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata, a intervalli regolari secondo il dettato normativo previsto dall'<u>art.</u> 258 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Si ritiene utile sottolineare che, in ogni caso, durante l'effettuazione delle attività "ESEDI", dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell'art. 252 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

#### ALLEGATO 1: ELENCO ATTIVITÀ "ESEDI"

### a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:

- 1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
- 2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m²) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di quaine ricoprenti, o prodotti similari:
- 3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
- 4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
- 5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m²), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
- 6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
- 7) attività di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente:
- 8) inserimento, all'interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
- 9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l'impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo,

## b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice:

- 1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
- rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m²) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
- 3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m²) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.

#### c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:

- 1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
- messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m²), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell'area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.

# d) Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:

1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

Gli elenchi sopra riportati potranno essere periodicamente aggiornati dalla Commissione Consultiva Permanente in base all'evoluzione delle conoscenze.

#### Bibliografia

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Air Quality Guidelines for Europe. WHO Regional Publications, European Series, N.91. Regional Office for Europe, Copenhagen, 2000.

#### DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

#### Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/0003326

Oggetto: parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e s.m.i.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, e s.m.i., allo scopo di fornire indicazioni utili nel caso di utilizzo, a titolo eccezionale, di attrezzature non progettate a tal fine per il sollevamento di persone, ha approvato, nella seduta del 19 gennaio 2011, il seguente parere sul concetto di eccezionalità.

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

### Oggetto: concetto di eccezionalità di cui al <u>punto 3.1.4 dell'allegato VI</u> al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Allo scopo di chiarire il reale significato e l'estensione del termine "a titolo eccezionale" nel caso di sollevamento di persone con mezzi non destinati a tale scopo, si ricorda che il <u>punto 3.1.4 dell'allegato VI</u> al decreto legislativo n. 81/08, stabilisce che: "... omissis ... a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo; ... omissis ... ".

Al riguardo, considerato che la disposizione in esame è stata introdotta per garantire in concreto valide condizioni di sicurezza ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine; si ritiene che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi:

- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

In definitiva, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ritiene sia utile, allo scopo di conferire più agevole applicabilità alla previsione di legge, dare i suddetti chiarimenti circa il reale significato del concetto di "eccezionale" richiamato nell'allegato VI al D.lgs. n. 81/08.

Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.

#### DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

#### Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328

# Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009. n. 106, allo scopo di fornire, alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato, indicazioni operative relativamente a:

- le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l'impresa cliente;
- le procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa edile. fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione;

ha approvato, nella riunione del 19 gennaio 2011, la seguente procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere.

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

#### Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

#### 1. Scopo della procedura

La presente procedura ha lo scopo di fornire alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato:

- le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l'impresa cliente;
- un indirizzo che definisca le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.

Ciò al fine di applicare, nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese. così come precisato dall'articolo 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'<u>articolo 96</u>, infatti, chiarisce che l'obbligo di redazione del POS compete unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell'<u>Allegato X</u> del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cfr. Appendice).

#### 2. Riferimenti normativi

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato da D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

#### 3. Definizioni

**Autobetoniera** (nel seguito ATB): dispositivo per miscelare il calcestruzzo, montato su un telaio di un automezzo, capace di miscelare e consegnare e scaricare un calcestruzzo omogeneo.

**Autobetonpompa** (nel seguito ATBP): dispositivo per miscelare il calcestruzzo, montato su un telaio di un automezzo, capace di miscelare e consegnare e scaricare un calcestruzzo omogeneo attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso. Tale automezzo nasce dall'unione di una autobetoniera con una pompa per calcestruzzo.

**Boiacca:** impasto di acqua e cemento (pasta) utilizzata talvolta in cantiere per impieghi specialistici, con rapporti AC (acqua cemento) in genere da 0,5 a 1 o più elevati.

**Calcestruzzo:** materiale formato miscelando cemento, aggregato grosso e fino ed acqua, con o senza l'aggiunta di additivi o aggiunte. il quale sviluppa le sue proprietà a seguito dell'idratazione del cemento.

Canala di scarico: terminale dell'autobetoniera deputato allo scarico del calcestruzzo.

**Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

**Dispositivi di protezione individuale** (nel seguito DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Girofaro: sistema luminoso di sicurezza, posizionato in modo visibile da tutti i lati su veicoli e macchine da lavoro.

Pompa per calcestruzzo: dispositivo montato su un telaio di un automezzo, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.

**Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

**Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (omissis).

#### Ribaltino: parte ribaltabile della canale, di scarico.

#### 4. I rapporti fra impresa fornitrice ed esecutrice

Nel momento in cui l'impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato si instaura un rapporto fra le due imprese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e come si è già avuto modo di precisare, dai commi 1 e 2 dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Tali commi, in particolare, prevedono che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice informi l'impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza ivi adottate.

Entrambi i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa in oggetto: coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice promuove tale coordinamento.

Il trasporto del calcestruzzo può essere affidato dall'impresa fornitrice a trasportatori terzi. Anche in questo caso l'attività di coordinamento continua ad essere fra impresa fornitrice ed impresa esecutrice, fatta salva l'attività di coordinamento tra imprese fornitrice e trasportatore.

Le fasi in cui si articola il rapporto fra i due soggetti coinvolti possono essere sinteticamente descritte mediante lo schema a blocchi riportato in **Figura I** e verranno descritte nel dettaglio nei paragrafi successivi.

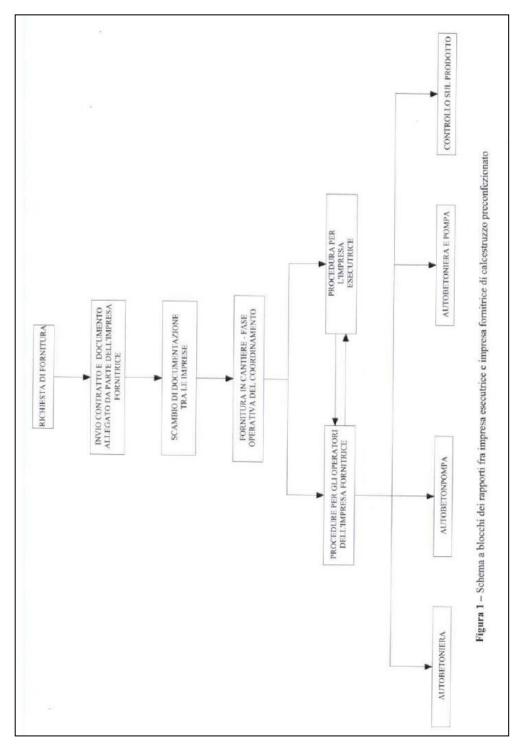

#### 5. Attività di coordinamento tra imprese esecutrice ed impresa fornitrice

Nel momento in cui un'impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato il datore di lavoro dell' impresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affinché l'ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l'operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese.

A tal fine il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia all'impresa esecutrice il documento riportato in <u>allegato 1</u> che contiene:

- tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati;
- numero di operatori presenti e mansione svolta;
- rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.

In <u>allegato 2</u> è riportato il documento indicante le informazioni che l'impresa esecutrice è obbligata a trasmettere al fornitore di calcestruzzo preconfezionato ai sensi dell'art. 26. comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'impresa esecutrice può desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai POS redatti ai sensi dell'art. 96, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere l'impresa fornitrice di calcestruzzo dovrà consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all'impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere (allegato 1), sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere (allegato 2).

#### 6. Procedure di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo

Nel seguito vengono descritte le procedure operative di competenza dell'impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato e dell'impresa esecutrice e i rischi associati a ciascuna fase di lavoro. dal momento dell'accesso in cantiere al momento dell'uscita dal medesimo.

Sono stati analizzati i rischi correlati a ciascuna fase di lavoro e sono state individuate le procedure dettagliate da mettere in atto al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, qualora siano presenti i singoli rischi e/o laddove non siano state adottate misure organizzative volte ad eliminare tali rischi.

#### 6.1. Accesso e transito dei mezzi in cantiere

| FASE                                     | RISCHI                                                                                          | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA ESECUTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesso e transito dei mezzi in cantiere | Investimento di persone     Schiacciamento o     intrappolamento per     ribaltamento del mezzo | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:  Fermare Il mezzo davanti all'ingresso (freni meccanici e pneumatici bloccati) e presentarsi al dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice, i cui nominativi sono stati indicati nella scheda riportata in allegato 2, per chiedere istruzioni.  Ottenere informazioni circa la viabilità del cantiere, le modalità di accesso, le vie di circolazione. i luoghi più idonei dove far passare e dove posizionare Il mezzo per effettuare la consegna, evitando zone con terreni cedevoli o acquitrinosi e con pendenze non compatibili con le caratteristiche del mezzo.  Segnalare l'operatività del mezzo mediante Il girofaro.  Stare a distanza di sicurezza dagli scavi, seguendo le indicazioni ricevute.  Verificare costantemente la visibilità dei percorsi di transito e della cartellonistica.  Segnalare acusticamente la propria presenza ad eventuali altri mezzi o persone.  Non accedere al cantiere quando c'è pericolo di ingorgo ed anche quando la manovra richiesta è pericolosa.  Adeguare la velocità del mezzo ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro.  Prestare attenzione a non sostare ed operare con i mezzi sulle piste di servizio. | Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:  - assistere Il lavoratore dell'impresa fomitrice nelle sue attività, indirizzando Il mezzo, con segnali manuali convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel punto dello scarico o nella piazzola appositamente predisposta.  - assicurare la viabilità del cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e delle sue aree di manovra a sostenere Il peso dei mezzi in transito al fine di evitare cedimenti.  Particolare attenzione deve essere posta all'eventuale presenza di terreni di riporto che possono inficiare la stabilità del terreno ed alla eventuale non transitabilità sopra tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate.  - mantenere le vie di transito pulite e sgombre da residui o materiali che possono costituire un pericolo per Il passaggio.  - Impedire l'ingresso del mezzo quando c'è pericolo di ingorgo.  - Indossare gli idonei DPI (ad esempio gilet ad alta visibilità). |
|                                          | Urti e schiacciamenti<br>connessi con la caduta di<br>materiale dall'alto                       | Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve scendere dal mezzo fino all'arrivo nel punto di scarico del calcestruzzo. Nel caso in cui, per motivi organizzativi, sia necessaria la discesa dal mezzo, i lavoratori dell'impresa fornitrice devono utilizzare i seguenti DPI: calzature di sicurezza, casco, gilet ad alta visibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve indossare i DPI necessari: calzature di sicurezza, casco, gilet ad alta visibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | Caduta dall'alto                                                                                | Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve ammettere a bordo del mezzo persone non autorizzate. Non deve trasportare persone posizionate all'esterno della cabina di guida o su parti della macchina non attrezzate a questo scopo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice non deve salire sul mezzo di consegna del calcestruzzo per accompagnare l'autista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| FASE | RISCHI                | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA ESECUTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Elettrocuzione        | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:  rispettare le indicazioni fornite dal dirigente./preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l'assenza di contatto con le linee elettriche in tensione.  riscontrare la presenza di eventuali linee elettriche aeree nelle aree in cui si opera. | Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):  a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori: b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive: c) tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici. apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche. |
|      | Esposizione a polvere | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive).                                                                                                                                                                                                                                                         | Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro) - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

6.2 Operazioni Preliminari allo scarico

| FASE                                      | RISCHI                                                                                       | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA ESECUTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operazioni<br>preliminari<br>allo scarico | Schiacciamento o<br>intrappolamento per<br>ribaltamento del mezzo o<br>cedimento del terreno | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:  - posizionare la macchina su terreno non cedevole e sicuro; azionare Il freno di stazionamento ed applicare i cunei alle ruote. In fase di pompaggio Il mezzo deve essere stabilizzato sul terreno e messo in piano perfettamente utilizzando gli stabilizzatori. Tenendo presente che. presso i punti di staffatura. Il carico è di tipo concentrato e può arrivare (ad esempio) anche a 1000 kN/mq.  - Richiedere l'intervento di dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta. | Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:  - scegliere come luogo deputato allo scarico un'area che abbia pendenza adeguata alle caratteristiche dei mezzo (cfr. allegato 1).  - predisporre la piazzola per lo scarico del mezzo consolidata, livellata e sgombra da materiali che possano costituire ostacolo o disturbo alla visibilità ed alla manovra di posizionamento del mezzo. |
|                                           | Scivolamento                                                                                 | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve indossare idonei DPI (ad esempio calzature di sicurezza) prima di scendere dal mezzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: indossare idonei DPI (ad esempio calzature di sicurezza).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | Urti e schiacciamenti<br>connessi con la caduta di<br>materiale dall'alto                    | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve indossare idonei DPI (ad esempio casco di sicurezza) prima di scendere dal mezzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve indossare idonei DPI (ad esempio casco di sicurezza).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| FASE | RISCHI                | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE                                                                                                                                                                                                                   | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA ESECUTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | • Elettrocuzione      | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l'assenza di contano con le linee elettriche in tensione. | Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):  a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive: c) tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche. |
|      | Esposizione a polvere | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DP1 (ad esempio maschere protettive).                                                                                                                                                             | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:  - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro)  - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Esposizione a rumore  | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste (cfr. Allegato 2).                                                                                                                                            | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Caduta dall'alto      | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve<br>prestare attenzione nelle fasi di salita e<br>di discesa dalla macchina, utilizzando le<br>apposite maniglie.                                                                                                        | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve impedire la salita dei lavoratori dell'impresa esecutrice sul mezzo di consegna del calcestruzzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 6.3.1. Operazioni di scarico con ATB

| FASE | RISCHI | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA ESECUTRICE |
|------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| FASE                           | RISCHI                                                                                                                                                                     | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA ESECUTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operazioni di<br>scarico (ATB) | Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto     Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve : - seguire le indicazioni fornite dal diligente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice attuando le misure di sicurezza evidenziategli e verificando direttamente l'assenza di intralci (persone/cose) Nello scarico in vicinanza di scavi, a causa delle vibrazioni trasmesse dalla macchina al terreno, deve posizionare Il mezzo a distanza di sicurezza adeguata dal ciglio dello scavo, seguendo le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dall'impresa esecutrice. | Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'imprese esecutrice deve:  Evitare che i lavoratori dell'impresa esecutrice stazionino vicino al mezzo, assicurandosi che i lavoratori non addetti alle manovre rimangano a distanza di sicurezza.  Indicare all'impresa fornitrice le procedure di sicurezza da seguire durante l'operazione di scarico.  Far posizionare Il mezzo lontano dal ciglio dello scavo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | Lesioni cornea-congiuntivali<br>dovute a getti e schizzi di<br>boiacca                                                                                                     | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - Indossare gli idonei DPI (ad esempio occhiali) Durante II getto deve evitare manovre brusche ed improvvise che possono provocare la caduta di calcestruzzo.  Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve transitare al di sotto della canala.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve vietare il passaggio al di sotto della canala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Urto del capo                                                                                                                                                              | Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve transitare al di sotto della canala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve vietare il passaggio al di sotto della canala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Cesoiamento delle dita<br>durante l'azionamento della<br>canala                                                                                                            | Il lavoratore dell' impresa fornitrice deve:  - indossare i guanti e preparare la canala facendo attenzione durante l'apertura del ribaltino o l'apertura/chiusura della canala telescopica.  - verificare l'integrità del maniglione anticesoiamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve vietare la partecipazione dei lavoratori dell'impresa esecutrice all'azionamento della canala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Elettrocuzione                                                                                                                                                             | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l'assenza di contatto con le linee elettriche in tensione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 8 1 /08 e s.m.i.):  a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori: b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici. apparecchi di sollevamento. ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81108 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche. |
|                                | Scivolamento                                                                                                                                                               | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve indossare gli idonei DPI (ad esempio calzature di sicurezza).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve far indossare gli idonei ad esempio (calzature di sicurezza).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| FASE | RISCHI                | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE                                                                                                                                                                                                       | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA ESECUTRICE                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Esposizione a polvere | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive).                                                                                                                                                 | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:  - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro)  - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive). |
|      | Esposizione a rumore  | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione protezione previste (cfr. Allegato 2).                                                                                                                                  | Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato e dell'impresa esecutrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste.                                                                                                             |
|      | Caduta dall'alto      | Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve ammettere a bordo del mezzo persone non autorizzate. Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve prestare attenzione nelle fasi di salita e di discesa dalla macchina. utilizzando le apposite maniglie. | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve impedire ai lavoratori dell'impresa esecutrice di salire sul mezzo di consegna del calcestruzzo.                                                                         |

#### 6.3.2. Scarico in benna o secchione

| FASE                                                        | RISCHI                                                                                                                                    | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROCEDURE DI SICUREZZA<br>PER IMPRESA ESECUTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scarico in<br>benna o<br>secchione<br>movimentato<br>da gru | Urti dovuti alle oscillazioni del secchione Lesione corneo-congiuntivali dovute a getti e schizzi di boiacca Urto del capo  Urto del capo | Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione.  Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - richiedere l'intervento di lavoratori del cantiere addetti alla movimentazione della benna o del secchione; - seguire le indicazioni impartite dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice Controllare Il corretto posizionamento della benna o "secchione" nel punto più idoneo al carico (sotto la canala) prestando attenzione alle eventuali oscillazioni conseguenti alle manovre di abbassamento, traslazione e sollevamento Evitare di caricare eccessivamente la benna in modo da non provocare caduta di calcestruzzo durante le manovre Non sostare sotto Il raggio di movimento della benna. | II dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:  - impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice per effettuare l'operazione di scarico in benna o secchione.  - mettere a disposizione del lavoratore dell'impresa fornitrice personale che collochi II secchione sotto la canala.  II dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:  - Far posizionare la benna o "secchione" nel punto più idoneo al carico (sotto la canala) prestando attenzione alle eventuali oscillazioni conseguenti alle manovre di abbassamento, traslazione e sollevamento.  - Verificare che non venga caricata eccessivamente la benna in modo da non provocare caduta di calcestruzzo durante le manovre di cui sopra.  - Assicurarsi che tutti i lavoratori non stazionino nelle vicinanze de mezzo durante lo scarico.  - Impedire di sostare sotto il raggio di movimento della benna. |

# 6.3.3. Scarico diretto con canala

| FASE                                                     | RISCHI                                                                                                                                                                                                        | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROCEDURE DI SICUREZZA<br>PER IMPRESA ESECUTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scarico<br>diretto con<br>tratti di canala<br>aggiuntiva | Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto     Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno     Urto del capo     Scivolamento | Tutte le manovre devono avvenire seguendo le indicazioni impartite dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice.  Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - prima di iniziare l'operazione di scarico assicurarsi che nessun lavoratore stazioni nelle vicinanze Nello scarico in prossimità di scavi, a causa delle vibrazioni trasmesse dalla macchina al terreno, adottare la regola empirica del 1:1, indicata dall'impresa esecutrice, mantenendosi ad una distanza dal ciglio di scavo almeno pari alla profondità dello stesso Controllare personalmente II punto in cui si dovrà effettuare lo scarico del calcestruzzo Porre cura nel maneggiare e nell'agganciare i tratti di canala aggiuntiva, non aggiungendo di norma più di due sezioni In caso di scarico con ATB in movimento, non effettuare l'operazione in retromarcia e fissare la canala. Nonché i tratti aggiuntivi. In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo far sospendere l'operazione di scarico dalla canala. | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:  - Impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice per effettuare lo scarico.  - Far posizionare Il mezzo lontano dal ciglio dello scavo, tenendo in considerazione la natura del terreno e l'avvenuta compattazione dello stesso.  - Vietare ai lavoratori non coinvolti direttamente nei lavori di stazionare nelle vicinanze del mezzo.  - Vietare che i lavoratori dell'impresa esecutrice operino sui comandi idraulici della canala dell'ATB. |

| FASE                             | RISCHI                                                                                                                                                                                              | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROCEDURE DI SICUREZZA<br>PER IMPRESA ESECUTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Scarico in pompa di calcestruzzo | Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno Urto del capo  Urto del capo | Tutte le manovre devono avvenire seguendo le indicazioni impartite dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice.  Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - posizionare l'ATB in modo da consentire lo scarico nella vaschetta della pompa e regolare il flusso coordinandosi con il pompista Nella manovra di avvicinamento in retromarcia agire con molta prudenza per non urtare eventuali persone o la pompa stessa Verificare visivamente il corretto posizionamento Per controllare Il flusso di calcestruzzo nella tramoggia della pompa. In caso di ridotta visuale, posizionarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dall'impresa esecutrice Non passare o sostare sotto il braccio della pompa Non passare o sostare sotto la canala di scarico. | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:  Impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice sulle manovre da effettuare.  Vietare di sostare nei pressi del canale di getto della pompa nel fase iniziale del getto stesso.  In caso di necessità di contattari il lavoratore dell'impresa fornitri durante le manovre, avvicinarsi alla cabina da posizione visibile solo previo cenno di assenso.  Vietare di passare o sostare so il braccio della pompa.  Vietare di passare o sostare so la canala di scarico. |  |  |

6.4. Operazioni di pompaggio

| FASE                                                            | RISCHI                                                                                                         | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCEDURE DI SICUREZZA<br>PER IMPRESA ESECUTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operazioni di pompaggio (uso del braccio di ATBP e della pompa) | Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto     Urti del capo                          | Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, e non deve tenere e manovrare il terminale in gomma della pompa.  In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo durante le fasi di getto, far sospendere l'operazione di pompaggio.  Il lavoratore dell'impresa fornitrice durante il pompaggio deve:  - collocarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice, tali da poter garantire il contatto visivo con i lavoratori dell'impresa esecutrice addetti alla posa del calcestruzzo.  - non sollevare pesi con il braccio dell'ATBP e della pompa.  - Durante l'operazione di estrazione del braccio e relativo avvicinamento al punto di scarico mediante radiocomando, prestare attenzione a non urtare le strutture presenti in cantiere.  - Assicurarsi che nessun lavoratore passi sotto il braccio di distribuzione. | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:  - impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice relativamente al corretto posizionamento del mezzo, tale da garantire il contatto visivo tra gli addetti.  - vietare la sosta ed il transito nel raggio d'azione del braccio ai lavoratori che non partecipano alle operazioni di getto. |
|                                                                 | Schiacciamento,<br>seppellimento o<br>intrappolamento per<br>ribaltamento del mezzo o<br>cedimento del terreno | Il lavoratore dell'impresa fornitrice durante il pompaggio deve  - collocarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dall'impresa esecutrice, tali da poter garantire il contatto visivo con i lavoratori dell'impresa esecutrice addetti alla posa del calcestruzzo.  - Evitare l'impiego della pompa in caso di velocità del vento superiore ai limiti imposti dal fabbricante nel manuale d'uso e manutenzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:  - mantenere i passaggi sempre sgombri e puliti da residui o materiali che possono costituire un pericolo per Il passaggio.                                                                                                                                                                                           |

| FASE | RISCHI         | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROCEDURE DI SICUREZZA<br>PER IMPRESA ESECUTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | • Urti         | Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, e non deve tenere e manovrare il terminale in gomma della pompa. Non deve sostare nei pressi del canale di getto della pompa nella fase del getto stesso.  In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo durante le fasi di getto. far sospendere l'operazione di pompaggio.  Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:  - durante Il pompaggio collocarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dall'impresa esecutrice, tali da poter garantire Il contatto visivo con gli addetti alla posa del calcestruzzo.  - Attenersi alle indicazioni fornite dall'impresa esecutrice in merito alla sosta nelle vicinanze delle tubazioni per le sovrappressioni che si possono creare.  - Durante l'operazione di estrazione del braccio e relativo avvicinamento al punto di scarico, prestare attenzione a non urtare le strutture presenti in cantiere e assicurarsi che nessun lavoratore passi sotto il braccio di distribuzione.  - Nell'eventualità di intasamento della tubazione di getto. effettuare la manovra di "disintasamento", allontanando la parte terminale della tubazione dagli addetti alla posa, affinché non siano soggetti alle pericolose conseguenze derivanti da un eventuale "colpo di frusta" a cui può essere soggetta la tubazione in gomma a causa della pressione immessa. | - Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice Impedire la sosta nei pressi del canale di getto della pompa nella fase iniziale del getto stesso Non consentire la sosta o il passaggio nelle immediate vicinanze delle tubazioni: la pressione di alimentazione può provocare forti oscillazioni e spostamenti con conseguente rischio di urti e colpi violenti Verificare che il lavoratore addetto alla tubazione flessibile non lasci incustodito il terminale in gomma per prevenire eventuali contraccolpi dovuti a variazioni interne nella pressione di erogazione del calcestruzzo Verificare che nel caso di interruzione del getto, non lasci la bocca della tubazione della pompa all'interno del getto stesso.  Nell'eventualità di intasamento della tubazione di getto, dovendo i lavoratori dell'impresa fornitrice effettuare la manovra di "disintasamento" allontaneranno la parte terminale della tubazione dai lavoratori dell'impresa esecutrice addetti alla posa, affinchè questi ultimi non siano soggetti alle pericolose conseguenze derivanti da un eventuale "colpo di frusta" a cui può essere soggetta la tubazione in gomma a causa della pressione immessa. |
|      | Elettrocuzione | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:  - rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l'assenza di contatto con le linee elettriche in tensione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 11 del D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| FASE | RISCHI                                                                 | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROCEDURE DI SICUREZZA<br>PER IMPRESA ESECUTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Caduta dall'alto                                                       | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve attenersi alle indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice circa le misure di sicurezza adottate.  In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo durante le fasi di getto, far sospendere l'operazione di pompaggio.                                                            | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice:  - fornisce le indicazioni circa l'utilizzo delle misure di sicurezza adottate.  - non autorizza le operazioni di getto con la pompa quando la velocità del vento è superiore a 30 Km/h.                                                                                                                                                         |
|      | Movimentazione manuale<br>dei carichi.                                 | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:  Evitare di sollevare il carico effettuando la torsione o inclinazione del tronco.  Effettuare il sollevamento a schiena dritta.  Evitare movimenti bruschi.  Mantenere Il corpo in posizione stabile.  Prestare attenzione alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro (spazi a disposizione, pavimentazione sconnessa o instabile, ecc.). | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice dispone di:  non sollevare il carico effettuando la torsione o inclinazione del tronco.  Effettuare Il sollevamento a schiena dritta.  Evitare movimenti bruschi.  Mantenere Il corpo in posizione stabile.  Prestare attenzione alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro (spazi a disposizione, pavimentazione sconnessa o instabile, ecc.). |
|      | Esposizione a polvere                                                  | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio i maschere protettive).                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:  - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro)  - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).                                                                                                                                                                     |
|      | Esposizione a rumore                                                   | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste (cfr. Allegato 2).                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Lesioni corneo-congiuntivali<br>dovute a getti e schizzi di<br>boiacca | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve indossare idonei DPI (ad esempio occhiali), In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo durante le fasi di getto, far sospendere l'operazione di pompaggio.                                                                                                                                                                      | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve far indossare gli idonei DPI (ad esempio occhiali).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Cadute a livello     Inciampo                                          | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:  - posizionare a terra in dell'impresa esecutrice: modo adeguato i tubi (in ferro e gomma).  - Prestare attenzione alle tubazioni supplementari del braccio della pompa che vengono da lui agganciate prima del getto.                                                                                                                       | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato  - verifica che nella zona di posa non ci siano intralci e vieta il transito ai lavoratori non direttamente coinvolti nelle operazioni di posa.  - non autorizza le operazioni di getto con la pompa quando la velocità del vento è superiore a 30 km/h.                                                                                                                  |

6.5. Operazioni finali e uscita dal cantiere

| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                         | PROCEDURE DI SICUREZZA PER<br>IMPRESA FORNITRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROCEDURE DI SICUREZZA<br>PER IMPRESA ESECUTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                | Qualora si proceda alla pulizia del mezzo presso il cantiere di consegna il lavoratore dell'impresa esecutrice deve recarsi nella zona indicata dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice, al fine di provvedere alle operazioni di lavaggio del mezzo, seguendo le istruzioni ricevute in merito agli scarichi delle acque di lavaggio e ai residui. | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice indicare la zona dove effettuare il lavaggio del mezzo a fine consegna. Tale zona dovrà essere munita di sistema di raccolta delle acque di lavaggio e dei residui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lesioni corneo- congiuntivali dovute a getti e schizzi di boiacca e di acqua in pressione     Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto     Esposizione ad agenti chimici irritanti     Scivolamento     Cesoiamento | Attenersi alle misure di prevenzione e protezione e indossare gli idonei DPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve vietare l'accesso all'area di lavaggio a soggetti non autorizzati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Esposizione a polvere                                                                                                                                                                                                                          | II lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive).                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:  - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro)  - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Esposizione a rumore                                                                                                                                                                                                                           | Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste (cfr. Allegato 2).                                                                                                                                                                                                                                                                | Il dirigente preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elettrocuzione                                                                                                                                                                                                                                 | Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve<br>effettuare il lavaggio del mezzo in prossimità<br>di linee elettriche aeree,                                                                                                                                                                                                                                                         | Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve collocare l'area di lavaggio dei mezzi a distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Lesioni corneo- congiuntivali dovute a getti e schizzi di boiacca e di acqua in pressione     Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto     Esposizione ad agenti chimici irritanti     Scivolamento     Cesoiamento     Esposizione a polvere      Esposizione a rumore                                                                                     | Qualora si proceda alla pulizia del mezzo presso il cantiere di consegna il lavoratore dell'impresa esecutrice deve recarsi nella zona indicata dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice, al fine di provvedere alle operazioni di lavaggio del mezzo, seguendo le istruzioni ricevute in merito agli scarichi delle acque di lavaggio e ai residui.  • Lesioni corneo- congiuntivali dovute a getti e schizzi di boiacca e di acqua in pressione  • Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto  • Esposizione ad agenti chimici irritanti  • Scivolamento  • Cesoiamento  • Esposizione a polvere  Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive).  • Esposizione a rumore  Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste (cfr. Allegato 2). |

# 7. Emergenze in cantiere e consegna

I fornitori di calcestruzzo si atterranno alle procedure di emergenza. incendio, evacuazione, e di pronto soccorso, indicate dall'impresa esecutrice desunte dal piano di sicurezza e coordinamento ove previsto.

# 8. Appendice

Allegato 1: scheda informativa (modello di cui al paragrafo 5) Informazioni fornite dall'Impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato

### Notizie generali del fornitore

| Indirizzo Via Città Prov.  Datore di lavoro Telefono/fax/ e- mail  Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di consegna e caratteristiche tecniche Mezzo/attrezzatura Estensione Lunghezza max Raggio di (m); Larghezza max (m); Altezza max (m); Altezza max (m) Altezza max (m); Altezza max (m) Alteza max (m); Alteza | Ragione sociale                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|--------------------|------|----------------|---------------|-----------|------------------|-------------|---------|------|
| Datore di lavoro Telefono/fax/ e- mail  Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di consegna e caratteristiche tecniche  Mezzo/attrezzatura  Estensione braccio (m)  Larghezza max (m);  Altezza max (m);  Altezza max (m)  Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indirizzo                      |                   | via      |                    |      |                |               | n.        |                  |             | сар     |      |
| Telefono/fax/ e- mail    Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di consegna e caratteristiche tecniche   Mezzo/attrezzatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                   | Citt     | tà                 |      |                |               |           |                  | Prov.       |         |      |
| Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di consegna e caratteristiche tecniche  Mezzo/attrezzatura  Estensione braccio (m)  Lunghezza max (m); Larghezza max (m)  Altezza max (m)  Altezza max (m)  Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datore di lavoro               |                   |          | L                  |      |                |               |           |                  |             |         |      |
| Mezzo/attrezzatura  Estensione braccio (m)  (m);  Larghezza max (m);  Altezza max (m)  Altezza max (m)  Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo  Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo  Operatori  Operatori  Operatori connessi all'attività molta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Telefono/fax/ e- mail          |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
| Mezzo/attrezzatura  Estensione braccio (m)  (m);  Larghezza max (m);  Altezza max (m)  Altezza max (m)  Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo  Operatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
| braccio (m) (m); Larghezza max (m); Altezza max (m) Altezza max (m) Pneumatico (tonn) pieno carico (tonn) ( | Tipologia dei mezzi e dell     | e attrezzature ut | ilizzati | i per la           | forn | itura nello sp | ecifico canti | ere di co | onsegna e ca     | ratteristic | he tecn | iche |
| Larghezza max (m); Altezza max (m) Altezza max (m) Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo  operatori  Operatori  Operatori  Operatori  Operatori  Operatori  Operatori  Operatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mezzo/attrezzatura             |                   | Lung     |                    |      | Raggio di      | Carico su     | singolo   |                  | Livelli di  | rumore  |      |
| Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo  Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo  Operatori  Operatori  Operatori  Operatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ì                              | braccio (m)       | Lora     | (m);               |      | Sterzata (m)   | pneumatic     | o (tonn)  |                  | (dB(        | ۹))     | max  |
| Altezza max (m)  Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo  operatori  Operatori  Operatori  Operatori  Operatori  Operatori  Operatori  Operatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                   | Larg     | nezza r            | пах  |                |               |           | (tonn)           |             |         |      |
| (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                   | Δ        | (III),<br>Jtozza r | mav  |                |               |           |                  |             |         |      |
| Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo  operatori  Operatori  Operatori  Operatori  Operatori  Operatori  Operatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                   | ^        |                    | пах  |                |               |           |                  |             |         |      |
| operatori  Rischi connessi all'attività molta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                   |          | (111)              |      |                |               |           |                  |             |         |      |
| operatori  Rischi connessi all'attività molta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
| operatori  Rischi connessi all'attività molta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
| operatori  Rischi connessi all'attività molta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
| operatori  Rischi connessi all'attività molta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                   |          |                    |      | I              |               | I         |                  |             |         |      |
| operatori  Rischi connessi all'attività molta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | •                 | •        |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
| Rischi connessi all'attività molta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Operatori addetti al trasp     | orto e/o pompag   | gio de   | el calce           | stru |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      | oper           | atori         |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diachi connecci all'attivit    | à malta (aireala- | iono i   | otozion            | ama  | nto od ugo da  | llo ottrozzot |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RISCIII COIIIIESSI aii attivit |                   | ione, s  | Stazion            | anne | illo ed uso de | nie attrezzat | ure).     | Rischi conne     | essi        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | , and the         |          |                    |      |                |               |           | 11100111 0011110 |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |          |                    |      |                |               |           |                  |             |         |      |

# Allegato 2: Scheda informativa (modello di cui al paragrafo 5) Informazioni richieste all'impresa esecutrice

Di seguito si riporta la scheda contenente le informazioni minime. necessarie all' ingresso in sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo. da richiedere all'impresa esecutrice.

|                                                                                    |                                                                 | É presente il PSC di cantier                                        | re?                                            |              |                                              |                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                    | Piano di<br>Sicurezza e<br>Coordinamento<br>(PSC)               | SI  In tal caso allegare la plani procedure di gestione delle       |                                                | NO 🗖         |                                              |                                                                              |  |  |
| EZZA                                                                               | AREA                                                            | industriale artigianale 🗖                                           | Urbana normale □                               | Urbana conç  | gestionata□                                  | Agricola❑                                                                    |  |  |
| SICURE                                                                             | ACCESSI AL<br>CANTIERE                                          | Facili □                                                            |                                                |              | oltosi <b>□</b><br>Cause:                    |                                                                              |  |  |
| ō                                                                                  | VIABILITA' DI                                                   | Fondo buono 🗖                                                       | Fondo cede                                     | vole 🗆       | Strac                                        | le sconnesse 🗆                                                               |  |  |
| OVI                                                                                | CANTIERE                                                        | Strettoie 🗆                                                         |                                                | Forti p      | endenze 🗖                                    |                                                                              |  |  |
| IANJO OPERAT                                                                       | POSTAZIONI DI                                                   | Sicura e di facile<br>manovra in retromarcia                        | retromarcia<br>complesse ☐<br>Per presenza di: | senza distar | a di sicurezza 1:1 ⊑<br>nza di Sicurezza 1:′ |                                                                              |  |  |
| EL P                                                                               | GETTO                                                           | In prossimità della zona di scarico del calcestruzzo sono presenti: |                                                |              |                                              |                                                                              |  |  |
| EMENTI DI<br>(POS)                                                                 |                                                                 | zone di deposito di<br>attrezzature di<br>stoccaggio di Materiali   | sostanze pericolose                            | □ Rifiuti □  | ]                                            | zone di deposito di materiali con pericolo di dei incendio o di esplosione □ |  |  |
| CON EL                                                                             | LAVAGGIO<br>FINALE                                              | Sito predisposto □                                                  |                                                | Manca        | nza di sito apposito                         | 0 🗆                                                                          |  |  |
| SC INTEGRATI                                                                       | RIFERIMENTI<br>DEL<br>RESPONSABILE<br>DI CANTIERE               | Nomee Cognome                                                       |                                                | Telefono     |                                              |                                                                              |  |  |
| ELEMENTI DEL PSC INTEGRATI CON ELEMENTI DEL PIANJO OPERATIVO DI SICUREZZA<br>(POS) | RIFERIMENTI DEL COORDINATORE IN FASED1 ESECUZIONE (se previsto) | Nomee Cognome Telefon                                               | 0                                              |              |                                              |                                                                              |  |  |

#### DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - Div VI

Lettera circolare del 19/05/2011 prot. 15/VI/0011398/MA001.A001

OGGETTO: LETTERA CIRCOLARE - Chiarimenti in merito alle modifiche all'articolo 38, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D. Lgs. n. 106/2009.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti alla scrivente, riguardanti la possibilità per i medici competenti ex <u>articolo</u> 38, comma 1, lettera d-bis), del D. Lgs. n. 81/2008 di esercitare la propria attività in ambito civile, si ritiene di dover chiarire alcuni aspetti della norma di cui trattasi.

Il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009.recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ha modificato l'articolo 38 (Titoli e requisiti dei medici competenti), comma 1 del predetto decreto n. 81/2008, introducendo la lettera d-bis), la cui specifica dizione è: "con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni".

La *ratio* di tale modifica è stata quella di sanare situazioni di potenziale criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato in relazione alle attività dei medici militari, come si evince chiaramente dalla Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 106/2009,che recita testualmente: ".. omissis...L'emendamento all'articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente - come oggi è loro consentito *ex lege (v.* articolo 44, comma 1, lettera d), d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) - qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale."

La volontà del Legislatore risulta chiaramente diretta ad individuare una disciplina peculiare, applicabile unicamente alle aree "riservate" ai medici delle Forze Armate e della Polizia di Stato senza che in ragione di tale previsione - la quale ha valore di eccezione - possa configurarsi un regime diversificato della disciplina di ordine generale relativa al possesso dei titoli e, per quanto qui interessa, ai requisiti necessari per l'ammissione agli esami per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati alla sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. n.230/95 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio II, sulla base delle prescrizioni dell'art. 44 del D.Lgs. n. 334/2000 e delle motivazioni contenute nella Relazione d'accompagnamento al D. Lgs. n. 106/2009, che circoscrivono l'ambito di attività dei medici di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis), all'interno delle Amministrazioni di appartenenza, si ritiene che tali sanitari, ove non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale, non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati alla radioprotezione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si invitano i destinatari della presente nota a darne la massima diffusione.

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

## DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VI

# Lettera circolare del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148781 Oggetto: Aggiornamento Banca Dati del CPT di Torino

Si comunica che il documento concernente l'argomento specificato in oggetto, approvato in data 20 aprile 2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è disponibile nell'area dell'home page dedicata alla "Sicurezza nel lavoro" del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro).

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

# AGGIORNAMENTO BANCA DATI CPT TORINO OBIETTIVO

Il settore delle costruzioni presenta caratteristiche che lo rendono diverso dagli altri settori industriali. Ogni sua opera è da considerare un prototipo, dal momento che è impossibile che in un cantiere si possano ripetere le medesime condizioni determinate nella costruzione di un'opera simile.

Per quanto riguarda il rischio Rumore, l'<u>art. 190 comma 5 bis</u> del D.lgs. 81/08 stabilisce che l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni.

Ciò significa che già in fase di progettazione, conoscendo in via preventiva i livelli di emissione sonora delle macchine ed attrezzature, sarà possibile organizzare il cantiere in modo da ridurre il rischio al minimo.

La banca dati contiene i rilievi fonometrici di attrezzature e macchine utilizzate in edilizia, misurate nelle diverse condizioni di utilizzo e tipologie di cantiere.

La banca dati sarà aperta, in continuo aggiornamento, secondo la metodologia di seguito riportata.

#### **METODOLOGIA**

- ✓ Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN 1S0 3746 2009
- ✓ Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 2008.
- ✓ Schede macchina/attrezzatura complete di:
  - dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello)

- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali)
- analisi in frequenza

## STRUMENTAZIONE DI MISURA

Per le misure di potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:

Fonometro: Bürel &Kiær tipo 2250.

Calibratore: B&K tipo 4231.

Nel 2008 si è utilizzato un **microfono** B&K tipo 4189 da 1/2" Nel 2009 si è utilizzato un **microfono** B&K tipo 4155 da 1/2".

Le misurazioni che verranno eseguite in futuro saranno effettuate con la strumentazione utilizzata per la pressione sonora e di seguito riporta.

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1994 classe 1, ISO 8041, ISO 10816-1 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1.

La strumentazione è costituita da:

Fonometro integratore mod. 948, di classe 1, digitale, conforme a: IEC 651, IEC804 e IEC 61672-1. Velocità di acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec e 1 min.

Ponderazioni: A, C, Lin;

Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d'ottava, FFT, RT60.

Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA;

Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits

Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20kHz;

Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2" con preamplificatore IEPE modello

SV 12L.

> Calibratore: Bruel & Kjaer (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz

# PROTOCOLLI DI MISURA POTENZA SONORA

La norma UNI EN ISO 3746:2009 consente di effettuare la misura anche in ambienti moderatamente riverberanti; pertanto (a differenza ad esempio della ISO 3744) è più frequentemente utilizzabile per misure in situ su macchine installate in stabilimenti industriali. L'accuratezza della misura rientra nel metodo di controllo (grado 3); la riproducibilità dei risultati (ottenibili in ambienti di misura differenti) è esprimibile con una deviazione standard non superiore a 4 o a 5 dB per sorgenti che irradiano rumore, rispettivamente, a banda larga o con caratteristiche tonali.

Il metodo definito dalla norma ISO 3746 si basa sul fatto che il livello medio di pressione sonora sulla superficie di misura determinato in condizioni reali, una volta corretto per eliminare l'influenza del rumore residuo e delle riflessioni ambientali, esprime il livello medio di pressione sonora sulla superficie di misura in condizioni di campo libero ( $L_{\rm pf}$ ); tale livello equivale al livello di potenza per unità di superficie. Il livello di potenza sonora della macchina si otterrà quindi facendo riferimento all'intera superficie di misura.

Il presente protocollo di misura, non esclude la possibilità di utilizzare altre norme tecniche della famiglia UNI EN ISO 374X le quali presentano un grado di precisione maggiore.

Come risulta dalla <u>tabella 1</u>, sono previsti tre gradi di precisione delle misure: metodo di laboratorio, metodo progettuale, metodo di controllo. Il metodo di laboratorio è quello che assicura l'incertezza minore in termini di ripetibilità e riproducibilità delle misure, segue il metodo progettuale, ed infine il metodo di controllo.

A determinare il grado di precisione contribuisce in modo determinante il tipo di campo sonoro in cui avviene la misura e, sotto questo aspetto, le metodologie di misura della potenza acustica si possono considerare divise in due sottogruppi principali:

- misure in campo libero o semilibero, oppure in ambienti in cui si cerca di apportare correzioni per riportarsi alla misura in campo libero;
- misure in ambienti riverberanti, sia di laboratorio sia di tipo speciale, in cui si cerca di realizzare condizioni di campo diffuso con caratteristiche controllate.

| Tabella 1 - Quadro di sintesi delle norme UNI EN ISO 374x per la misura della potenza sonora con il metodo della |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pressione.                                                                                                       |

| Norma<br>tecnica | Classificazione<br>del metodo | Ambiente di prova                                    | Caratteristiche del rumore                                                      | Livello di<br>potenza<br>sonora<br>ottenibile                    | Informazioni<br>supplementari                                                                                                |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3741<br>3742     | Di precisione                 | Camera<br>riverberante<br>con specifici<br>requisiti | Stabile larga<br>banda<br>Stabile<br>componenti<br>discrete in<br>banda stretta | In banda<br>d'ottava o 1/3<br>d'ottava.                          | Livello di<br>potenza<br>sonora pesato<br>in A                                                                               |
| 3743             | Ingegneristico                | Camera<br>riverberante<br>con specifici<br>requisiti | Stabile larga<br>banda e<br>componenti<br>discrete                              | Pesato in A e in bande d'ottava.                                 | Livelli di<br>potenza con<br>altre<br>ponderazioni                                                                           |
| 3744             | Ingegneristico Precisione     | All'aperto  Camera anecoica o semianecoica           | Qualsiasi                                                                       | Livello pesato<br>in A, a bande<br>d'ottava o in 1/3<br>d'ottava | Informazioni<br>sulla direttività<br>e sul livello di<br>pressione in<br>funzione del<br>tempo                               |
| 3746             | Controllo                     | Nessuna<br>specificazione<br>particolare             | Stabile, a<br>banda larga,<br>componenti<br>discrete in<br>banda stretta        | Ponderazione A                                                   | Livelli di<br>pressione<br>sonora in<br>funzione del<br>tempo, livelli di<br>potenza<br>sonora con<br>altre<br>ponderazioni. |

Di seguito viene specificata la procedura da seguire per il calcolo della potenza sonora in caso si stiano valutando piccole sorgenti aventi caratteristica di emissione semisferica (sorgente puntiforme appoggiata su un piano acusticamente riflettente)



Immagine riferita al posizionamento dei microfoni (numeri che vanno da 1 a 10 nei confronti della sorgente parallelepipedo al centro della semi-sfera)

- misura del livello sonoro L<sub>pi</sub> in alcune posizioni (dipendenti dalle dimensioni della sorgente e dalla variabilità del livello sonoro fra le posizioni) disposte su una semisfera di misura ad una certa distanza r dal centro della sorgente;
- determinazione del livello medio di pressione sonora L<sub>pm</sub> mediante la relazione:

1) 
$$L_{pm} = 10 \log \left( \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} 10^{0.1 L_{pi}} \right)$$

determinazione del livello di potenza sonora L<sub>w</sub> della sorgente mediante la relazione:

2) 
$$L_w = L_{pm} + 10 \log S$$

Dove S area della semisfera  $(2\pi r^2)$  in  $m^2$ 

Di seguito viene specificata la procedura da seguire per il calcolo della potenza sonora in caso si stiano valutando sorgenti di medie/grandi dimensioni appoggiate su un piano riflettente:



Postazioni di misura sul parallelepipedo nei confronti della sorgente

- scelta di un parallelepipedo di riferimento definita come la superficie fittizia costituita dal più piccolo parallelepipedo di forma rettangolare che racchiude la sorgente ed è delimitato dal piano riflettente;
- scelta di un parallelepipedo di misura definito come il parallelepipedo rettangolare con i lati paralleli a quelli del parallelepipedo di riferimento; in tal caso la distanza di misurazione, d, è pari alla distanza tra la superficie di misurazione e il parallelepipedo di riferimento. Questa distanza d dovrebbe corrispondere ad uno dei seguenti valori (in metri): 0,25, 0,5, 1, 2, 4, o 8. Le distanze di misurazione maggiori di 1 m possono essere scelte per sorgenti di grandi dimensioni.
- Suddividere le facce del parallelepipedo di misura mantenendo la proporzione ≤3 d secondo lo schema in figura.



Figura raffigurante la divisione della superficie di misura in relazione alla distanza d.

- Ciascun piano della superficie di misurazione deve essere considerato a sé stante e suddiviso in modo da ottenere il più piccolo numero di aree rettangolari parziali di uguali dimensioni con una lunghezza massima del lato pari a 3 d.
- Le postazioni microfoniche si trovano nel centro e in ogni angolo di ciascuna area parziale [esclusi gli angoli che intersecano il piano riflettente]. In questo modo si ottengono le postazioni microfoniche.
- Le Misure del rumore di fondo devono essere rappresentative del clima acustico della zona.
- Le postazioni microfoniche si trovano sulla superficie di misurazione, una superficie fittizia di area S che racchiude la sorgente, i cui lati sono paralleli ai lati del parallelepipedo di riferimento e si trovano ad una distanza di (distanza di misurazione) dal parallelepipedo.
- Calcolo dell'area S della superficie di misurazione è data dalla formula seguente:
- S=4(ab+bc+ca)

# Dove:

- a=0.5 l₁+d
- b=0.5  $l_2$ +d
- c= l<sub>3</sub>+d

Dove I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub> sono rispettivamente la lunghezza, la larghezza e l'altezza del parallelepipedo di riferimento.

Per ottenere il livello di potenza sonora della macchina bisogna fare riferimento all'intera superficie di misura ed ottenere i livelli L'.

- L<sub>pf</sub>, definito come il livello di pressione sonora superficiale, dato dalla media energetica dei livelli equivalenti di pressione sonora in corrispondenza di tutte le postazioni microfoniche sulla superficie di misurazione, viene espresso in dB, e calcolato secondo la formula:

3) 
$$L_{pf}=L' - K_1 - K_2$$

dove L' è il livello medio di pressione sonora sulla superficie di misura,

 $K_1$  è il fattore di correzione relativo al rumore residuo

K<sub>2</sub> è il fattore di correzione relativo alle riflessioni ambientali.

Il livello L' si ottiene calcolando la media energetica dei livelli L' rilevati nei punti di misura

4) L'=10log 1/N 
$$\Sigma$$
10 <sup>0,1 L'</sup><sub>i</sub>

dove N è il numero dei rilievi.

Il fattore di correzione  $K_1$  si riferisce al rumore residuo, ovvero al rumore rilevato a macchina disattivata: tale rumore comprende tutte le sorgenti sonore esclusa quella in esame (comprende quindi anche il rumore elettrico della linea di misura).

Il fattore K<sub>1</sub>, espresso in dB, è dato da

5) 
$$K_1 = -10 \log (1-10-0.1^{\Delta L'})$$

dove  $\Delta L$ ' è la differenza tra i livelli medi di pressione sonora sulla superficie di misura a macchina in funzione e a macchina disattivata (entrambi calcolati tramite la relazione 4). Secondo la norma UNI EN ISO 3746, qualora  $\Delta L$ ' sia superiore a 10 dB, si assume  $K_1$  pari a zero; qualora  $\Delta L$ ' sia inferiore a 3 dB, l'accuratezza della misura non

raggiunge quella propria del progetto stesso (grado 3).

Il fattore di correzione  $K_2$  (denominato indicatore ambientale) esprime l'incremento del livello sonoro medio sulla superficie di misura dovuto alle riflessioni ambientali. Nel caso di misure effettuate all'aperto (con la macchina sempre posta su una superficie riflettente, ma lontano da altri elementi riverberanti), si assume  $K_2$  pari a zero. Nel caso di misure effettuate in ambienti confinati, il fattore  $K_2$ , espresso in dB, è dato da:

6) 
$$K_2 = 10\log(1+4S/A)$$

dove S è la superficie di misura e A è l'area equivalente di assorbimento (entrambe espresse in m²). Utilizzando la formula di Sabine, l'area equivalente di assorbimento A è data da

7) 
$$A = 0.16(V/T)$$

dove V è il volume del locale di misura (espresso in m³) e T è il tempo di riverbero rilevato nel locale (espresso in s).

Il valore di K<sub>2</sub> è tanto più elevato quanto maggiori sono le riflessioni ambientali. Per l'applicabilità della norma UNI EN ISO 3746, K<sub>2</sub> deve essere inferiore a 7 dB.

Il livello di potenza sonora della macchina (Lw), espresso in dB, è dato da

8) 
$$L_w = L_{pt} + 10 \log (S / S_0)$$

dove S è la superficie di misura e So è la superficie unitaria, entrambe espresse in  $m^2$ .

Sulla base delle norme è possibile determinare il livello di potenza sonora ponderato A; i livelli sonori nei punti di misura vanno perciò rilevati impiegando tale ponderazione. A questa ponderazione si riferiscono le deviazioni standard riportate in precedenza che caratterizzano la riproducibilità di ciascun metodo. Per quanto riguarda il tempo di riverbero entrambi i documenti raccomandano di utilizzare il valore relativo alla banda centrata su 1000 Hz.

#### PRESSIONE SONORA

#### Posizioni di misura

Il microfono viene posto nella posizione occupata normalmente dalla testa del lavoratore e, in assenza del lavoratore stesso, nel punto che meglio ne rappresenta la reale esposizione.

Qualora il lavoratore sia presente nella propria postazione di lavoro, il microfono viene posizionato ad una distanza da 0,10 m a 0,40 m dall'entrata del canale uditivo esterno dell'orecchio che percepisce il più elevato dei livelli sonori continui equivalenti ponderati A ed all'altezza dell'orecchio stesso.

Il microfono viene orientato nella stessa direzione dello sguardo del lavoratore durante l'esecuzione dell'attività.

Durante le lavorazioni in cui la posizione della testa non è ben definita, l'altezza del microfono deve essere individuata come segue:

- per persone in piedi: 1,55 m ± 0,075 m dal piano su cui poggia la persona;
- per persone sedute: 0,80 m + 0,05 m sopra il centro del sedile, con le regolazioni orizzontale e verticale della sedia scelte quanto più possibile prossime a quelle medie.

Lo strumento è sempre impostato sulla funzione "random".

#### Tempi di misura

Il tempo totale di ogni singola misura ha una durata sufficiente a far stabilizzare il segnale. In base al tipo di rumore da misurare sono di seguito indicati i tempi e il numero delle misurazioni.

# Rumore fluttuante

Quando sulla base dell'indagine preliminare è accertata l'esistenza, per tutto il periodo di esposizione, di rumore fluttuante (non stazionario), l'adeguatezza del valore misurato a rappresentare il livello sonoro continuo equivalente dell'intero periodo può essere garantita:

- mediante l'esecuzione di una singola misurazione di durata pari all'intero periodo di esposizione; in questo caso si ottiene una misurazione diretta di  $L_{Aeq,Te}$  e l'incertezza da campionamento è posta pari a zero;
- mediante l'esecuzione di una singola misurazione relativa alla condizione operativa più rumorosa. È compito del responsabile delle misurazioni individuare tale condizione, che deve essere valutata sulla base dell'esperienza e scelta in funzione delle varietà di lavorazioni realmente effettuate, utilizzando le fonti informative ritenute più affidabili. La durata della misurazione non può essere inferiore alla durata dell'operazione considerata. Anche in questo caso l'incertezza da campionamento è posta pari a zero;
- mediante un opportuno campionamento. In questo caso si procede come segue:
- 1) si eseguono  $N \ge 3$  misure, ciascuna di durata tale da garantire la stabilizzazione del livello sonoro continuo equivalente entro  $\pm$  0,3 dB(A) e comunque non minore di 5 min. Le misurazioni devono essere effettuate su intervalli di tempo non consecutivi,
- 2) se la differenza fra il massimo e il minimo dei valori misurati è minore di 5 dB(A), il livello sonoro continuo

equivalente dell'intero periodo L<sub>Aeq,Tp</sub> si pone uguale al valore medio calcolato mediante l'equazione:

$$L_{\text{Aeq},T_p} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} L_{\text{Aeq},T_{pk}}$$
(9)

con L<sub>Aea,Tpk</sub> livello sonoro continuo ponderato A di ogni singola misura.

3) se la differenza fra il massimo e il minimo dei valori misurati è maggiore di 5 dB(A), si utilizza uno degli altri due metodi precedentemente indicati, oppure si suddivide l'attività in due o più sotto-attività. In questo caso l'incertezza da campionamento è valutata come descritto più avanti.

# Valutazione dell'imprecisione totale delle misurazioni

I contributi più significativi all'incertezza sul livello di esposizione giornaliera o settimanale sono i seguenti:

- 1) incertezza da campionamento (altresì nota come "ambientale"), ua;
- 2) incertezza da posizionamento dello strumento, u<sub>1</sub>:
- 3) incertezza strumentale, u<sub>s</sub>;

4)

# 1. incertezza da campionamento

Data una serie di N misure del livello sonoro continuo equivalente ponderato A relative ad una specifica mansione, indicati con i L<sub>Aeq,Tpk</sub> i valori ottenuti, il valore medio è valutato con l'equazione (1) e l'incertezza da campionamento è valutata con l'equazione:

$$u_{a} = \left(\frac{\sum_{k=1}^{N} (L_{Aeq,T_{pk}} - L_{Aeq,T_{p}})^{2}}{N \times (N-1)}\right)^{1/2}$$
(10)

Le equazioni (9) e (10) forniscono stime adeguate fintantoché la differenza fra il massimo e minimo della serie di livelli sonori continui equivalenti ponderati A risulta minore di 5 dB(A). Se questa condizione non è soddisfatta si segue una via diversa dal campionamento (misura per l'intera durata dei periodo di esposizione o misura nella condizione operativa più rumorosa), oppure si suddivide l'attività in due o più sotto-attività.

# 2. Incertezza da posizionamento dello strumento

L'esistenza di questo termine è dovuta al fatto che il livello sonoro mostra sensibili fluttuazioni spaziali nelle immediate vicinanze del soggetto esposto. Qualche indeterminazione del risultato rimane comunque anche se sono rispettate le raccomandazioni riguardo al posizionamento del microfono. L'incertezza  $u_L$  associata a questo effetto può essere stimata pari a 1 dB.

# 3. Incertezza strumentale

L'incertezza associata alle caratteristiche tecniche della strumentazione risente di un grande numero di elementi. Per una catena di misura nella quale sia il calibratore sia il misuratore di livello sonoro soddisfano i requisiti della classe 1 della CEI EN 61672-1 l'incertezza strumentale complessiva u<sub>s</sub> si può assumere pari a 0,5 dB. In alternativa è possibile calcolare l'incertezza strumentale tramite l'espressione:

$$u_{s} = (u_{t}^{2} + u_{c}^{2})^{1/2}$$

dove:

u<sub>f</sub> è l'incertezza dichiarata sul certificato di taratura per il fonometro; uc è l'incertezza dichiarata sul certificato di taratura per il calibratore.

#### Calcolo dell'incertezza sul livello sonoro continuo equivalente

L'incertezza sul livello sonoro continuo equivalente è calcolata combinando opportunamente le incertezze di cui ai punti da 1 a 3:

$$u(L_{Aeq,T_p}) = [u_a^2(L_{Aeq,T_p}) + u_L^2 + u_S^2]^{1/2}$$

Il valore dell'imprecisione totale delle misurazioni determinato viene sommato a quello del valore del livello sonoro equivalente  $L_{Aeq,Tp}$  (9) nel seguente modo:

$$L_{Aeq} = L_{Aeq,Tp} + u_{(LAeq,Tp)}$$

Se è stata effettuata una sola misura, nell'incertezza totale sul livello continuo equivalente non sarà presente il contributo dell'incertezza da campionamento.

Per il calcolo del valore del livello sonoro continuo ponderato C si procede nello stesso modo.

### Incertezza sul livello sonoro di picco

I contributi all'incertezza sul livello sonoro di picco sono i seguenti:

- 1) incertezza da campionamento, u<sub>a, picco</sub>;
- 2) incertezza da posizionamento dello strumento, u<sub>L. picco</sub>;
- 3) incertezza strumentale, u s. picco.

#### 1. Incertezza da campionamento

L'incertezza da campionamento è presumibilmente maggiore di quella indicata per il livello sonoro continuo equivalente, ma impossibile da quantificare allo stato attuale delle conoscenze.

## 2. Incertezza da posizionamento dello strumento

L'incertezza da posizionamento dello strumento può essere orientativamente posta pari a quella stabilita per il calcolo del livello sonoro continuo equivalente, ovvero 1 dB;

# 3. Incertezza strumentale

L'incertezza strumentale sul risultato della misura del livello sonoro di picco è stimabile dimezzando il valore dell'incertezza estesa U<sub>s picco</sub>

Poiché per la strumentazione utilizzata per le misurazioni è prevista  $\mathbf{U}_{s, picco}$ :  $\pm 2.0$ , l'incertezza strumentale  $\mathbf{U}_{s, picco}$  è pari a 1 dB.

#### Calcolo dell'incertezza sul livello sonoro di picco

L'incertezza sul livello sonoro di picco è calcolata combinando opportunamente le incertezze di cui ai punti da 1 a 3:

$$u(L_{\text{picco,C}}) = \left[u_{\text{L, picco}}^2 + u_{\text{s, picco}}^2\right]^{1/2}$$

Il valore dell' **imprecisione totale** u(L,picco,c) viene sommato a quello del valore del livello sonoro di picco  $L_{picco,c}$  nel seguente modo:

$$L_{picco,C} = L_{picco,C} + u(L_{picco,C})$$

### **UTILIZZO DELLA BANCA DATI**

La presente banca dati è realizzata in applicazione del <u>comma 5-bis dell'art.190</u> del DLgs.81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati sul campo.

In questo contesto il caso più proprio di corretto utilizzo di questa banca dati è in fase di redazione del PSC, durante la progettazione dell'opera, con l'obiettivo primario di permettere la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione già in fase preventiva rispetto all'inizio dell'attività, in quanto, non essendo sempre note le aziende che interverranno nel cantiere, non è possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore.

Altri utilizzi pertinenti sono per escludere la necessità di effettuare misurazioni.

Si rimanda all'emanazione delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio ex <u>art. 29</u> del D.Lgs. 81108 la possibilità che la presente banca dati venga utilizzata ai fini della valutazione del rischio nei cantieri edili.

La banca dati è fruibile on line sul sito www.cpt.to.it ed è strutturata su tre livelli.

Nel primo livello, mediante un menù a tendina, è possibile accedere alla banca dati strutturata nel seguente modo: Tipologia → Marca→ Modello

Nel secondo livello compaiono le schede relative alla potenza sonora massima misurata e alla pressione sonora massima misurata all'orecchio operatore.

Nel terzo livello è possibile accedere a tutte le schede di misura suddivise per lavorazione e scegliere le misure relative alle condizioni di lavoro specifiche. Se non esistono misure effettuate nella condizione ricercata, occorrerà effettuare la misura o utilizzare il valore massimo riportato nella prime schede.

### Esempi di ricerca dati

...omississ...

#### DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO- DIV. VI

# Lettera circolare del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148771

Oggetto: Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni")

Si comunica che il documento concernente l'argomento specificato in oggetto, approvato in data 20 aprile 2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è disponibile nell'area dell'home page dedicata alla "Sicurezza nel Lavoro" del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<a href="https://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro">www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro</a>).

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni").

Il <u>Titolo IX</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai <u>Capi I</u> (Protezione da Agenti Chimici) e <u>II</u> (Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni) rappresenta l'attuale normativa sociale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.

La definizione di **agente chimico** (Art. 222, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è notevolmente estensiva e riguarda tutti gli elementi ed i loro composti chimici, sia da soli che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturali che da sintesi chimica, sia nella forma che deriva dal loro impiego specifico, sia nella forma in cui vengono smaltiti, anche come rifiuti, e comunque in qualunque modalità per cui ci si trovi in loro presenza (es. produzione e miscelazione primaria intenzionale, formazione di intermedi, sottoprodotti o impurezze, formazione accidentale non intenzionale, rilascio di sostanze da articoli<sup>1</sup>, uso di sostanze e preparati immessi o meno sul mercato comunitario o volontariamente messi a disposizione di terzi o sostanze e miscele non intenzionali di sostanze ché si sviluppano sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi, polveri e fibre, in qualsiasi processo produttivo, ecc.).

Vengono definiti **agenti chimici pericolosi** (<u>Art. 222, comma 1, lettera b) punti 1)</u> e <u>2)</u> D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) le sostanze e i preparati classificati o che rispondono ai criteri stabiliti ai sensi della normativa in materia di immissione sul mercato UE dei prodotti chimici pericolosi (D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. per le sostanze pericolose e D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. per i preparati pericolosi) con l'esclusione di quelli pericolosi solo per l'ambiente.

Nella definizione di agenti chimici pericolosi rientrano (<u>Art. 222, comma 1, lettera b) punto 3</u>) D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), inoltre, anche quegli agenti che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base al suddetto <u>comma 1, lettera b) punti 1</u>) e <u>2</u>), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. Si considerano, pertanto, agenti chimici pericolosi anche quelli che, pur non essendo classificabili secondo la Normativa di prodotto (quali, ad es. gli interferenti endocrini), possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Vengono, infine, definiti gli **agenti cancerogeni** e **mutageni** (<u>Art. 234, comma 1, lettere a</u>) e <u>b</u>), punti 1) e <u>2</u>))

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene e mutagene 1 o 2,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Articolo (Art. 3.3 del REACH): un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

stabiliti ai sensi del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i.;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene e mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. e D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i.

A tali riferimenti normativi si affianca, per andare gradualmente a sostituirli, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (CLP - Classification Labelling Packaging), entrato in vigore il 20 gennaio 2009. Tale Regolamento riprende in ambito dell'Unione Europea i criteri internazionali mutuati dal Globally Harmonized System (GHS) che ha l'obiettivo di armonizzare a livello mondiale i criteri per la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, introducendo cambiamenti di rilievo in particolare riguardo alla comunicazione dei pericoli lungo la catena di approvvigionamento e coinvolgendo tutti gli attori nell'ambito della produzione, immissione sul mercato ed utilizzo dei prodotti chimici. Di fatto già il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH, Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals), concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell'UE, aveva introdotto nuove figure e nuovi obblighi per la gestione dei prodotti chimici. In particolare il REACH ha effettuato una ricognizione sulle sostanze chimiche circolanti in Europa associando a ciascuna sostanza non solo le informazioni chimico-fisiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche, ma anche le informazioni correlate agli usi.

Vengono di seguito riportati i soggetti definiti dai due Regolamenti (REACH e CLP):

fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;

importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione;

**utilizzatore a valle:** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle;

distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;

**fornitore:** ogni fabbricante, produttore, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela o un articolo <sup>23</sup>.

Il datore di lavoro (ai sensi dell'<u>Art. 2 comma 1, lettera b</u>, del D.Lgs. n. 81/2008) può coincidere, nello stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, con il fabbricante, l'importatore, il distributore o l'utilizzatore a valle. Il "responsabile dell'immissione sul mercato" invece, richiamato dall'<u>Art. 223 commi 1 lettera b</u>) e 4, nonché dall'<u>Art. 227, comma 4</u> (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), corrisponde alla definizione di "fornitore". Egli è comunque il soggetto il cui nominativo già compariva nella scheda

Ogni datore di lavoro (sia esso fabbricante, importatore o utilizzatore a valle) ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall'applicazione dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento.

I Regolamenti REACH e CLP sono destinati ad avere un impatto sui processi collegati alla **valutazione del rischio** da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni. Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, nonché per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, resta la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), disciplinata dal Regolamento (UE) n. 453/2010 (che aggiorna l'Allegato II del *REACH*) con l'attuale struttura a 16 sezioni<sup>4</sup>. Per le sostanze prodotte e importate in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno è prevista, ai fini della registrazione REACH, l'elaborazione del *Chemical Safety Report (CSR)* (o Rapporto sulla sicurezza chimica) che delinea gli scenari di esposizione<sup>5</sup> pertinenti e rilevanti per l'impiego delle sostanze che dovranno figurare in allegato alla SDS che, come indicato dalla Linea Guida dell'ECHA sul *Chemical Safety Assessment (o Valutazione della sicurezza chimica)*, viene denominata Scheda di Dati di Sicurezza estesa (eSDS). Tale obbligo segue le tempistiche previste dal Regolamento REACH in merito alla registrazione, che si concluderanno il 30 maggio 2018.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato di sicurezza, o nell'etichettatura o nell'imballaggio, questo anche nelle ipotesi in cui sia coincidente con il fabbricante, l'importatore o il distributore.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si ricorda che dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento che modifica profondamente la SDS (Allegato II del REACH) e tale aggiornamento è in via di completamento attraverso l'attuazione del Regolamento 453/2010 che prevede, già dal 1° dicembre 2010, l'adeguamento della SDS per tutte le sostanze immesse sul mercato e per le miscele di nuova immissione.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Uno scenario d'esposizione (All. I del REACH) è l'insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Tali insiemi di condizioni contengono una descrizione sia delle misure di gestione dei rischi sia delle condizioni operative che il fabbricante o l'importatore ha applicato o di cui raccomanda l'applicazione agli utilizzatori a valle.

Un ulteriore strumento per fornire le informazioni ai lavoratori è rappresentato dall'etichettatura di pericolo riportata sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni). Da quanto esposto nel merito dei soggetti coinvolti e delle novità introdotte dai Regolamenti REACH e CLP, risulta che gli elementi e gli obblighi che meritano una particolare attenzione ai fini dell'applicazione del <u>Titolo IX, Capi I</u> e II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono:

- 1. definizione e individuazione delle figure coinvolte;
- 2. terminologia:
- 3. nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose;
- 4. nuovo sistema di etichettatura:
- 5. coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto;
- 6. eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro;
- 7. aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell'informazione;
- 8. classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria;
- 9. aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP.

Vengono di seguito approfonditi i punti sopra elencati:

- 1. la definizione e l'individuazione delle figure coinvolte così come sopra descritte;
- 2. **la terminologia** che dovrà adeguarsi a quella dei nuovi Regolamenti. Il termine "preparati" è sostituito da "miscele"; inoltre si sottolinea che il termine "miscugli" presente nel <u>Titolo IX</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è da intendersi sinonimo di "miscele":
- 3. le nuove prescrizioni per la stesura della SDS e i nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose con presenza di nuove classi di pericolo che potrebbero comportare modifiche alla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.
  - Si evidenzia, inoltre, che, laddove nella SDS sia previsto l'obbligo di allegare gli scenari di esposizione collegati all'uso degli agenti chimici, il datore di lavoro non è esentato dall'effettuare la valutazione del rischio ai sensi degli Artt. 223 e 236 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
  - Gli scenari di esposizione, qualora previsti e disponibili, rappresentano comunque utili fonti di informazioni cui il datore di lavoro deve fare riferimento nella valutazione del rischio.
  - Qualora non siano stati previsti tra gli usi e gli scenari proposti dal fornitore quelli applicabili alla propria attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto, se ricorrono le condizioni previste dagli Artt. 37, 38 e 39 del Regolamento REACH, a comunicarli al fornitore stesso oppure a darne comunicazione direttamente all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency, ECHA) per poterne continuare l'uso.

Per completezza si ricorda che il responsabile dell'immissione sul mercato (fornitore) deve trasmettere:

- I. al destinatario della sostanza o miscela (utilizzatore a valle/datore di lavoro) una SDS, ai sensi dell'Aart. 31 del REACH, compilata a norma dell'Allegato II del REACH come modificato dal Regolmento UE 453/2010 quando:
  - a) la sostanza o la miscela sono classificate come pericolose:
  - b) una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);
  - c) una sostanza è inclusa, ai sensi dell'Art. 59 dei REACH, nell'elenco di quelle candidate ad autorizzazione in quanto considerate molto preoccupanti (SVHC) ai sensi dell'Art. 56 del REACH;
- II. al destinatario degli articoli contenenti una sostanza di cui al precedente <u>punto I lettera c)</u>, in concentrazione superiori allo 0,1 % in peso/peso, informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, guanto meno, il nome della sostanza.

Al fine di effettuare una completa e corretta valutazione del rischio il datore di lavoro deve, inoltre, richiedere la SDS al fornitore per miscele classificate non pericolose ma contenenti sostanze pericolose in concentrazioni inferiori all'obbligo di classificazione, ai sensi dell'Art. 31 paragrafo 3 del REACH, o comunque richiedere informazioni sulle sostanze rientranti nel campo di applicazione del REACH, in quanto tali o contenute in miscele, come previsto dall'Art. 32 del REACH medesimo. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'Art. 223, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi (fornitore) è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

#### 4. Il nuovo sistema di etichettatura.

Le indicazioni di pericolo (frasi H), i consigli di prudenza (frasi P) e i pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP non sono sempre riconducibili automaticamente alle vecchie frasi R, S ed ai simboli di pericolo. Nel Regolamento CLP (Allegato I 1.2. ed Allegato V) sono previsti nove pittogrammi a forma di losanga con fondo

bianco e bordo rosso contenente il simbolo nero. Il simbolo della croce di Sant'Andrea, che scompare, è in qualche caso sostituito da un punto esclamativo (il quale indica effetti lievi per la salute), mentre il pittogramma con la persona danneggiata (gravi effetti per la salute), che caratterizza gli agenti chimici sensibilizzanti, mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione, tossici per particolari organi bersaglio (per esposizione singola e ripetuta), sostituisce i tradizionali pittogrammi raffiguranti il teschio o la croce di Sant'Andrea. Le indicazioni di pericolo sono individuate dalla lettera H (Hazard Statements) seguita da numeri a tre cifre che

Le indicazioni di pericolo sono individuate dalla lettera H (Hazard Statements) seguita da numeri a tre cifre che descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa (H2.. per i pericoli di natura fisica, H3.. per i pericoli per la salute, H4.. per i pericoli per l'ambiente acquatico). I consigli di prudenza, invece, rappresentati dalla lettera P (Precautionary Statements) e da un codice a tre cifre, indicano le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione ad una sostanza o miscela pericolosa (P1.. per i consigli di prudenza a carattere generale, P2.. per quelli di carattere preventivo, P3.. per quelli relativi alle azioni da intraprendere in caso di esposizione, P4.. per quelli concernenti le modalità di conservazione, P5.. per i consigli di prudenza relativi allo smaltimento).

- 5. La coesistenza di etichettatura, su imballaggi diversi dello stesso prodotto, secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa fino al 1° giugno 2015, data di definitiva abrogazione del D.Lgs. n. 52/1997 e del D.Lgs. n. 65/2003. Si rammenta, invece, che i criteri dì classificazione introdotti dal CLP per gli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, fatte salve le eventuali deroghe, sono obbligatori per le sostanze dal 1° dicembre 2010 e per le miscele lo saranno dal 1° giugno 2015.
- 6. La necessità di aggiornare la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'Art. 223, comma 1 e dell'Art. 236 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze pericolose, cancerogene e mutagene siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La valutazione del rischio è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo degli agenti in parola ed in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro. La necessità di aggiornamento della valutazione del rischio può sicuramente nascere dall'avvenuto riscontro di:
  - I. nuovi pericoli (ad es. nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse);
  - II. scenari di esposizione previsti nella eSDS diversi dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere che rendano, quindi, indispensabili interventi (e, se necessario, modifiche) sulle modalità operative e gestionali.
- 7. La necessità, da parte del Datore di Lavoro, di aggiornare la formazione e l'informazione per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare. Si auspica, inoltre, l'opportunità di promuovere una campagna di informazione nei confronti degli altri attori della prevenzione (Datori di Lavoro, RSPP, medici competenti, consulenti etc.).
- 8. Classificazione degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni elo mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria.
  - a) Alla luce dell'entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP, si ritiene che, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (ovvero "se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230), siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria secondo i dettati dell'Art. 229 del medesimo decreto legislativo, i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del CLP per la classificazione come:
  - Tossici acuti (Categorie 1, 2, 3 e 4);
  - Corrosivi (Categorie 1A, 1B e 1C);
  - Irritanti per fa pelle (Categorie 2);
  - Irritanti per gli occhi con gravi danni agli occhi (Categorie 1 e 2);
  - Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) esposizione singola (Categorie 1 e 2);
  - Tossici specifici di organo bersaglio con effetti narcotici e di irritazione respiratoria (STOT) esposizione singola (Categoria 3);
  - Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) esposizione ripetuta
  - (Categorie 1 e 2);
  - Sensibilizzanti respiratori (Categoria 1);
  - Sensibilizzanti cutanei (Categoria 1);

- Cancerogeni e Mutageni (Categoria 2<sup>6</sup>);
- Tossici riproduttivi (Categorie 1A, 1B e 2);
- Tossici con effetti sull'allattamento;
- Tossici in caso di aspirazione (Categoria 1)
- b) Alla luce dell'entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP, si ritiene che siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione, ai sensi dell'art. 236 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., abbia evidenziato un rischio per la salute riguardante quegli agenti che rispondono ai criteri di classificazione per le sostanze e le miscele Cancerogene e/o Mutagene di Categoria 1A e 1B<sup>7</sup>.
- 9. La necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP. L'Allegato XXVI del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che indica le prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni, già prevede l'applicazione del CLP nel richiamo alle successive modifiche ed integrazioni alle normative sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura. Nel caso in cui, invece, ci si riferisca alla possibilità di sostituire la segnaletica con cartelli di avvertimento, secondo l'Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si evidenzia che tale applicazione non sempre risulta essere corrispondente ai nuovi pittogrammi. Ad esempio il simbolo "! " nell'Allegato XXV indica "pericolo generico", mentre nel CLP esso indica "pericoli per la salute" (Tossicità Acuta Categoria 4, Irritazione per la pelle e per gli occhi etc.). Pertanto, potranno coesistere, almeno fino a quando il Regolamento CLP non sarà a regime (1° Giugno 2015), segnaletica di sicurezza in base agli Allegati citati ed alle nuove prescrizioni del CLP.

Roma, 20 Aprile 2011

#### **BIBLIOGRAFIA**

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 1081L.
   Modifiche:
  - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
  - Legge 2 agosto 2008, n. 129
  - Legge 27 febbraio 2009, n. 14 (di conversione del DI 207/2008)
  - Legge 18 giugno 2009, n. 69
  - Legge 7 luglio 2009, n. 88
  - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
  - Legge 26 febbraio 2010, n. 25
  - Legge 4 giugno 2010, n. 96
  - DL 29 dicembre 2010, n. 225
- Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 Supplemento Ordinario n. 142/L (e ripubblicato, corredato delle relative note, in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2009 Supplemento Ordinario n. 177/L).
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006, n. L.396.
   Modifiche:
  - Regolamento 1354/2007/CE
  - Avviso di rettifica 31 maggio 2008
  - Regolamento 987/2008/CE
  - Regolamento 1272/2008/CE
  - Rettifica pubblicata sulla GUUE 5 febbraio 2009 n. L36
  - Regolamento 134/2009/CE
  - Regolamento 552/2009/CE
  - Regolamento 276/2010/CE
  - Regolamento 453/2010/UE
  - Regolamento 143/2011/UE
  - Rettifica pubblicata sulla GUUE 24 febbraio 2011 n. L49
  - Regolamento (UE) n. 207/2011 del 2 marzo 2011.
- Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/E e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 Dicembre 2008, n. L.353.
   Modifiche:
  - Regolamento 790/2009/CE
  - Avviso di rettifica pubblicato sulla GUUE 20 gennaio 2011 n. L 16
- Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La Categoria 2 del CLP corrisponde alla Categoria 3 del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. per la classificazione delle sostanze cancerogene e/o mutagene e del D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. per la classificazione dei preparati cancerogeni e/o mutageni

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Le Categorie 1A e 1B del CLP corrispondono alle Categorie 1 e 2 del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. per la classificazione delle sostanze cancerogene e/o mutagene e del D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. per la classificazione dei preparati cancerogeni e/o mutageni.

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 maggio 2010. n. L.133.

- D.Lgs. 14 Marzo 2003, n. 65 "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi". Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 Supplemento Ordinario n. 61.
   Modifiche:
  - D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260
  - DM 3 aprile 2007
  - DM 5 maggio 2008
- D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose". Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 1997 - Supplemento Ordinario n. 53.
   Modifiche:
  - DM 28 aprile 1997
  - D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90
  - D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145
- European Chemical Agency (ECHA) "Guida introduttiva al Regolamento CLP", ECHA-09-G-01-IT (http://echa.europa.eu).
- European Chemical Agency (ECHA) "Guida alle disposizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica. Formato dello scenario d'esposizione nella parte D: creazione dello scenario d'esposizione e parte F: formato del CSR". Versione: 2, maggio 2010. ECHA- 10-GA 1-IT (http://echa.europa.eu).
- European Chemical Agency (ECHA) "Guidance on information requirements and chemical safety assessment, Pari G: Extending the SDS. Guidance for the implementation of REACH". Version 1.1, 2008 (<a href="http://echa.europa.eu">http://echa.europa.eu</a>).

#### DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

# Lettera circolare del 11/07/2011 prot. 15/VI /0015816/ MA001.A001

Oggetto: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 - Linee guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 per l'identificazione delle "parti corrispondenti" di cui al comma 5 dell'articolo 30.

Si comunica che il documento concernente l'argomento specificato in oggetto, approvato in data 20 aprile 2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è disponibile nell'area dell'home page dedicata alla "Sicurezza nel lavoro" del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro).

Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI- INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007

# **INTRODUZIONE**

Il presente documento, congiuntamente alla tabella di correlazione allegata, ha l'obiettivo di fornire indicazioni alle Aziende che si sono dotate o che, in attesa della definizione di procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, intendono dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza conforme alle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007, affinché possano:

- a) accertare, in un processo di autovalutazione, la conformità del proprio Modello ai requisiti di cui all'<u>articolo</u> 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito D.Lgs. n. 81/2008, per le parti corrispondenti;
- b) apportare eventuali integrazioni organizzative e/o gestionali e/o documentali, necessarie allo scopo di rendere il proprio modello di organizzazione e di gestione conforme ai requisiti di cui all'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al sistema di controllo (comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008) ed al sistema disciplinare (comma 3 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008).

Dalla "<u>Tabella di Correlazione</u> art. 30 DLgs 81/08 - Linee Guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007" allegata emerge che l'unica parte non corrispondente tra le Linee Guida UNI - INAIL, le BS OHSAS 18001:2007 e quanto richiesto all'<u>art. 30</u> del D.Lgs. n. 81/2008, è l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per "non corrispondente" si intende che il sistema disciplinare non è indicato come requisito del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro descritto dalle Linee Guida UNI INAIL e dalle B5 OHSAS 18001:2007, mentre è espressamente richiesto come requisito essenziale dall'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008. A supporto delle attività di cui ai succitati punti a) e b), si riportano nei paragrafi che seguono:

- alcuni chiarimenti in merito alla conformità del sistema di controllo di cui al comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 rispetto ai contenuti delle Linee Guida UNI-INAIL e delle BS OHSAS 18001:2007;
- 2. indicazioni per l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione attuato dall'azienda in applicazione dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008.

# 1. CHIARIMENTI SUL SISTEMA DI CONTROLLO NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N. 81/2008

L'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: "...il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

Qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: Monitoraggio/Audit Interno e Riesame Della Direzione.

Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione<sup>1;</sup> (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro<sup>2</sup>) nella valutazione degli *obiettivi raggiunti e dei* risultati *ottenuti*, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali.

Si evidenzia infine come, l'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare di cui al punto 2 successivo.

# 2. INDICAZIONI PER L'ADOZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. 81/08

L'<u>articolo 30, comma 3,</u> del D.Lgs. n. 81/08 annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione e gestione, l'adozione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello".

E' quindi necessario che l'Azienda sia dotata di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all'<u>articolo 300</u> del D.Lgs. n. 81/2008 (articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, di seguito D. Lgs. n. 231/2001) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello.

Il tipo e l'entità dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e dovranno essere documentati.

Il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato dall'Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati quali ad esempio:

- Datore di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008);
- Dirigenti (<u>articolo 2, comma 1, lett. d</u>, D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale;
- Preposti (articolo 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008);
- Lavoratori (<u>articolo 2, comma 1, lett. a</u><sup>(\*)</sup>, D.Lgs. n. 81/2008);
- Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001);
- Auditor/Gruppo di audit<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alta Direzione (par. 4.2 BS OHSAS 18002:2008): i più alti livelli direzionali dell'organizzazione.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Datore di Lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008): "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa ... in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auditor / Gruppo (team) di audit (par. 4.5.5 BS OHSAS 18002:2008): una o più persone incaricate ed aventi le competenze per: la pianificazione, la preparazione, la conduzione degli audit, la valutazione dei risultati e la determinazione delle carenze riscontrate nel corso degli stessi.

L'azienda dovrà, inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l'azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti<sup>4</sup> ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.

# Allegata "Tabella di Correlazione articolo 30, D.Lgs. n. 81/2008 - Linee Guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007"

TABELLA DI CORRELAZIONE ARTICOLO 30 D. LGS. n. 81/2008 - LINEE GUIDA UNI INAIL- BS OHSAS 18001:2007 PER IDENTIFICAZIONE DELLE "PARTI CORRISPONDENTI" DI CUI AL COMMA 5 DELL'ARTICOLO  $30^5$ 

Nella tabella che segue sono riportate esclusivamente le correlazioni tra i requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 con quelli delle Linee Guida UNI INAIL (Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro --SGSL) e delle BS OHSAS 18001:2007.

| RIF. ART. 30 D. LGS. N. 81/2008                                                                                                                                        | R                                         | 1F. LINEE GUIDA UNI INAIL (2001)                                                                                                            | Rif. BS OHSAS 18001:2007                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| C.1 LETT. A: RISPETTO DEGLI<br>STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI<br>LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE,<br>IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI<br>CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI. | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.1<br>E.6<br>E.7 | La politica per la sicurezza e salute sul lavoro Pianificazione Il sistema di gestione Documentazione Integrazione della salute e sicurezza | 4.1<br>4.2<br>4.3.1<br>4.3.2<br>4.3.3<br>4.4.4<br>4.4.6<br>4.5.2 | Requisiti generali Politica della salute e sicurezza sul lavoro Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli Prescrizioni legali e di altro tipo Obiettivi e programmi Documentazione Controllo operativo Valutazione della conformità |  |  |
| C. 1 LETT. B: ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE<br>DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE<br>DELLE MISURE DI PREVENZIONE E<br>PROTEZIONE CONSEGUENTI.                                   | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.1<br>E.7        | La politica per la sicurezza e salute<br>sul lavoro<br>Pianificazione<br>Il sistema di gestione<br>Integrazione della salute e sicurezza    | 4.1<br>4.2<br>4.3.1<br>4.3.2<br>4.3.3<br>4.4.6                   | Requisiti generali Politica della salute e sicurezza sul lavoro Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli Prescrizioni legali e di altro tipo Obiettivi e programmi Controllo operativo                                             |  |  |
| C. 1 LETT. C: ALLE ATTIVITÀ DI NATURA<br>ORGANIZZATIVA, QUALI:                                                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.2               | sul lavoro                                                                                                                                  | 4.1<br>4.2<br>4.3                                                | Requisiti generali<br>Politica della salute e sicurezza sul lavoro<br>Pianificazione                                                                                                                                                                                          |  |  |
| EMERGENZE<br>PRIMO SOCCORSO                                                                                                                                            | E.7                                       | Integrazione della salute e sicurezza<br>sul lavoro nei processi aziendali e<br>gestione operativa                                          | 4.4.7                                                            | Preparazione e risposta alle emergenze                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| GESTIONE APPALTI                                                                                                                                                       | E.5<br>E.7                                | sul lavoro nei processi aziendali e<br>gestione operativa                                                                                   | 4.4.3.1<br>4.4.6                                                 | Controllo operativo                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA                                                                                                                                       | E.3                                       | Coinvolgimento del personale                                                                                                                | 4.4.3                                                            | Comunicazione, partecipazione e consultazione                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tali requisiti sono richiesti per le aziende che implementano un SGSL secondo le Linee Guida SGSL dal paragrafo E.7 "Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa" mentre per quelle che implementano un SGSL secondo le BS OHSAS 18001:2007 dal paragrafo 4.4.6 "Controllo operativo".

<sup>(\*)</sup>NOTA PERSONALE: è stato corretto il riferimento alla definizione di "lavoratori". Nel testo originale è indicato erroneamente, l'art. 2 comma 2 lett. b a cui corrisponde la definizione di "datore di lavoro"

<sup>5</sup> Il quale dispone quanto segue: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il quale dispone quanto segue: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti"

| RIF. ART. 30 D. LGS. N. 81/2008                                                                                                                                                        | R1F. LINEE GUIDA UNI INAIL (2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rif. BS OHSAS 18001:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSULTAZIONE DEI RLS                                                                                                                                                                  | B. Sequenza ciclica di un SGSL     C La politica per la sicurezza e salute sul lavoro     E.3 Coinvolgimento del personale                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>4.2 Politica della sicurezza e salute sul lavoro</li> <li>4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, e autorità</li> <li>4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| C. 1 LETT. D : ALLE ATTIVITÀ DI<br>SORVEGLIANZA SANITARIA                                                                                                                              | A. Finalità     B. Sequenza ciclica di un SGSL     C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro     E.1 Il sistema di gestione     E.7 Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa                                                                                                                                                   | <ul> <li>4.1 Requisiti generali</li> <li>4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro</li> <li>4.4.6 Controllo operativo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C. 1 LETT. E : ALLE ATTIVITÀ DI<br>INFORMAZIONE E FORMAZIONE                                                                                                                           | A. Finalità     B. Sequenza ciclica di un SGSL     C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro     E.1 Il sistema di gestione     E.4 Formazione, addestramento consapevolezza     E.5 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione                                                                                                                                              | <ul> <li>4.1 Requisiti generali</li> <li>4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro</li> <li>4.4.2 Competenza, addestramento,<br/>consapevolezza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| C. 1 LETT. F: ALLE ATTIVITÀ DI<br>VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL<br>RISPETTO DELLE PROCEDURE E<br>DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN<br>SICUREZZA DA PARTE DEI<br>LAVORATORI                  | A. Finalità     B. Sequenza ciclica di un SGSL     C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro     E.1 Il sistema digestione     E.7 Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa     F.1 Monitoraggio interno della sicurezza (1° livello)     F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori     F.3 Piano del Monitoraggio | <ul> <li>4.1 Requisiti generali</li> <li>4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro</li> <li>4.4.6 Controllo operativo</li> <li>4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni</li> <li>4.5.2 Valutazione della conformità</li> <li>4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive</li> <li>4.5.4 Controllo delle registrazioni</li> <li>4.5.5 Audit interno</li> </ul> |
| C. 1 LETT.G: ALL'ACQUISIZIONE DI<br>DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI<br>OBBLIGATORIE PER LEGGE                                                                                          | A. Finalità     B. Sequenza ciclica di un SGSL     C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro     D. Pianificazione     E.1 Il sistema di gestione     E.6 Documentazione                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>4.1 Requisiti generali</li> <li>4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro</li> <li>4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo</li> <li>4.4.4 Documentazione</li> <li>4.4.5 Controllo dei documenti</li> <li>4.5.2 Valutazione della conformità</li> </ul>                                                                                                                                      |
| C. 1 LETT. H : ALLE PERIODICHE<br>VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E<br>DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE<br>ADOTTATE                                                                          | <ul> <li>A. Finalità</li> <li>B. Sequenza ciclica di un SGSL</li> <li>C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro</li> <li>E 1 il sistema di gestione</li> <li>F.1 Monitoraggio interno della sicurezza (2° livello)</li> <li>F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori</li> <li>F.3 Piano del Monitoraggio</li> </ul>                                                   | <ul> <li>4.1 Requisiti generali</li> <li>4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro</li> <li>4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni</li> <li>4.5.4 Controllo delle registrazioni</li> <li>4.5.5 Audit interno</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| C, 2 : IL MODELLO ORGANIZZATIVO E<br>GESTIONALE DI CUI AL C. 1 DEVE<br>PRECEDERE IDONEI SISTEMI DI<br>REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA<br>EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI<br>CUI AL COMMA 1 | A. Finalità     B. Sequenza ciclica di un SGSL     C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro     E.1 Il sistema di gestione     E.6 Documentazione                                                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>4.1 Requisiti generali</li> <li>4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro</li> <li>4.4.4 Documentazione</li> <li>4.4.5 Controllo dei documenti</li> <li>4.5.4 Controllo delle registrazioni</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |

| RIF. ART. 30 D. LGS. N. 81/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R1F. LINEE GUIDA UNI INAIL (2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rif. BS OHSAS 18001:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER: LA VERIFICA, VALUTAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO;                          | Finalità     Sequenza ciclica di un SGSL     La politica per la sicurezza e salute sul lavoro     E.1 Il sistema di gestione     E.2 Definizione dei compiti e delle responsabilità     E.4 Formazione, addestramento, consapevolezza     D. Pianificazione     E.7 Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa     F.1 Monitoraggio interno della sicurezza     F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori     F.3 Piano del Monitoraggio | <ul> <li>4.1 Requisiti generali</li> <li>4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro</li> <li>4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità</li> <li>4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza</li> <li>4.3 Pianificazione</li> <li>4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli</li> <li>4.3.3 Obiettivi e programmi</li> <li>4.4.6 Controllo operativo</li> <li>4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni</li> <li>4.5.2 Valutazione della conformità</li> <li>4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive</li> </ul> |
| UN SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A<br>SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO<br>DELLE MISURE INDICATE NEL<br>MODELLO,                                                                                                                                                                                                                                  | Parte non corrispondente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Parte non corrispondente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C.4: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ALTRESÌ PREVEDERE UN IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE.                                                                                                                                    | <ul> <li>F.1 Monitoraggio interno della sicurezza</li> <li>F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori</li> <li>F.3 Piano del Monitoraggio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.5.5 Audit interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IL RIESAME E L'EVENTUALE MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ESSERE ADOTTATI, QUANDO SIANO SCOPERTE VIOLAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELL'IGIENE DEL LAVORO, OVVERO IN OCCASIONE DI MUTAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE E NELL'ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO. | A. Finalità     B. Sequenza ciclica di un SGSL     C. Politica     E.1 Il sistema di gestione     F.4 Riesame della Direzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Introduzione<br>4.1 Requisiti generali<br>4.2 Politica della sicurezza sul lavoro<br>4.6 Riesame della direzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA - Div II

# Nota del 09/01/2012 prot. 37/0000337/MA007.001

# Oggetto: Manifestazioni fieristiche - effetti del provvedimento di sospensione e della mancata revoca - art. 14, Dlgs n. 81/2008.

Con riferimento agli effetti conseguenti alla mancata revoca di un provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell'art. 14, Dlgs n. 81/2008, nei confronti di un'impresa che esercita la propria attività nell'ambito di manifestazioni fieristiche, si svolgono le seguenti osservazioni.

Si fa presente che questa Direzione generale, con <u>circolare n. 33/2009</u>, ha già avuto modo di chiarire quali siano gli effetti del provvedimento di sospensione, sia sotto il profilo spaziale che temporale.

In particolare, nel richiamare la disposizione normativa di cui all'art. 14 del Dlgs sopra indicato, è stato evidenziato che il provvedimento di sospensione esplica i propri effetti in relazione alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni conseguenti all'impiego di manodopera in nero in misura pari o superiore al 20%, ovvero concernenti condotte gravi e reiterate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È stato, pertanto, chiarito che l'effetto sospensivo del provvedimento risulta circoscritto alla singola unità produttiva nell'ambito della quale sono stati riscontrati i presupposti per l'adozione dello stesso e non possa, invece, trovare applicazione nei confronti di ulteriori attività svolte dalla medesima impresa in diversi luoghi di lavoro.

Tale soluzione interpretativa, in linea con le finalità cautelari e sanzionatone che caratterizzano l'adozione del provvedimento in esame consente, dunque, di ritenere che la mancata revoca del provvedimento di sospensione,

relativo all'attività imprenditoriale svolta all'interno di uno stand di manifestazione fieristica, non precluda alla medesima impresa la possibilità di partecipare ad altre e diverse fiere. Ciò in quanto quest'ultime debbono considerarsi quali distinti luoghi di lavoro, pur avendo sede nella medesima Provincia.

Come precisato con circolare sopra indicata, l'eventuale provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pp.Aa. quale ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, accessorio al provvedimento di sospensione, si riferisce, al contrario, all'impresa nel suo complesso ovvero a tutte le attività espletate dalla stessa nei confronti di qualsiasi Amministrazione pubblica.

Il Dirigente (Dott. Danilo Papa)

## DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

# Nota del 16/01/2012 prot. 37/0000619/MA007.A001

# Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 44 bis, D,P.R. n. 445/2000 - non autocertificabilità.

La L. n. 183/2011 ha recentemente introdotto alcune novità in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), introducendo l'art. 44 bis nel corpo del D.P.R. n. 445/2000. Tale disposizione stabilisce che "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore".

La norma - inserita nell'ambito della sezione che disciplina i "certificati" e rispetto ai quali l'art. 40 del D.P.R. citato ne prevede una utilizzabilità solo nei rapporti tra privati - disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all'utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale, come evidenziato anche in passato da questa Direzione generale (v. lettera circolare 14 luglio 2004), rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.

Va infatti sottolineato che la nozione di certificato che emerge dall'art. 40 citato fa sempre e comunque riferimento a "stati, qualità personali e fatti" come oggetto di certificazione e di autocertificazione. In tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza. Proprio sulla base di tale principio, infatti, si basa l'autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni.

Cosa del tutto diversa, invece, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si badi bene, non è la mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l'art. 46 lett. p, del D.P.R. n. 445/2000) ma una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

Ciò premesso l'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziali o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione, che non insiste evidentemente né su fatti, né su "status" né tantomeno su qualità personali.

Pertanto il riferimento, nell'ambito dell'art. 44 bis, ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva "ai sensi dell'articolo 71" lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Paolo Pennesi)

# DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- Div. VI

# Nota del 09/05/2012 prot. 32/0010249/MA001.A001

# Oggetto: Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine

Si comunica che il documento concernente l'argomento specificato in oggetto, approvato in data 18 aprile 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è disponibile nell'area dell'home page dedicata alla "Sicurezza nel lavoro" del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro)

#### Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine

#### INDICE

- 1. Premessa
- 2. Scopo della procedura e campo di applicazione
- 3. Definizioni
- 4. Indicazioni tecnico-procedurali
- 4.1 Gru
- 4.2 Carrello elevatore

#### 1. PREMESSA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la <u>Lettera circolare del 10 febbraio 2011</u>, ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'<u>articolo 6</u> del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di "eccezionalità" di cui al <u>punto 3.1.4 dell'allegato VI</u> al D.lgs. n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, allegato.

A seguito dell'emanazione del citato parere, si è ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell'uso, sempre unicamente nei casi già indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Esse costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all'utilizzo delle attrezzature nei casi in questione.

#### 2. SCOPO DELLA PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. n. 81/2008 proibisce, come regola generale, l'uso di una macchina per una funzione per la quale non è stata progettata. Tale uso è, però, ammesso "a titolo eccezionale" nei casi previsti dal citato parere della commissione consultiva permanente, a condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica.

Si rende, quindi, necessario fornire specifiche procedure di sicurezza esclusivamente nel caso di sollevamento di persone con attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento.

Il presente documento si propone, pertanto, di offrire una guida per il datore di lavoro che debba ricorrere, esclusivamente nei casi indicati dalla Commissione Consultiva Permanente, al sollevamento eccezionale con gru o carrelli elevatori e di esso potranno tener conto gli organi vigilanza territoriali, limitatamente ai fini di cui al citato parere sul concetto di eccezionalità, allegato.

Le uniche attrezzature oggetto del presente documento sono le attrezzature per il sollevamento di persone (piattaforme, gabbie, cestelli ecc.) che non sono assemblate con la macchina di sollevamento materiali, ma sono semplicemente sollevate dalla macchina stessa come se fossero una parte integrante del carico, sospese al gancio di una gru (fig. 1) o posizionate sulle forche di un carrello (fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

NOTA: si ribadisce che le attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento utilizzate con macchine progettate per il sollevamento di materiali allo scopo di sollevare persone sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della direttiva n. 2006/42/CE ( D.Lgs. n. 17/2010) non configurandosi:

- 1. come "attrezzature intercambiabili" in quanto non modificano la destinazione d'uso della macchina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della Direttiva macchine n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010, articolo 2, comma 2, lettera b)).
- 2. come "accessori di sollevamento" essendo parte integrante del carico ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera d) della Direttiva macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010 art. 2 comma 2 lettera d)).

Per quanto sopra questa tipologia di attrezzature per il sollevamento di persone non può recare la marcatura CE.

#### 3. DEFINIZIONI

Esclusivamente ai fini del presente documento sono adottate le seguenti definizioni:

**Cesta/ cestello**: dispositivo destinato ad essere accoppiato a macchine per il sollevamento materiali (carrello industriale semovente con operatore a bordo e gru) al fine di sollevare eccezionalmente persone.

**Gru**: macchina a funzionamento discontinuo destinata a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri dispositivi di presa.

Carrello elevatore a forche: Carrello industriale semovente con operatore a bordo.

#### 4. INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI

Prima di sollevare persone con mezzi non destinati a tale scopo, oltre a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di eccezionalità di cui al parere, allegato, occorre valutare attentamente sia aspetti tecnici che procedurali, di seguito trattati distintamente per carrelli e per gru.

Nei casi di cui sopra è possibile sollevare persone con macchine non destinate a tale scopo solo se il loro sollevamento avviene mediante mezzi idonei al sollevamento di persone in sicurezza. E' assolutamente vietato sollevare persone direttamente su forche, pallet o altri supporti di fortuna.

L'impiego di ceste/cestelli per il sollevamento persone su macchine previste per il solo sollevamento materiali richiede che il datore di lavoro valuti i rischi legati al sollevamento persone che i fabbricanti delle macchine destinate al sollevamento materiali non hanno considerato e che, quindi, adotti le relative misure di sicurezza.

In particolare, i principali aspetti che devono essere presi in considerazione, come meglio dettagliati nei paragrafi successivi, dal datore di lavoro che si accinge ad impiegare eccezionalmente questa tipologia di attrezzature di lavoro sono i seguenti:

#### Caratteristiche delle attrezzature di lavoro

- stabilità, resistenza e portata del sistema in relazione alla nuova configurazione di carico e al collegamento tra cesta/cestello e la macchina di sollevamento;
- · accesso alla cesta/cestello.
- stato di manutenzione e conservazione dell'attrezzatura di lavoro
- corretta installazione della cesta/cestello;
- protezione contro il rischio di contatto con organi mobili

### Ambiente di lavoro

- idoneità del sito in cui si deve operare (livellamento, condizioni e stabilità del suolo, adeguata visibilità etc.);
- delimitazione della zona di intervento e divieto d'accesso al personale non coinvolto.
- condizioni atmosferiche; al riguardo, occorre individuare i parametri ambientali limite per l'operatività (velocità del vento etc...);
- individuazione e controllo delle possibili cause di interferenza fra strutture fisse e cesta/cestello durante i movimenti;
- rispetto delle distanze di sicurezza dalle strutture fisse;
- predisposizione di misure idonee a prevenire la caduta di oggetti.

## Personale e modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro

- individuare la configurazione adatta all'intervento da svolgere (ad es. scegliere il carrello o la gru e la cesta/cestello adatti in considerazione delle altezze da raggiungere e del numero di persone coinvolte);
- mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione a quelli contro le cadute dall'alto;
- recupero dell'operatore in caso di guasto, malfunzionamento etc.;
- nomina di un sovraintendente alle operazioni o di un capo manovra;
- impiego di personale specificamente formato ed addestrato;
- garanzia di assistenza continua terra-bordo con possibilità di agevole comunicazione;
- utilizzo di messaggi codificati per la comunicazione (segnaletica vocale/gestuale) di sicurezza terra-bordo e viceversa;
- limitazione della velocità di sollevamento.

#### 4.1 GRU

Utili indicazioni si possono trovare nelle norme tecniche ISO 12480-1 e nelle norme UNI EN 14502-1, cui si rimanda per tutto quanto non evidenziato nel presente documento. Le suddette norme, la cui applicazione si

ricorda essere a carattere volontario, rappresentano lo stato dell'arte e sono un valido strumento di carattere tecnico-procedurale.

Allo scopo di offrire uno strumento operativo, si riportano di seguito i contenuti maggiormente rilevanti delle norme appena citate, ai fini del presente documento.

Le persone debbono trovare posto su piattaforme appositamente progettate o cestelli provvisti di mezzi adatti ad evitare cadute di persone o attrezzature.

Tali mezzi devono essere attrezzati in modo tale da evitare che la cesta o il cestello appesi al gancio vadano in rotazione o ribaltamento. La cesta/cestello dovrebbe essere chiaramente e permanentemente marcato con l'indicazione del peso e del numero di persone che può trasportare in sicurezza.

La cesta o il cestello dovrebbero essere ispezionati prima dell'uso in modo da essere sicuri che siano ancora in condizioni di sicurezza per trasportare persone. Una registrazione di tutte le ispezioni deve essere mantenuta sulla macchina.

#### Si riportano di seguito le prescrizioni operative per un uso sicuro tratte dalla norma ISO 12480 Allegato C

#### Equipaggiamento gru

La gru dovrà essere equipaggiata con:

- limitatore di sollevamento:
- freno automatico tale che quando i comandi sono rilasciati, il funzionamento si arresta (comando a uomo presente);
- discesa del carico motorizzata (discesa solo a motore innestato). Nota che il sollevamento e l'abbassamento delle persone è permesso solo con gru con limitatore di carico nominale;
- per operazioni sotto il livello del terreno deve esser previsto un limitatore di discesa.

#### Procedure speciali

Le seguenti procedure speciali dovrebbero essere seguite quando vengono sollevate persone.

- La persona specificatamente responsabile della supervisione del lavoro da compiere, determina il modo meno pericoloso per eseguire il lavoro o accede all'area e autorizza l'attività. La persona responsabile ha il compito di descrivere l'operazione ed i suoi tempi di attuazione. La relazione una volta approvata dal responsabile sarà conservata agli atti.
- Il sollevamento ed il mantenimento in quota devono essere fatti in sicurezza sotto la direzione di una persona appositamente designata.
- Una riunione in presenza del gruista, del preposto e del personale che deve essere sollevato e mantenuto in quota ed i supervisori responsabili del lavoro, deve essere tenuta per analizzare le procedure che devono essere seguite non escludendo quelle procedure per l'ingresso e l'uscita del personale nella cesta o nel cestello e per identificare l'area nella quale il personale entra o esce.
- Il gruista ed il preposto dovranno effettuare una prova di sollevamento con una massa equivalente a quella che deve essere sollevata, applicata alla cesta o al cestello per verificarne il funzionamento.
- Le comunicazioni tra il gruista, il preposto ed i lavoratori che sono sollevati devono essere sempre mantenute.
- Quando dalla cesta o dal cestello deve essere eseguita una saldatura, l'elettrodo dovrà essere protetto dal contatto con i componenti metallici della cesta o del cestello
- Il personale sollevato o mantenuto dovrà usare cinture di sicurezza collegate a punti di aggancio predisposti.
- Gli operatori devono rimanere ai posti di comando quando la cesta o il cestello sono occupati.
- Il movimento della cesta o del cestello che trasporta il personale dovrà essere fatto in maniera cauta e controllata senza movimenti bruschi della gru. La velocità di salita o discesa non deve superare 0,5 m/s.
- Una gru mobile non deve spostarsi mentre il personale è nella cesta o nel cestello.
- Il personale che viene sollevato o già in posizione, dovrà rimanere in contatto visivo o in comunicazione con l'operatore o il segnalatore.
- La massa totale del carico sospeso (personale incluso) dovrà essere inferiore al 50% della portata nominale della gru nelle normali condizioni d'uso. La gru deve avere una portata nominale di almeno 1000 kg.
- La cesta o il cestello devono essere usate solo per il personale, le loro attrezzature e per materiale sufficiente ad effettuare il loro lavoro. Non è possibile usare la cesta o il cestello per il trasporto materiali.
- Il personale deve mantenere tutte le parti del corpo all'interno della cesta o cestello sospeso durante il sollevamento, l'abbassamento e il posizionamento. Il personale non può sostare o lavorare sul corrimano o sul fermapiedi della cesta o cestello.
- Se la cesta o il cestello non può ritornare al suolo dovrebbe essere fissata alla struttura della gru prima che il personale entri o esca.
- La cesta o il cestello non dovrebbe essere usata per venti superiori a 7 m/s o in presenza di tempo perturbato, neve, ghiaccio, nevischio o altre condizioni di tempo avverso i cui effetti possono incidere sulla sicurezza del personale.

- Dopo l'agganciamento della cesta o del cestello e prima che il personale possa compiere qualsiasi lavoro, dovranno essere provati tutti i dispositivi di sicurezza.

#### 42 CARRELLI

Pur non essendo, ad oggi, disponibili norme specifiche sulle problematiche in esame si ritiene utile, in analogia a quanto fatto per le gru, riportare le seguenti indicazioni.

Per l'uso di ceste montate su carrelli non esistono norme tecniche o documenti condivisi a cui fare riferimento, ma solo indicazioni che vari Paesi europei hanno fornito a livello nazionale. Pertanto, al fine di un utilizzo in massima sicurezza e coerentemente rispetto a quanto previsto al punto 4 (**INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI**) del presente documento, bisogna valutare la sicurezza dell'accoppiamento carrello-cesta. Inoltre, occorre verificare che la portata, complessiva, di funzionamento non debba superare la metà della portata nominale del carrello prevista dal costruttore.

# **Allegato**

Parere della commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro inerente concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

...OMISSIS...

### DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- Div. VI

# Nota del 31/01/2013 prot. 32/0002583/MA001.A001

Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del termine per l'autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito d.lgs. n. 81/2008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche "legge di stabilità" 2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012. Al riguardo, si fa presente quanto segue.

L'articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: "I datori di lavoro che occupano, fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lett. f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."

Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, e, a seguito di tale modifica, l'articolo in esame risultava essere il seguente: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."

Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata "legge di stabilità" 2013.

L'articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."

Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga <u>"Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale",</u> si

precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

## DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÁ ISPETTIVA - DIV. III

# Nota del 27/06/2013 prot. 37/0011649/MA007.A001

Oggetto: Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.

Risposta alla nota prot. 9828 del 06/05/2013 della DTL di Ascoli Piceno

In riscontro alla nota su richiamata, inerente l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011 ed in particolare l'obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambiente sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, si rappresenta quanto segue.

L'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo. In particolare il comma 1, lett. c), del citato articolo prevede, quale requisito obbligatorio, la "presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003. n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto". E' opportuno evidenziare che la misura del 30% deve intendersi riferita al personale impiegato su quello specifico lavoro che esegue le attività di cui all'art. 1, comma 2, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Qualora l'appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capi I. D.lgs. n. 276/2003. In merito al ricorso al subappalto, si fa presente che l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011 prevede che "in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate".

La certificazione dei contratti di lavoro, prevista dal <u>D.P.R. n. 177/2011</u>, assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l'utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, il regolamento "si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli <u>articoli 66</u> e <u>121</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'<u>allegato IV, punto 3</u>, del medesimo decreto legislativo" (<u>art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011</u>).

Inoltre, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 177/2011, le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 2 (subappalto), e 3, commi 1 e 2 (coordinamento), sono vigenti unicamente "in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo". Pertanto, la restante parte del D.P.R. n. 177/2011 è applicabile anche a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento senza ricorso ad appaltatori o a lavoratori autonomi esterni.

In caso di appalto o subappalto di lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come definiti, rispettivamente, dagli <u>artt. 66</u> e <u>121</u> e dall'<u>allegato IV, punto 3</u>, del D.lgs. n. 81/2008, il committente è obbligato ad applicare l'<u>art. 26</u> del citato decreto ed anche il <u>D.P.R. n. 177/2011</u>. La verifica dell'idoneità tecnico professionale consta nell'acquisizione non solo del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (<u>art. 26</u>, <u>comma 1, lett. a)</u>, D.lgs. n. 81/2008), ma anche di quanto previsto dall'<u>art. 2 del D.P.R. n. 177/2011</u>. Pertanto, per quanto interessa il caso di specie, in merito ai provvedimenti sanzionatori da adottare qualora un datore di lavoro non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti contenute nel <u>D.P.R. n. 177/2011</u>, è applicabile, nei confronti del committente, la sanzione concernente la non corretta verifica della idoneità tecnico

professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi prevista dall'art. 26, comma 1, lett. a) e sanzionata dall'art. 55, comma 5, lett. b), D.lgs. n. 81/2008).

IL DIRIGENTE - Dott. Antonio Allegrini

### DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÁ ISPETTIVA - DIV. III

# Nota del 02/07/2013 prot. 37/0012059/MA007.A001

Oggetto: Applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 306 comma 4-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal decreto legge 28 giugno 2013 n.76.

Dal 29 giugno u.s. è entrato in vigore il decreto legge 28 giugno 2013 n.76 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".

Tra le varie modifiche normative introdotte è stato anche modificato il comma 4-bis dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 che nella attuale versione risulta così formulato "Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previa arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni ..."

Tale formulazione oltre ad individuare in un decreto direttoriale lo strumento di rivalutazione quinquennale delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie, consente anche la immediata applicazione della rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto già fissa l'entità dell'incremento nella misura del 9,6%.

Pertanto, tutte le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da altre normative in materia, riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono incrementate del 9,6%.

L'attuale disciplina non prevede arrotondamenti sul risultato finale della sanzione incrementata del 9,6% e pertanto, salvo successive modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del decreto legge, al momento non va applicato alcun arrotondamento delle cifre.

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Paolo Pennesi

# DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA – DIV. III

# Nota del 27/11/2013 prot. 37/0020791/MA008.A001

Oggetto: Nozione di "trasferimento" ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

È pervenuta a questo Ufficio una richiesta di parere in merito alla necessità di provvedere alla formazione, ex <u>art.</u> 37, <u>comma 4, lett. b)</u>, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un servizio all'altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica. Al riguardo si forniscono a codesti Uffici alcune indicazioni.

L'<u>art. 37, c. 4, lett. b)</u> citato recita: "La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: ... b) dei trasferimento o cambiamento di mansioni".

Dalla lettura dell'art. 37 emerge che i casi nei quali è previsto l'obbligo formativo (costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; trasferimento o cambiamento di mansioni; introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell'organizzazione lavorativa dell'azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo.

Posto che il discrimine del citato <u>articolo 37, comma 4, lett. b)</u> del D.Lgs. 81/2008 attiene non già alla variazione di qualifica bensì alla variazione di mansione e/o al trasferimento, il presente parere si riferisce al trasferimento del lavoratore da un servizio all'altro della medesima azienda indipendentemente dal riferimento alla qualifica contrattualmente individuata.

Nell'ottica sopra rappresentata, le fattispecie del trasferimento e del mutamento di mansioni debbono essere intese in senso analogamente orientato. Ad avviso della scrivente, la fattispecie del trasferimento assume autonoma rilevanza ai fini degli obblighi formativi nel senso più ampio sopra descritto, in una lettura dell'art. 37, comma 4. D.Lgs. 81/2008 che presupponga una adeguata valutazione dei rischi specifici.

La necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell'ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata (ad es. in caso di differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza).

In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l'opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente.

IL DIRIGENTE - Dott. Antonio ALLEGRINI

# INTERPELLI

# INTERPELLO N. 1/2012 del 15/11/2012 - Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - *risposta al quesito relativo* all'applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell'Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i

Il CNAPPC ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a "Questioni sull'applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni."

Più in particolare l'istante chiede di conoscere "... la posizione della Commissione per gli interpelli in ordine alle questioni applicative poste dalla circolare regionale, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano."

Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere "in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano"; mentre ritiene di poter estrapolare dalle "questioni applicative poste dalla circolare regionale" il quesito relativo al campo di applicazione dell'articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, che prevede quanto segue: "Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile".

# Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

L'istituzione e l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. b).

Il legislatore nel disciplinare l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell'<u>articolo 31, comma 6</u>, che: "L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori."

Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura.

Il successivo comma 8 prevede poi che: "Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile".

L'istituzione dell'unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire "all'interno dell'azienda" o "dell'unità produttiva" e pertanto nei casi individuati nel comma 6, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva. Tale interpretazione è ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione.

Resta inteso che il servizio di prevenzione e protezione dovrà essere adeguato per garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 33 per tutte le unità produttive. Pertanto egli, pur potendo rivolgersi alla

struttura interna come sopra prefigurata, rimane l'unico soggetto titolare della scelta e della designazione del RSPP in quanto obbligo indelegabile.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

# INTERPELLO N. 2/2012 del 15/11/2012 - Formazione degli addetti al primo soccorso

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - *risposta al quesito relativo alla formazione degli addetti al primo soccorso.* 

La CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ritenere assolto l'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano soccorritori "attivi", intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.

Al riguardo va premesso che la formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso trova espressa disciplina nel D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, richiamato nell'articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni .

Il D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 prevede una formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso ed individua i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione.

Non è noto a questa Commissione quale sia il contenuto dei corsi sia teorico che pratico per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118.

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

L'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati.

Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

# INTERPELLO N. 3/2012 del 15/11/2012 - Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione - <u>Articolo 82</u> D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in ordine ai requisiti che deve possedere il personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione. In particolare il Consiglio chiede se la "pertinente normativa tecnica" richiamata nell'articolo 82 del D.Lgs. n. 81/2008 "é la CEI 11-27 e, se si, se è pertanto obbligatorio quanto in essa contenuto, tra cui: …".

L'<u>articolo 82</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, pone un generale divieto ad eseguire lavori sotto tensione; tuttavia ne consente l'esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni.

Per i sistemi di categoria 0 e 1 la condizione prevista dal <u>comma 1, lett. b)</u> del citato articolo 82, ai fini del riconoscimento dell'idoneità dei lavoratori addetti, è che: "......l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica".

# Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto ritiene di potersi esprimere soltanto su

quale sia "la pertinente normativa tecnica" e non sull'interpretazione della norma tecnica citata che è una competenza del soggetto emanante.

Premesso che è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente, esistente in ambito comunitario o internazionale, la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione, è la **norma CEI 11-27** la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

# INTERPELLO N. 4/2012 del 15/11/2012 - Designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori

**Oggetto**: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, - risposta al quesito relativo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l'articolo 5 del DM 10 marzo 1998, al secondo comma, afferma che "[...] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio".

L'articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, obbliga il datore di lavoro a "designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza". Tale designazione deve tener conto della "natura dell'attività, delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e del numero delle persone presenti" (articolo 18, comma 1 lett. t), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.

Pertanto la previsione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è ulteriormente confermata dall'art. 34, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di "svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione".

La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 10/03/1998).

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI

# INTERPELLO N. 5/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'<u>art.28 c.1</u> e <u>1bis</u> d.lgs.81/08 e dalle <u>indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010</u> dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro."

Il CNOP ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità che il datore di lavoro, prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio qualora nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, a seguito dell'esito della c.d."valutazione preliminare", emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate, possa effettuare legittimamente ulteriori indagini, utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. "valutazione approfondita" al fine di raccogliere informazioni sulla "percezione soggettiva" dei lavoratori.

Al riguardo va premesso che l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive

modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, "ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato". Il successivo comma 1-bis dell'articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.

Le indicazioni in ultimo citate prevedono che la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolga essenzialmente in due fasi, una necessaria (la c.d. "valutazione preliminare") ed una eventuale, la quale debba essere realizzata unicamente "nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci".

Più nel dettaglio, proseguono le indicazioni, "ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita)".

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione consultiva richiede al datore di lavoro che abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, in sede di verifica preliminare, di pianificare e realizzare azioni correttive, il cui elenco è indicato in via esemplificativa e non tassativa.

Dunque, l'obbligo del datore di lavoro, in simili casi, è quello di adottare misure di correzione, allo scopo di eliminare o, se ciò è impossibile, ridurre al minimo il rischio da stress lavoro-correlato, mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro utilizzare strumenti propri della valutazione c.d. "approfondita" al fine di meglio identificare le misure di correzione. Al riguardo, è opinione di questa Commissione che, nondimeno, il datore di lavoro che decida in tal senso potrà - sulla base di una sua libera scelta - utilizzare anche nella fase "preliminare" della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati (si pensi, ad esempio, ad un questionario) alla valutazione "approfondita", al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto. Va sottolineato che tale approfondimento non potrà mai essere svincolato dalla adozione di misure di correzione ma dovrà "accompagnare" tale adozione - almeno in termini di misure minime (si pensi, a solo titolo di esempio, ad una attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di lavoratori risultati "a rischio") - e che il datore di lavoro che decida di operare in tal senso dovrà avere cura di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al DVR) tempi e modi della applicazione degli strumenti in parola, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

# INTERPELLO N. 6/2012 del 15/11/2012 - Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - *risposta al quesito relativo alle disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro.* 

La CSIT - Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, la Federbingo e l'Ascob hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ammettere la presenza di lavoratori nei locali destinati a fumatori.

Più in particolare gli istanti chiedono "... che sia confermato che la richiamata normativa ammetta la presenza di lavoratori nei locali riservati ai fumatori presenti nelle sale bingo, naturalmente sul presupposto che siano rispettate le sequenti condizioni:

- i locali devono essere adeguati ai requisiti tecnici del D.P.C.M. del 23 dicembre 2003;
- la presenza dei dipendenti deve essere temporanea;
- il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al riguardo va premesso che la questione trova espressa disciplina nella legge n.3/2003 che ha introdotto il divieto di fumo nei locali chiusi. La suddetta normativa ha poi trovato la regolamentazione specifica nella Circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 che ha individuato le tipologia di locali chiusi, aperti ad utenti o al pubblico ove è fatta salva la possibilità di attrezzare sale fumatori nel rispetto dei requisiti tecnici dettati dal DPCM

del 23 dicembre 2003.

Come rimarcato dal Ministero della Salute con la richiamata circolare, l'articolo 51 della legge n.3/2003 persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste."

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

Il divieto di fumo riguarda tutti i lavoratori in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività. Il comma 3 del citato articolo 51, tuttavia, afferma che negli esercizi di ristorazione i locali adibiti ai non fumatori devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione. Se ne deduce che negli esercizi dove è prevista la somministrazione di cibi o bevande non può non essere ammessa la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori.

Si ritiene, pertanto, che stante la normativa attualmente vigente, in tali locali, anche nelle sale per fumatori sia possibile la temporanea presenza di lavoratori addetti a specifiche mansioni. Tuttavia, al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, soggetti a svolgere la propria attività nei locali riservati ai fumatori, ancorché adeguati ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

# INTERPELLO N. 7/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, *D.Lgs. n. 81/2008* e successive modifiche e integrazioni - valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'<u>articolo 29, comma 5</u>, del *D.Lgs. n. 81/2008* e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori.

La CNA ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

A tale riguardo va evidenziato come l'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro l'obbligo (indelegabile) di valutare tutti i rischi "con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28". L'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 identifica, al comma 2, lettera a), l'oggetto della valutazione dei rischi nel dettaglio specificando, in particolare, che: "La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".

L'articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 individua, poi, le modalità di effettuazione della valutazione del rischio prevedendo, al comma 5, che: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi (...) sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f)". Tali procedure standardizzate - una volta pubblicato il decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008 (il quale ha avuto parere favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 ottobre 2012) - verranno utilizzate innanzitutto dalle aziende fino a 10 lavoratori, vale a dire da quelle aziende alle quali è oggi concesso di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, secondo periodo). Tale possibilità è stata limitata dall'articolo in commento al 30 giugno 2012, termine prorogato dal decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito con legge 12 luglio 2012, n. 101, ai tre mesi successivi all'emanazione del citato decreto interministeriale relativo alle "procedure standardizzate" di valutazione dei rischi o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

La previsione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento - <u>le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi</u> - che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 28 e 29. Il comma 2, lettera a) dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo inserito solo a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 106/2009, puntualizza che: "La scelta dei criteri di

redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".

Va rimarcato che i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di "tutti i rischi" sul lavoro di cui all'articolo 28, comma 1, e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di "modifiche del processo produttivo …" e del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008) imposti al datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni.

Ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità - appena rimarcata - della redazione del DVR appare chiaro come la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli <u>articoli 17, 28</u> e <u>29</u> del D.Lgs. n. 81/2008.

Ne consegue che il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà (a breve, come sopra evidenziato) delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare - attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate - di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008. Resta inteso, del tutto conseguenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura "dinamica" del DVR.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

# INTERPELLO N. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne

**Oggetto**: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi.

La FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla "corretta interpretazione della norma di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all'obbligo di effettuare la visita medica preventiva nei confronti dei soggetti minori di età, i quali, in veste di partecipanti ai corsi di istruzione/formazione scolastica (stage), siano coinvolti in momenti di alternanza scuola lavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso le banche".

În particolare la FEDERCASSE chiede "se una banca che impegni in stage o tirocini formativi, i soggetti minori di età sia tenuta a sottoporre tali soggetti a visita medica preventiva ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008"

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito "se agli allievi che seguono corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali - dato che ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a), del D.lgs. 09/04/2008 n. 81, limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori in questione, sono equiparati ai lavoratori - sia applicabile la normativa sul lavoro minorile (L. 977/67) in particolar modo l'art. 8".

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato ulteriore istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito "se, anche alla luce del D.Lgs. n. 81/2008, lo stagista minorenne deve essere sottoposto a visita medica preventiva, premesso che: ai sensi e per gli effetti della L. n. 977/1967 (come modificata dai D.Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000), lo studente minorenne di un istituto scolastico in nessun caso acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore", tant'è che nel campo di applicazione di tale normativa rientrano esclusivamente "i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti"; contemplandosi, quindi, tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell'apprendistato, il lavoro a domicilio, etc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a stage formativi presso imprese terze rispetto all'Istituto scolastico".

Riguardo agli interpelli posti questa Commissione ritiene di formulare un'unica risposta in considerazione della circostanza che le questioni poste hanno caratteristiche analoghe.

Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d'inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di

sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratico direttamente in azienda.

Il rapporto, regolato da un'apposita convenzione, coinvolge tre soggetti:

- soggetto promotore che procede all'attivazione dello stage;
- tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiario dell'esperienza di stage;
- azienda ospitante.

La L. 977/67 si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (come ad esempio, l'apprendistato e il lavoro a domicilio).

Ai sensi dell'art 8 della L. 977/67, gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l'anno. I minori che sono inidonei a un determinato lavoro non possono esser ulteriormente adibiti allo stesso.

## Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'equiparazione fatta dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.

Al riguardo si osserva che, a norma dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, **nei casi previsti dalla normativa vigente**, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione. Da quanto richiamato si evince che l'obbligatorietà della visita di cui all'art. 8 della legge 977/1967 vige **solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro**, anche speciale, circostanza che non sussiste per "l'adolescente stagista" e "lo studente minorenne" che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo **nei casi previsti** 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI

# INTERPELLO N. 2/2013 del 02/05/2013 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

**Oggetto**: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di "attività lavorativa nel settore delle costruzioni".

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla "documentazione che il coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni".

In particolare l'interpellante ha prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività - svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 - atte ad integrare il requisito in questione.

L'elenco è il seguente:

- 1. attività di direttore di cantiere;
- 2. attività di capo cantiere;

dalla normativa vigente.

- 3. attività di capo squadra:
- 4. attività di direttore dei lavori;
- 5. attività di direttore operativo di cantiere;
- 6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;

- 7. attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- 8. attività di responsabile dei lavori;
- 9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- 10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'<u>art. 98, comma 1, lett. a), b) e c)</u>, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato <u>articolo 98</u>, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'<u>articolo 98, comma 1</u>, si ritiene che tutte le attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative.

Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI

# INTERPELLO N. 3/2013 del 02/05/2013 - Applicazione dell'articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo all'applicazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.* 

La Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, laddove prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, PSC), ove previsto, "non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione."

Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che:

- le aziende *multiutility* (aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei servizi funerari) che si occupano della erogazione di servizi "a rete" sul territorio, provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e per garantire la sicurezza delle persone:
- in territori anche ampi (si pensi ad una Provincia) è possibile che simili interventi siano anche migliaia in un anno;
- i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso in attività di poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno);
- a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti servizi: acqua potabile; acque reflue; gas (metano e GPL); teleriscaldamento; energia elettrica; telecomunicazioni; reti informatiche;
- i suddetti lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del tratto di rete; ripristino normale configurazione di rete ripristino e collaudo di reti di comunicazione;
- in relazione a tali lavori le aziende *multiutility* sono solite predisporre singole procedure operative per ogni tipologia di lavori, che comprendono la redazione di PSC per ogni singola tipologia di attività, e applicano tutte le disposizioni di cui al <u>Titolo IV</u> del d.lgs. n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica preliminare di cui all'<u>articolo 99</u> del d.lgs. n. 81/2008, e alla verifica della redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di seguito POS, di cui all'<u>articolo 89, comma 1, lettera h)</u>, del d.lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici).

Al riguardo, va evidenziato che l'articolo 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni dispone che: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, reti di comunicazione". Tale disposizione è quella risultante all'esito della modifica introdotta dal D.lgs. n. 106/2009, in ordine alla quale, in sede di Relazione illustrativa del provvedimento (c.d.

"correttivo" al D.Lgs. n. 81/2008), è dato leggere quanto segue: "L'<u>articolo 100</u> viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione".

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene opportuno rimarcare come la previsione del <u>comma 6 dell'articolo 100</u> del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l'erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo che i medesimi lavori si possano svolgere anche senza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso, ferma restando la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, del Titolo IV, che regolamenta i lavori nei "cantieri temporanei e mobili" del medesimo decreto legislativo).

In relazione a tale regolamentazione legislativa, la Commissione ritiene che i lavori necessari a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ed esempio, quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l'insorgere di un'emergenza. In questo senso l'art. 100, comma 6 del predetto D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI

# INTERPELLO N. 4/2013 del 02/05/2013 - Servizi igienico assistenziali (art. 63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008)

**Oggetto**: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai "servizi igienico assistenziali" (art. 63, comma 1, e allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008).

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, dei punti 1.13.1.1 e 1.13.3.1 dell'Allegato IV. Il punto 1.13.1.1 dell'Allegato IV prevede che: nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi; mentre il punto 1.13.3.1 dell'Allegato IV recita: i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all'interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerando che la norma impone al Datore di Lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico - assistenziali nel <u>luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze</u>, si ritiene che il Datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

## INTERPELLO N. 5/2013 del 02/05/2013 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

**Oggetto**: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La Federazione italiana Metalmeccanici ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione se anche nel caso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il datore di lavoro non possa

delegare quest'attività a terzi, così come previsto dall'art. 17 comma 1 lettera a), del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Al riguardo va premesso che l'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, "ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato". Il successivo comma 1-bis dell'articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.

Il legislatore ha poi fissato il *principio di generale di delegabilità* con <u>l'art. 16, comma 1</u>, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia "*espressamente esclusa*". Le deroghe tassativamente previste segnano, pertanto, i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica, e così, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura strettamente personale.

# Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina (articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, l'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

# INTERPELLO N. 6/2013 del 02/05/2013 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a "Stuntmen" e "addetto effetti speciali"

**Oggetto**: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nella gestione dei reparti "Stuntmen" e "addetto effetti speciali".

La APT ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla normativa di salute e sicurezza applicabile alle attività degli *stuntmen* (intendendosi per *stuntman* un "acrobata particolarmente esperto nel fingere cadute, tuffi, salti e scene pericolose") e degli addetti agli effetti speciali (intendendosi per addetto agli effetti speciali "un esperto di particolari tecniche di lavorazione nel settore cinematografico, impegnato in attività specifiche come: l'uso di macchine e degli artifizi per la produzione di effetti speciali, l'uso di materiali e sostanze per la realizzazione degli effetti speciali, la realizzazione di scene simulanti crolli o rotture, l'impiego di sostanze infiammabili o esplosive, l'utilizzo di armi da fuoco e da taglio, la produzione di fiamme libere"). Tali attività, sempre secondo la richiedente, si concretizzano in scene pericolose, realizzate secondo esigenze di scena da una *troupe* (come tale intendendosi l'insieme delle persone impiegate dalla società di produzione per lo svolgimento delle relative attività), a sua volta divisa in diversi reparti operativi, composti da gruppi di persone con compiti specifici (macchinisti, elettricisti, attrezzisti, produzione, ecc.), ciascuno con un proprio capo reparto.

In relazione alle attività appena descritte, la APT distingue due diverse modalità di organizzazione del lavoro, la prima in cui l'attività sia realizzata da personale della società di produzione e la seconda in cui l'attività sia affidata in appalto dalla società di produzione a terzi.

In relazione alla prima ipotesi (attività svolte da personale della società di produzione), la richiedente chiede se:

- 1. in ragione della particolarità delle attività di riferimento, il datore di lavoro della società di produzione possa "legittimamente richiedere la collaborazione dei Responsabili dei suddetti reparti nella valutazione dei rischi della scena pericolosa";
- 2. il capo reparto, nel caso di cui al punto 1, deve possedere una particolare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 3. in assenza di specifica formazione dei Responsabili degli *stuntman* e/o degli effetti speciali, può il RSPP collaborare con il datore di lavoro e i suddetti responsabili dei reparti esclusivamente nella formalizzazione della relazione fornendo semplicemente le procedure corrette per effettuare una adeguata individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione e protezione?
- 4. qualora alla scena pericolosa partecipino esclusivamente addetti al reparto *stuntmen* e/o del reparto effetti speciali è possibile utilizzare la relazione da loro redatta quale valutazione esclusiva e specifica dell'attività svolta da questi lavoratori da inserire nel DVR della società di produzione?

A tale riguardo, va evidenziato come l'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro l'obbligo (indelegabile) di valutare "tutti i rischi" sul lavoro, "con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28". Il contenuto della valutazione dei rischi viene, quindi, puntualmente individuato dall'art. 28, nella sua interezza, e le modalità della valutazione dei rischi sono descritte (si pensi, ad esempio, alla necessità di rielaborare la valutazione dei rischi "in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del

lavoro significative ai fini della salute e sicurezza sul lavoro", di cui al comma 3 dell'art. 29, D.Lgs. n. 81/2008) al successivo art. 29.

In ordine all'affidamento delle attività in parola da parte della società di produzione a società specializzate, la APT chiede, invece se:

- i rischi generati dagli stuntmen e/o dagli addetti agli effetti speciali devono essere considerati "rischi specifici propri dell'attività", ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, senza necessità di redazione del DUVRI:
- al fine della valutazione dell'idoneità tecnico professionale delle imprese specializzate è sufficiente che il datore di lavoro della società di produzione chieda i curricula "con dettaglio delle esperienze specifiche nel campo del personale impegnato nell'attività appaltata".

Inoltre, sempre in caso di affidamento a soggetti "terzi", APT chiede quanto segue:

- 3. nel caso in cui una società committente affidi in appalto un'attività che comporta solo rischi specifici propri per la sua realizzazione, in cosa consiste l'attività di coordinamento che il datore di lavoro della committente deve realizzare?
- 4. nel caso in cui una società committente affidi in appalto due o più servizi a società o lavoratori autonomi che prevedano solo rischi specifici propri per le rispettive attività, e che nessuna di queste preveda il coinvolgimento del personale della società committente, come deve gestire il coordinamento il datore di lavoro della società committente? Gli eventuali rischi interferenziali presenti esclusivamente tra i fornitori, devono essere trattati in qualche modo dal datore di lavoro committente?

Rispetto a tale seconda ipotesi, va evidenziato che le disposizioni di specifico riferimento sono quelle di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Tale articolo, come già prevedeva l'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, individua precisi obblighi in capo al datore di lavoro committente nell'eventualità che questi decida di affidare lavori nell'ambito del proprio ciclo produttivo a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Le norme di riferimento sono dirette a tutelare da un lato i lavoratori autonomi o quelli dell'appaltatore che vengano ad operare in ambienti per loro e per lo stesso datore di lavoro sconosciuti e, dall'altro, i lavoratori dei committenti che si trovino davanti ad inusuali situazioni di rischio determinate dall'appalto o dalla prestazione d'opera.

In via di sintesi, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008, in capo al datore di lavoro committente gravano al momento i seguenti obblighi:

- 1) verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnicoprofessionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- 2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- 3) promuovere, in particolare:
  - la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il comma 3 della norma in esame impone, quindi, al datore di lavoro, l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (di seguito, DUVRI), il quale va allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, per espressa previsione legislativa, non trova applicazione con riferimento ai "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"; ciò in quanto evidentemente il Legislatore, in relazione a tali rischi, da considerare "tipici" della attività dell'impresa o dei lavoratori autonomi, non ne ritiene - ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo in commento - necessaria la puntuale identificazione in un documento.

Al riguardo (cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, in Gazzetta Ufficiale, 15 marzo 2008) va evidenziato che è possibile parlare d'interferenza ove si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, in altre parole, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro, servizio o fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, con la conseguenza che il DUVRI dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. Inoltre, resta inteso che nel documento in parola non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione del rischio e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In via preliminare, la Commissione ritiene opportuno ricordare come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a "quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro" (in questo, inequivoco,

senso, l'<u>articolo 12</u> del D.Lgs. n. 81/2008) non potendo pronunciarsi "in astratto" sulla correttezza delle modalità in base alle quali le aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oggetto, casomai, di specifico accertamento in sede ispettiva. Per tale ragione, non si ritiene possibile esprimere l'indirizzo della Commissione rispetto a una serie di richieste di APT dirette a ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge, impossibili da fornire senza una verifica in concreto di quanto descritto. La Commissione ritiene, invece, di pronunciarsi come segue in ordine alla interpretazione delle norme di legge applicabili nei casi descritti dalla richiedente.

In ordine allo svolgimento di attività da parte di qualunque soggetto che si possa definire come "lavoratore" (nel senso individuato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008) dell'azienda di produzione cineaudiovisiva trovano integrale applicazione le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, le quali attribuiscono al datore di lavoro la titolarità giuridica (con la conseguente responsabilità) delle relative funzioni. Sarà quindi il datore di lavoro dell'azienda di produzione a dovere individuare le modalità migliori di adempimento degli obblighi in questione, avuto riguardo alle modalità di svolgimento delle attività di riferimento. Ove tali attività comprendano una serie di azioni di contenuto particolare, quali quelle richieste agli stuntmen o agli addetti agli effetti speciali, è opinione di questa Commissione che il coinvolgimento dei capi reparto (ove, come appare probabile, essi svolgano in concreto le funzioni di preposto) nella valutazione dei rischi sia opportuna. Quanto alla formazione del personale coinvolto nelle relative attività, essa dovrà essere coerente con il vigente quadro normativo (si fa riferimento, in particolare, agli accordi in Conferenza Stato-Regioni relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012), avuto riguardo alle funzioni svolte nell'ambito dell'organizzazione aziendale, anche in applicazione del principio di cui all'articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008 (rubricato: "Esercizio di fatto di poteri direttivi"). Ne deriva, ad esempio, che se - come pare plausibile e, anzi, probabile - il capo reparto, nelle attività qui in questione, svolga in concreto le funzioni di preposto, egli dovrà essere formato come tale.

Infine, in relazione alle richieste avanzate ai punti 3 e 4 (relativamente alle attività in house delle aziende di produzione cineaudiovisiva) si rimarca come il DVR sia documento che deve avere le caratteristiche di cui agli articoli 28 e 29 e come l'unico soggetto responsabile di tale coerenza sia il datore di lavoro, il quale è libero di operare le proprie scelte secondo le peculiarità della propria azienda e, correlativamente, risponde della coerenza di esse alla Legge.

Venendo, quindi, a trattare delle questioni sollevate (punti da 1 a 4) in riferimento all'ipotesi in cui la società cineaudiovisiva di produzione decida di affidare a terzi le attività tipiche degli stuntmen o degli addetti agli effetti speciali, si evidenzia innanzitutto come, tenendo conto delle particolari modalità - quali descritte nell'interpello al quale si fornisce riscontro - dello svolgimento delle attività degli stuntmen e/ degli addetti agli effetti speciali e ferma restando ogni riserva in ordine alla verifica delle concrete modalità con le quali vengono rese le prestazioni in oggetto, si ritiene che i rischi delle attività svolte in autonomia nei cicli produttivi delle società di produzione dagli stuntmen e/o dagli addetti agli effetti speciali possano essere considerati come rischi specifici della attività delle appaltatrici o dei lavoratori autonomi, purché non vi siano interferenze con strutture o processi del committente o di altre imprese. Resta inteso che sarà cura del datore di lavoro committente far sì che gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sopra richiamati, vengano correttamente e completamente ottemperati, in particolare mediante il rigoroso accertamento della idoneità tecnico-professionale degli stuntmen o degli addetti agli effetti speciali allo svolgimento della attività commissionate e una efficace attività di scambio di informazioni, di cooperazione e coordinamento, la cui concreta realizzazione è soggetta al controllo del competente organo di vigilanza, tra datore di lavoro committente e appaltatrice (o lavoratori autonomi).

Di conseguenza, quanto al quesito di cui al punto 3 dell'interpello, si ritiene di sottolineare che, in coerenza con quanto appena esposto e con quanto argomentato dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria (si veda, per tutte, Cass., pen, sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28197), il datore di lavoro committente non possa intervenire in supplenza dell'appaltatore o dei lavoratori autonomi rispetto alle attività che sono proprie (con relativa assunzione di rischio) dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nell'attività affidata a terzi (incompatibile, in particolare, con la figura dell'appalto, regolata dall'art. 1655 c.c.). L'obbligo di cooperazione è, quindi, da intendersi come riferibile all'attuazione delle misure di prevenzione dirette a eliminare (o ridurre al minimo, se l'eliminazione è impossibile) i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno a incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore in ordine alle attività tipiche dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, salvo che tali attività non vengano svolte con modalità di aperta pericolosità, tali da mettere in evidente pericolo tutti coloro che si trovano nei luoghi di lavoro.

In relazione al quesito di cui al punto 2 dell'interpello - ferma restando la necessità che il datore di lavoro committente acquisisca l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e l'autocertificazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 - si richiama la necessità che la verifica in parola (la quale potrà essere riferita, in assenza di altri parametri, ai curricula, così come alle altre certificazioni - quali, ad esempio, quelle relative alla attività di formazione svolta - rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) venga effettuata con particolare rigore, in modo da permettere al datore di lavoro committente di valutare la capacità tecnico-professionale del personale di riferimento della appaltatrice o dei lavoratori autonomi.

Non si ritiene, infine, per le ragioni sopra indicate, di rispondere al quesito, sempre relativo alle attività affidate dalle società di produzione a terzi, contrassegnato con il n. 4.

# INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008

**Oggetto**: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

L'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha avanzato istanza d'interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato nell'allegato XVII comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile così come definito nell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008.

Al riguardo va premesso che gli obblighi in materia di salute e sicurezza di un lavoratore autonomo sono in via generale riportati nell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e, con specifico riferimento al "cantiere temporaneo o mobile", nell'art. 94 del medesimo provvedimento. In particolare, il primo comma dell'articolo 21, citato, identifica gli obblighi del lavoratore autonomo nell'utilizzo di attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in modo conforme "alle disposizioni di cui al <u>Titolo III</u>" (lettere a e b), e del munirsi di "tessera di riconoscimento" (lettera c). L'art. 21, comma 2, citato, prevede inoltre che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno pure **facoltà** di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Il Legislatore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali contenuti nell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevedevano "adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003" ha introdotto non uno specifico obbligo ma una facoltà di "beneficiare della sorveglianza sanitaria" e di "partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale di un lavoratore autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, il Legislatore nell'allegato XVII comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 aveva previsto che il lavoratore autonomo dovesse esibire gli "attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo".

Questa formulazione aveva creato notevoli difficoltà in quanto sembrava che quella "facoltà" di "beneficiare della sorveglianza sanitaria" e di "partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro" diventasse invece, per un lavoratore autonomo, un obbligo necessario per dimostrare la propria idoneità tecnico professionale per operare in un cantiere temporaneo o mobile.

Con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, espressamente richiesta dalle parti sociali, il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell'impresa affidataria gli "attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo".

## Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, all'<u>allegato XVII</u>, citata in premessa, è volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della Conferenza Stato-Regioni "Adequamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni", in cui è stato specificato che le previsioni di cui all'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione. La medesima fonte rimarca che è altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo ex articolo 37 qualora quest'ultima sia disciplinata da disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata all'articolo 21, comma 2 (è ad esempio il caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del DPR n. 177/2011) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive

modifiche e integrazioni.

Pertanto un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all'allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l'esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e l'idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall'allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

# INTERPELLO N. 8/2013 del 24/10/2013 - Art. 41, comma 2, visita medica preventiva

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro.* 

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Palermo, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere "se la previsione di visita medica preventiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva."

Al riguardo si osserva che la sorveglianza sanitaria, disciplinata dall'<u>art. 41</u> del D.Lgs. n. 81/2008, è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare l'<u>art. 41, comma 2, lett. a)</u>, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una visita medica preventiva con l'obiettivo d*i "constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore* è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica".

Il successivo comma prevede una "visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica" la cui periodicità, "qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno".

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

### INTERPELLO N. 9/2013 del 24/10/2013 - Imprese familiari

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo alle imprese familiari.* 

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 alla "impresa familiare di fatto - ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice Civile - che opera con collaboratori senza essersi costituita con atto espresso: atto notarile dichiarativo."

Al riguardo va premesso che l'art. 230 bis del Codice Civile prevede che "salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. [...]".

Pertanto, il legislatore ha voluto introdurre una figura di impresa familiare fondata sulla "solidarietà familiare" e non su un rapporto contrattuale.

### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La commissione ritiene sia possibile costituire, ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, un'impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile.

È opportuno sottolineare che ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari si applica l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

## INTERPELLO N. 10/2013 del 24/10/2013 - Formazione addetti emergenze

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998.* 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai corsi tenuti dagli ingegneri abilitati ai sensi della legge n. 818/1984. In particolare chiedono di sapere se il suddetto professionista sia:

- 1. adeguatamente titolato, agli effetti del DM 10/03/1998, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso:
- 2. sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs. n. 81/2008

Al riguardo si comunica che la materia è ancora disciplinata dal DM 10/03/1998, attualmente in corso di revisione.

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il DM 10/03/1998 non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio. Pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, "i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze", debbano conseguire "l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609".

Infine la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

## INTERPELLO N. 11/2013 del 24/10/2013 - Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'accordo formazione lavoro.

La Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 relativo alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'interpellante chiede di conoscere se la durata ed i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore Ateco e possa essere tarata sulla effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione.

L'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché l'aggiornamento dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. La suddetta formazione, come esplicitato nella premessa dell'accordo in parola, da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell'articolazione, ai dirigenti e ai preposti, costituisce un percorso minimo da organizzare ed integrare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi.

L'accordo Stato Regioni del 25/07/2012, concernente le linee guida applicative ed integrative dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011, chiarisce che la classificazione dei lavoratori, "può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che "il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai [...] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda". Alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato negli accordi Stato-Regioni citati in premessa, la formazione - che deve essere "sufficiente ed adeguata" - va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

# INTERPELLO N. 12/2013 del 24/10/2013 - Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario per le strutture penitenziarie

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta ai quesiti relativi all'obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi e all'applicazione dell'<u>allegato IV, punto 1.3.6</u>, del D.Lgs. n. 81/2008 nelle strutture e nei servizi penitenziari nonché alla predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.* 

La Federazione nazionale UGL Polizia penitenziaria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alle seguenti fattispecie:

- 1. obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi all'interno delle strutture e dei servizi penitenziari;
- 2. applicazione dell'allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008;
- 3. predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.

Al riguardo va premesso che l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede nei "riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate[...] con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]".

Il <u>comma 3, dell'articolo 3</u> prevede poi che "fino all'emanazione dei decreti di cui al <u>comma 2</u>, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, [...]".

Attualmente, considerato che i decreti attuativi sopra citati non sono stati emanati, rimane in vigore il Decreto Ministeriale 29 agosto 1997, n. 338 Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si sottolinea inoltre che tale decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell'articolo 304, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede "fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 (decreti con i quali si dovrà provvedere all'armonizzazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo".

## Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il legislatore, con il rinvio ai decreti attuativi, non ha inteso realizzare un minor grado di tutela in questi settori di attività ma unicamente tener conto delle peculiarità connesse con il servizio espletato. Al riguardo l'art. 2 del DM 388/1997 stabilisce che per le strutture e i servizi penitenziari "le norme e le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, attentati all'incolumità del personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressività, autolesionismo o autosoppressione, nonché il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni detenuti o internati, per mantenere l'ordine e la disciplina".

In particolare, in relazione al primo quesito, l'articolo 3 del citato decreto ministeriale non elimina l'obbligo, per il datore di lavoro, della valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, ma prevede che il datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione del documento di valutazione dei rischi, delle esigenze particolari individuate negli articoli 1 e 2 del citato DM 388/1997.

In merito al secondo quesito, relativo alle problematiche di sicurezza presentate dalle superfici vetrate, non essendo state disciplinate dal regolamento le caratteristiche di tali superfici, ad esse si applica quanto previsto dall'allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008.

In riferimento al terzo quesito, ovvero la predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia Penitenziaria, la Commissione ritiene, sempre per i motivi appena indicati, che trovi integrale applicazione l'allegato IV punto 1.12 del D.Lgs. n. 81/2008 le cui previsioni andranno attuate secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

## INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito sull'obbligo di formazione*, *informazione* ed addestramento per i lavoratori a domicilio.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito "se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un'azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta l'informazione, la formazione e l'addestramento previsto per i lavoratori dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato-Regioni e la formazione per addetto al primo soccorso e addetto all'antincendio. Inoltre il C.N.I. chiede di sapere se l'abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, così come definito dal D.Lgs. n. 81/2008, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro."

Il lavoro a domicilio può essere reso sia in forma subordinata sia in forma autonoma. È da ritenersi subordinata nei casi in cui il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere. Il vincolo di subordinazione non sussiste qualora il lavoratore a domicilio organizzi e conduca il lavoro in maniera autonoma.

Dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III".

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che il datore di lavoro è tenuto a fornire un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio. Inoltre il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

## INTERPELLO N. 14/2013 del 24/10/2013 - Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo all'utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.* 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori" e il cui rischio biologico sia risultato "non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori". Inoltre si chiede se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato "non basso per la sicurezza e/o non irrilevante

per la salute dei lavoratori" e il cui rischio biologico "evidenzia rischi per la salute dei lavoratori" non debbano utilizzare le procedure standardizzate oppure se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative, ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, ecc., per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.

L'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f]". Il successivo comma 7, lett. b), specifica che le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle "aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto".

L'art. 223, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni impone al datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 28, del citato decreto, di determinare "preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro" e di valutare "anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti".

L'<u>art. 271, comma 1</u>, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'<u>art. 17, comma 1</u> "tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative".

### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'art. 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che "se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230". Quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico (vedi art. 29, comma 7, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f) del D.Lgs. n. 81/2008. Vista l'analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico.

Resta inteso che, qualora dall'esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

# INTERPELLO N. 15/2013 del 24/10/2013 - Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche

**Oggetto**: <u>art. 12</u>, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito dell'estensione* della normativa sul divieto di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche.

L'Associazione Bancaria Italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere se, a parere di questa Commissione, la normativa sul divieto di fumo sia estensibile anche alle c.d. "sigarette elettroniche"; in particolare si richiede se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, di cui alla legge n. 3/2003 debba essere esteso anche a tali dispositivi elettronici.

Al riguardo considerato che le sigarette elettroniche risultano essere dispositivi elettronici costituiti da cilindri metallici o in plastica, muniti di un sistema elettronico di vaporizzazione, attraverso cui possono essere assunte dosi variabili di nicotina e che anche con un uso moderato e con prodotti a bassa concentrazione di nicotina, può essere superata la dose quotidiana accettabile, prevista dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

La sigaretta elettronica è da considerare, secondo le recenti classificazioni, "un articolo" con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare nicotina.

Considerato che non sono riportati effetti univoci certi sull'impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l'uso della sigaretta elettronica, che può contenere oltre alla nicotina, anche in dimensioni nanometriche, altre sostanze, quali: cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, risultano necessari ulteriori approfondimenti scientifici.

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione, in analogia all'orientamento europeo esistente - richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell'Istituto Superiore di Sanità - di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione

della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco - in quanto non contenenti tabacco - ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall'articolo 51 della legge n 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.

In ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità il datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, né potrà essere consentito l'uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l'utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

# **DECRETI COLLEGATI**

### **AMBIENTI CONFINATI**

#### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

14 settembre 2011, n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.260 del 08/11/2011- Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2011

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli <u>articoli 6, comma 8, lettera q)</u>, e <u>27</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'<u>articolo 6</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011;

Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

#### F m a n a

il sequente regolamento:

### Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli <u>articoli 6, comma 8, lettera g)</u>, e <u>27</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.
- 2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli <u>articoli 66</u> e <u>121</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'<u>allegato IV, punto 3</u>, del medesimo decreto legislativo.
- 3. Le disposizioni di cui agli <u>articoli 2, comma 2, e 3, commi 1</u> e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'<u>articolo 26, comma 1,</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
- 4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al <u>comma 3</u>, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'<u>articolo 6, comma 8, lettera g)</u>, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli <u>articoli 2 e 3</u>, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'<u>articolo 26, comma 1, lettera a)</u>, del medesimo decreto legislativo.

# Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

- 1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei sequenti requisiti:
  - a. integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
  - b. integrale e vincolante applicazione anche del <u>comma 2 dell'articolo 21</u> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
  - c. presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in

- possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto:
- d. avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
- e. possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f. avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e delll'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81:
- a. rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva:
- h. integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- 2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

LETTERE CIRCOLARI

Nota del 27/06/2013 prot. 37/0011649/MA007.A001 - Oggetto: Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.

## Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

- 1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.
- 2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c)¹ ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
- 3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- 4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

## Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Commento personale: il riferimento più corretto sembra essere la <u>lettera d) dell'articolo 2 comma 1</u>

### DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

#### Circolare n. 42 del 2010 del 09/12/2010

Oggetto: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive.

Gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza, connessi ai contratti d'appalto relativi a lavori in ambienti sospetti di inquinamento, come dimostra la lunga serie di infortuni mortali verificatisi negli ultimi anni, sono in molti casi disattesi, e pertanto si avverte l'esigenza di fornire indicazioni operative che consentano una uniforme applicazione normativa e al contempo una maggiore attenzione da parte di tutti gli operatori nell'adempimento di tali obblighi.

In particolare le carenze prevenzionistiche di maggiore rilievo attengono ad un mancato controllo e ad un'analitica verifica dell'atmosfera in ambiente confinato riconducibile ad una assente o carente valutazione dei rischi, ad una mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale, ad una carente formazione/informazione dei lavoratori e ad una insufficiente gestione dell'emergenza.

Tale scenario evidenzia la forte esigenza di pianificare una specifica azione di monitoraggio e controllo degli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia in aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, gallerie ecc.), appalti che maggiormente espongono al rischio in esame personale di aziende non necessariamente preparato ad affrontare tali specifiche evenienze.

La individuazione degli interventi non può che presupporre - in piena coerenza con le previsioni del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro - un percorso che coinvolga le strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni pubbliche competenti in materia, le Regioni e le parti sociali, in modo da tener conto delle esigenze manifestate da ognuno e giungere a iniziative condivise, che vengano disseminate nella migliore maniera possibile.

In tale contesto, la volontà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - condivisa dal coordinamento tecnico interregionale - è quella di procedere, previa individuazione degli strumenti più idonei, a promuovere specifiche iniziative di tutela.

Il 7 Ottobre 2010 nell'ambito dell'evento "Ambiente e Lavoro Convention" in Modena si è già tenuta una riunione con le Regioni e con le parti sociali in ordine alle misure da adottare per contrastare gli infortuni, drammaticamente ripetitivi, nei lavori in ambienti confinati.

Le parti sociali, nello scambio di opinioni successivo alla esposizione del tema, hanno tutte manifestato indistintamente apprezzamento per l'iniziativa riconoscendo l'opportunità dell'intervento e hanno formulato l'auspicio che si possa procedere in tempi rapidi. Eguale posizione è stata espressa dalle Regioni, le quali hanno segnalato la esistenza di procedure di sicurezza già elaborate, per le lavorazioni in oggetto, da gruppi regionali e dall'ISPESL proponendo di elaborare procedure di sicurezza idonee allo scopo partendo da quelle già esistenti e sviluppandole in termini di ammodernamento e semplificazione. Inoltre, le medesime Regioni hanno espresso disponibilità nei confronti della proposta di indirizzare parte delle attività di vigilanza al contrasto delle situazioni di rischio, privilegiando la verifica di quei lavori, affidati in appalto, da effettuarsi in ambienti sospetti di inquinamento.

#### Le iniziative di vigilanza e controllo delle attività a rischio

Premesso quanto sopra questa Direzione generale, unitamente alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, d'intesa con il Coordinamento tecnico interregionale. ritiene pertanto necessario promuovere una specifica azione finalizzata ad individuare, monitorare e controllare gli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia su aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli e gallerie ecc.), appalti che maggiormente espongono, al rischio in esame, personale non sempre preparato ad affrontare tali specifiche evenienze.

Considerata l'urgenza di porre in essere interventi immediati, nelle more che tali iniziative vengano definite anche dal Coordinamento tecnico interregionale, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno, con la massima tempestività, ad elaborare specifici piani d'intervento, nelle realtà maggiormente interessate a tale problematiche, effettuando un monitoraggio dei lavori in appalto di maggior rilevanza e potenzialmente più rischiosi presso le aziende ove sia maggiormente ipotizzabile tale tipologia di rischio.

Le risultanze di tale monitoraggio andranno condivise, nell'ambito degli uffici operativi previsti dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007, con gli organi di vigilanza territoriali ai fini della programmazione degli interventi ispettivi volti in particolare alla verifica:

- 1) della corretta e completa elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali da parte delle aziende committenti;
- 2) delle misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;

- 3) dei contenuti e della "effettività" della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
- 4) dell'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza.

I Comitati regionali dì coordinamento verranno tempestivamente informati ed aggiornati in ordine allo svolgimento di tale attività, anche ai fini dell'opportuno coinvolgimento delle parti sociali.

Il monitoraggio dell'attività sarà curato rispettivamente dal coordinamento tecnico delle regioni e dalla Direzione generale per l'attività ispettiva.

Si fa presente da ultimo che tale iniziativa è stata portata all'attenzione del "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" - di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 81/2008 nella riunione del 2 dicembre 2010 e che verrà ulteriormente esaminata nella prossima riunione del Comitato.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Pennesi

## DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÁ ISPETTIVA

#### Circolare n. 13 del 2011 del 19/04/2011

Oggetto: Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazioni di sostanze tossiche o nocive

Si fa seguito alla <u>circolare n. 42/2010</u>, con la quale si è inteso promuovere una specifica azione finalizzata ad individuare, monitorare e controllare gli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia su aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, gallerie, ecc) e alla successiva nota dell'11 marzo 2011 con la quale sono state richieste le risultanza del monitoraggio previsto dalla richiamata circolare.

Dall'esame delle risposte pervenute, da parte di codeste Direzioni Regionali e provinciali, è emerso che ad oggi, salvo una casistica limitata, non sono state intraprese iniziative condivise o coordinate con gli organi di vigilanza delle AA.SS.LL., competenti sulla specifica materia per difficoltà operative legate ad una non ancora piena attuazione del disegno organizzativo delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 che ha previsto, nell'ambito dei comitati regionali di coordinamento in materia di salute e sicurezza, la costituzione di specifici Uffici "operativi" e livello provinciale.

Considerata però l'urgenza di porre in essere alcuni interventi immediati per contrastare il fenomeno infortunistico in tali ambiti particolarmente a rischio e comunque nelle more che tali iniziative coordinate con gli organi di vigilanza del Servizio Sanitario Nazionale vengano definite, codeste Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno ad acquisire la documentazione utile a verificare la correttezza degli aspetti gestionali degli appalti in esame anche sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza.

In particolare durante gli accessi si dovrà acquisire e verificare:

- 1) la corretta e completa elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) da parte delle aziende committenti;
- 2) le misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;
- 3) i contenuti e la "effettività" della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
- 4) l'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza.
- l Comitati regionali di coordinamento verranno tempestivamente informati ed aggiornati in ordine allo svolgimento di tale attività, anche ai fini dell'opportuno coinvolgimento delle parti sociali.
- Si invitano gli Uffici a dare tempestiva attuazione alle presenti indicazioni, fornendone riscontro alla scrivente Direzione generale.

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Paolo Pennesi

#### DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIVISIONE VI

#### Nota del 09/05/2012 Prot. 32/0010248/MA001.A001

# Oggetto: manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011

Si comunica che il documento concernente l'argomento specificato in oggetto, approvato in data 18 aprile 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è disponibile nell'area dell'home page dedicata alla "Sicurezza nel lavoro" del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro).

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

# MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011

#### **INDICE**

Introduzione

- 1. Punti fondamentali per l'elaborazione delle procedure di sicurezza
  - 1.1 Misure e precauzioni preliminari
  - 1.2 Segnaletica
  - 1.3 Esecuzione dei lavori
  - 1.4 Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la mansione specifica
- 2. Storia illustrata
  - 2.1 Qualificazione dell'impresa
- 2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa
  - 2.2.1 Rischi da interferenza
  - 2.2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa
- 2.3 Individuazione del rappresentante del Datore di Lavoro Committente e informazione ai lavoratori dell'impresa appaltatrice
- 2.4 Rischio da sostanze pericolose o da carenza di ossigeno
- 2.5 Dispositivi di Protezione Individuale
  - 2.5.1 Protezione delle vie respiratorie
  - 2.5.2 Dispositivi per la protezione dalle cadute dall'alto
  - 2.5.3 Imbragature
- 2.6 Rischio incendio ed esplosione
- 2.7 Procedure di emergenza e salvataggio
  - 2.7.1 Piano di emergenza
  - 2.7.2 Mezzi e dispositivi di salvataggio
  - 2.7.3 Gestione dell'emergenza Allegati
- Allegato 1a Modulo di autorizzazione per l'ingresso in ambienti confinati in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
- Allegato 1b Modulo di autorizzazione per l'ingresso in ambienti confinati
- Allegato 2 Elenco esemplificativo di fattori di rischio
- Allegato 3 Aspetti tecnici che devono essere conosciuti/valutati prima dell'inizio dei lavori
- Allegato 4 Esempio di lista di controllo
- Allegato 5 Sostanze tossiche e asfissianti e incidenti tipo<sup>1</sup>
- Allegato 6 Cartellonistica
- Allegato 7 Principali riferimenti legislativi

#### INTRODUZIONE

Negli ultimi anni gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla ribalta della cronaca per gravi infortuni mortali ripetutisi con dinamiche spesso molto simili tra loro che hanno messo in evidenza diverse criticità. Proprio al fine di incidere positivamente sul fenomeno infortunistico riducendo numerosità e gravità degli eventi incidentali, si è arrivati alla forte determinazione di realizzare il Decreto del Presidente della Repubblica del 14.09.2011, n° 177, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 260 dell'8/11/2011, entrato in vigore il 23/11/2011, che è un Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Commento personale: In realtà nel documento l'allegato 5 è "Principali riferimenti legislativi", l'allegato 6 è "Sostanze tossiche e asfissianti e incidenti tipo" e l'allegato 7 "Cartellonistica.

"sospetti di inquinamento o confinati". Nel DPR si definiscono le linee generali di una vera e propria strategia di contrasto agli infortuni relativi alle attività in tali ambienti, di cui fa parte integrante e fondamentale la predisposizione di buone prassi utili a indirizzare gli operatori.

In tale complessivo contesto si è colta la necessità di realizzare un manuale pratico che rappresenti i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati così come previsto ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.

Il presente manuale, che prende come esempio una cisterna interrata, rappresenta il primo volume di una serie che avrà l'obiettivo di approfondire e fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, al fine di mettere a disposizione degli operatori un "catalogo" di soluzioni validate ed efficaci.

Si evidenzia che nel manuale ogni volta che si parla di ambienti confinati ci si riferisce anche a quelli sospetti di inquinamento.

Il manuale si apre con l'illustrazione dei punti chiave da prendere in considerazione qualora ci si appresti a lavorare in un luogo sospetto di inquinamento o confinato, ossia quei punti irrinunciabili per operare in sicurezza come analisi del rischio, appropriata sorveglianza sanitaria, procedure di lavoro e di emergenza, formazione, informazione ed addestramento degli operatori.

A seguire, allo scopo di rendere il manuale uno strumento pratico e "reale", si è scelto di illustrare una "storia tipo", che ovviamente va adattata alle diverse realtà lavorative. I protagonisti riproducono alcune delle attività tipiche che possono verificarsi preliminarmente e durante lo svolgimento di lavori in ambienti confinati. La storia è strutturata in modo tale da fornire le principali prassi da seguire nelle diverse fasi lavorative: scelta di imprese "qualificate", valutazione dei rischi, affidamento dei lavori, organizzazione della squadra di lavoro. Accanto all'illustrazione della storia, relativa a una realtà specifica, è affiancato un testo per la generalità dei casi, in cui vengono riportati i principali rischi, soluzioni tecniche, organizzative e procedurali, DPI da utilizzare, procedure di emergenza e soccorso.

Per quanto la "storia tipo" si riferisca ad una specifica attività lavorativa svolta all'interno di una cisterna interrata, il testo riporta informazioni di carattere generale applicabili nei diversi ambienti sospetti di inquinamento.

È fondamentale tenere presente che il manuale si propone quale utile documento di riferimento ma non può sostituirsi ad una valutazione e gestione del rischio che va calata in ogni specifica realtà.

### 1. PUNTI FONDAMENTALI PER L'ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA

È necessario evitare l'ingresso negli ambienti confinati, per quanto possibile, ed è opportuno verificare se i lavori al loro interno possano essere svolti in altro modo (ad es. operando dall'esterno utilizzando dispositivi teleguidati, telecamere, e tenendo comunque conto dello stato dell'arte e dello sviluppo tecnologico). Nel caso ciò non fosse possibile, è necessario che i lavori vengano eseguiti secondo precise procedure di sicurezza.

È necessario che il lavoro in ambienti confinati sia autorizzato e sia stato condiviso e firmato un apposito modulo autorizzativo (allegati 1a e 1b), nel quale sono individuate le figure coinvolte.

Di seguito sono riportati alcuni punti fondamentali per l'elaborazione di una procedura per l'accesso e l'esecuzione di lavori in ambienti confinati. È compito di quanti operano negli specifici luoghi di lavoro integrare tali punti con quanto richiesto dall'attività e dalla tipologia di ambiente confinato.

## 1.1 Misure e precauzioni preliminari

Prima dell'inizio dei lavori è necessario:

- effettuare una specifica analisi per l'identificazione dei pericoli dalla quale deve discendere una adeguata valutazione dei rischi, tenendo conto delle possibili modifiche nel tempo delle condizioni ambientali e di lavoro iniziali (ad es. infiltrazione di gas metano in una condotta fognaria/scavo per la presenta di un gasdotto ...).
- definire specifiche procedure operative che individuino:
  - caratteristiche dell'ambiente confinato, dei lavori che devono essere svolti e loro durata, tenendo conto anche dei turni degli operatori;
  - modalità per delimitare l'area di lavoro (per evitare eventuali rischi da interferenza);
  - modalità per accertare l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori;
  - modalità con la quale effettuare una bonifica se sono presenti sostanze pericolose.
- stabilire adeguate modalità di gestione di un'eventuale emergenza in funzione del rischio presente, dell'accesso (orizzontale o verticale, a livello del suolo o in quota), delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali dell'ambiente confinato, anche eventualmente in coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco;
- informare, formare e addestrare i lavoratori coinvolti nell'attività con particolare riferimento all'applicazione delle procedure e all'uso dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro sulla base delle attività da svolgere e dei rischi presenti.

Va valutata quindi:

- la necessità, in alcuni casi, di ricorrere a una ventilazione forzata o altri mezzi idonei:
- la necessità, tipo e frequenza dei monitoraggi ambientali (prove di abitabilità) attraverso adeguata strumentazione di rilevamento, opportunamente tarata ed eventualmente dotata di sistemi di allarme acustico e/o luminoso (ad es. strumenti che rilevano la presenza di più gas, il contenuto di ossigeno, il livello di contaminanti, il livello di esplosività, le condizioni microclimatiche);
- l'opportunità di eseguire il monitoraggio in continuo, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera. In caso di atmosfere potenzialmente esplosive, la strumentazione dovrà essere rispondente al DPR 126/98 - recepimento della direttiva di prodotto ATEX - e di categoria scelta dal responsabile dei lavori in relazione alla probabilità e durata dell'atmosfera esplosiva;
- l'eventuale presenza di rischi indotti dalle lavorazioni previste (ad es. formazione di fumi) o dal contesto in cui si opera (es. attività con lunga permanenza in pozzetti stradali sotterranei ubicati in strade ad alta intensità di traffico o in vicinanza di corsi d'acqua);
- la necessità e la modalità con la quale isolare l'ambiente confinato dal resto dell'impianto (ad es. chiusura e blocco di serrande, valvole, saracinesche che possano immettere sostanze pericolose nell'ambiente confinato, sezionamento degli impianti elettrici, lockout-tagout), installando opportuna segnaletica e cartellonistica.
- la modalità di verifica dell'idoneità e funzionalità delle attrezzature di lavoro e di soccorso;
- la modalità di verifica dei requisiti e dell'idoneità dei DPC (dispositivi di protezione collettiva) e dei DPI:
- laddove necessario, l'opportunità di esequire la prova di tenuta o fit-test<sup>1</sup> dei DPI per le vie respiratorie.

### 1.2 Segnaletica

È opportuno segnalare i luoghi di lavoro classificabili come "ambienti confinati" o "ambiente sospetto di inquinamento", rientranti nell'ambito di applicazione del DPR 177/2011, con apposito cartello.

Nell'evidenziare che non esistono cartelli di tipo unificato per questa tipologia, si suggerisce che essi contengano almeno le seguenti indicazioni:

- pittogramma rappresentativo di "pericolo generico";
- pittogrammi per rischi aggiuntivi quali ad esempio esplosione, presenza infiammabili, tossici, rischio asfissia:
- la dicitura "ambiente confinato" o "ambiente sospetto di inquinamento"; la dicitura "divieto di ingresso senza lo specifico modulo autorizzativo"

In allegato 6<sup>\*</sup> è riportato un cartellone tipo di avvertenza.

#### 1.3 Esecuzione dei lavori

È sempre necessario avvalersi di personale in possesso di competenze e formazione specifiche. Inoltre, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, questi devono essere qualificati ed il datore di lavoro committente deve individuare un suo rappresentante che vigili con funzione di indirizzo e coordinamento sulle attività svolte.

Si evidenziano di seguito alcuni punti su cui deve essere posta particolare attenzione per l'esecuzione dei lavori:

- . vigilati per l'intera durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione:
- bonifica: qualora, anche dopo bonifica, possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono indossare un'imbracatura di sicurezza collegata a una fune di recupero, vigilati per l'intera durata del lavoro da un altro lavoratore posizionato all'esterno e, ove occorra, forniti di dispositivi di protezione
- sorgente di energia autonoma: l'eventuale sorgente autonoma di energia (gruppo elettrogeno) va collocata in posizione idonea, tenendo conto dell'emissione di fumi che possono entrare nell'ambiente
- sistema di comunicazione: è necessario garantire e mantenere attivo un adeguato sistema di comunicazione in modo da permettere ai lavoratori impegnati all'interno dell'ambiente confinato di tenersi in contatto con quelli all'esterno, e di lanciare l'allarme in caso di emergenza;
- assistenza dall'esterno: presso l'apertura di accesso, in posizione sicura, deve essere sempre presente un lavoratore, dotato degli stessi DPI di colui che opera all'interno, per offrire assistenza ed essere in grado di recuperare un lavoratore eventualmente infortunato e/o colto da malore nel più breve tempo possibile e secondo quanto stabilito nelle procedure di emergenza.
- presenza di gas negli scavi: quando si esequono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il fit test verifica che la maschera sia della giusta misura e sia indossata correttamente dall'operatore. Viene effettuato usando delle soluzioni (ad es. a base di saccarina) e può essere di natura :

quantitativa, ovvero si misura la concentrazione della soluzione usata all'esterno ed all'interno della maschera con idoneo strumento; qualitativa, ovvero si effettua tramite un test "passa/non passa" che si basa sulla percezione del sapore della soluzione di test da parte dell'operatore (percependo il gusto, il test di tenuta fallisce).

Commento personale: in realtà il riferimento corretto è l'allegato 7

vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

### II/I lavoratore/i che entra/no nell'ambiente confinato deve/ono:

- avere l'idoneità sanitaria per la mansione specifica;
- conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro;
- conoscere le caratteristiche tecniche dei DPI ed utilizzarli in modo appropriato secondo l'addestramento ricevuto;
- laddove necessario, indossare i DPI idonei per consentire una rapida estrazione in caso di condizioni anomale e/o impreviste (ad esempio una imbragatura completa, collegata mediante una fune ad apposito argano o treppiede);
- mantenersi in costante comunicazione (vocale e/o visiva) con l'addetto esterno e nel caso in cui la comunicazione avvenga con apparecchi trasmittenti deve essere assicurata la non schermatura di tali trasmissioni dagli stessi ambienti di natura metallica;
- conoscere le procedure di emergenza;
- laddove necessario, munirsi di apparecchio portatile, dotato di dispositivo di allarme, per la misurazione in continuo della percentuale di ossigeno o di altre sostanze;
- laddove necessario, munirsi di apparecchio portatile, dotato di dispositivo di allarme, per la misurazione in continuo della concentrazione in aria di sostanze infiammabili (in % del limite inferiore di esplodibilità LEL);
- laddove necessario, dotarsi di sistemi a funzionamento elettrico o a batteria rispondenti ai requisiti di sicurezza del DPR 126/98 (recepimento della Direttiva ATEX);
- evacuare immediatamente l'ambiente confinato e comunicare al proprio responsabile ogni condizione anomala e/o imprevista riscontrata all'interno dell'ambiente;
- evacuare immediatamente l'ambiente confinato quando ordinato dall'operatore esterno e/o all'attivazione di qualche segnale codificato di allarme e/o al riconoscimento di qualche sintomo di malessere fisico.

### L'operatore/gli operatori esterno/i devono:

- avere l'idoneità sanitaria per la mansione specifica;
- conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro;
- assicurare la presenza per tutta la durata dei lavori. Se per qualunque motivo ci si deve allontanare, deve essere richiesto il cambio ad un altro operatore, anche esso in possesso di competenze e formazione specifiche e dotato di idonei DPI:
- mantenere una comunicazione costante con il lavoratore/i all'interno; proibire l'ingresso a chiunque non sia stato autorizzato;
- controllare che le condizioni di sicurezza non mutino e/o non sopraggiungano pericoli dall'esterno;
- conoscere le procedure di emergenza;
- far evacuare immediatamente l'ambiente confinato se si verifica una condizione anomala e/o imprevista (ad esempio riconducibile alle modalità di lavoro e/o alle condizioni del lavoratore);
- essere specificatamente equipaggiato ed addestrato al primo soccorso per l'assistenza e il recupero del lavoratore.

#### RICORDA!

Prima di entrare per prestare assistenza, i soccorritori devono indossare i previsti DPI.

### 1.4 Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la mansione specifica

Tutto il personale, sia aziendale che terzo, che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente confinato e/o fornire assistenza dall'esterno, deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato dal proprio Datore di Lavoro previa idonea informazione, formazione ed addestramento previsti nello specifico dal <a href="DPR n° 177 del 14/09/2011">DPR n° 177 del 14/09/2011</a>. Dovrà altresì possedere idoneità sanitaria per la mansione specifica. Quanto sopra è obbligatorio anche per i lavoratori autonomi.

In caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente, prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, dovrà informarli (per un tempo non inferiore ad un giorno) su tutti i rischi esistenti negli ambienti, sulle caratteristiche dei luoghi di lavoro, sulla procedura di emergenza di pertinenza della propria attività.

#### Note:

- la sorveglianza sanitaria sarebbe opportuna anche per i lavoratori autonomi, per quanto facoltativa ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 81/08;
- la sorveglianza sanitaria per l'idoneità specifica alla mansione deve tener conto:
  - o degli elementi di rischio delle differenti tipologie di ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
  - o dei fattori individuali che possono favorire l'accadimento degli eventi infortunistici:
  - o della necessità di utilizzo dei DPI di III categoria (nei casi previsti dalla norma di legge).

#### 2. STORIA ILLUSTRATA



# 2.1 Qualificazione dell'impresa

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati.

In particolare alcuni requisiti di qualificazione sono:

- presenza di personale, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro). Il preposto deve necessariamente possedere tale esperienza;
- attività di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento e soggetta a verifica di apprendimento e aggiornamento; si fa presente che ciò vale anche per il datore di lavoro se impiegato per tali lavori;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature di lavoro;
- addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione delle procedure di sicurezza.

Si evidenzia che, in attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente (che ha la disponibilità giuridica dei luoghi) e certificati.

Quanto sopra si applica anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali dovessero venire subappaltate le lavorazioni.



#### 2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa

#### 2.2.1 Rischi da interferenza

Nel caso in cui i lavori siano dati in appalto:

- il datore di lavoro committente (DLC) e il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (DLA) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera;
- laddove previsto, il DLC promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al contratto di appalto o di opera (D. Lgs. 81/08 e s.m.i art. 26);
- i lavoratori coinvolti nell'appalto devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento.
- II DLC individua un proprio rappresentante

Il DLC verifica l'idoneità tecnico-professionale (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. <u>art. 26, comma 1, lett. a</u>) attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

#### 2.2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa

Prima dell'inizio dei lavori, è necessario effettuare una specifica analisi di rischio e definire una specifica procedura operativa.

I principali rischi relativi alle diverse tipologie di ambienti confinati possono derivare, ad esempio, da asfissia (carenza di ossigeno), intossicazione; tali rischi sono dettagliati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella riportata in allegato 2.



# 2.3 Individuazione del rappresentante del Datore di Lavoro Committente e informazione ai lavoratori dell'impresa appaltatrice

Il datore di lavoro committente (DLC) individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque ricevuto le adeguate attività di informazione, formazione e addestramento.

#### Il rappresentante del DLC deve:

- conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;
- > vigilare, con funzione di indirizzo e coordinamento, sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e, per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni, con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

Il **DLC**, prima che vengano svolte attività lavorative in ambienti confinati, deve **informare** in maniera precisa e puntuale tutti i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi, su:

- > caratteristiche dei luoghi in cui i suddetti lavoratori sono chiamati ad operare;
- > tutti i rischi esistenti in tali ambienti (anche quelli derivanti da precedenti utilizzi);
- > misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività (compreso l'eventuale coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale e i Vigili del Fuoco).

L'attività informativa va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.



### 2.4 Rischio da sostanze pericolose o da carenza di ossigeno

Prima di eseguire i lavori e durante il loro svolgimento, è necessario verificare che nella cisterna (o in altro ambiente confinato) ci sia una concentrazione di ossigeno adatta alla respirazione (21/%) e non vi siano concentrazioni pericolose di agenti chimici asfissianti, tossici o infiammabili. Il monitoraggio dell'aria deve essere effettuato a diversi livelli di altezza per tenere conto della differente stratificazione delle possibili sostanze pericolose. Laddove possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera vanno adottate specifiche cautele.

Alcune condizioni di rischio possono esistere precedentemente all'inizio delle attività, altre possono sopraggiungere durante l'esecuzione di alcuni lavori, quali ad esempio:

- saldatura/taglio/brasatura;
- uso di particolari sostanze (colle, solventi, vernici, prodotti per la pulizia, ecc.);
- uso di attrezzature di lavoro (ad es. che producono inneschi);
- perdite da tubazioni presenti negli stessi ambienti o negli spazi limitrofi.

Il **rischio di asfissia** (mancanza di ossigeno) si può avere a causa di scarso ricambio di aria e o per inalazione/assorbimento di agenti chimici asfissianti tossici.

#### Ricorda che:

- ✓ la normale concentrazione di ossigeno nell'aria ambiente è di circa il 21%;
- √ tra il 19,5 e il 18% si hanno possibili difficoltà respiratorie;
- ✓ al di sotto del 18%, l'atmosfera diventa non respirabile e può provocare problemi respiratori gravi;
- √ tra il 12 e l'8% la respirazione diventa più veloce, si ha incapacità di intendere, incoscienza, nausea e vomito;
- ✓ tra l'8 e il 4%, la morte sopraggiunge in pochi minuti o secondi.

#### Attenzione!

Questi valori non vanno considerati in maniera assoluta; gli effetti delle diverse concentrazioni variano in base allo stato di salute degli operatori e alle attività fisiche svolte.

Tra gli agenti asfissianti, vanno considerati ad esempio: anidride carbonica, azoto, elio, argon, idrogeno, metano, etano, propano, butano, freon/halon.

#### Situazioni di rischio associate a sostanze asfissianti

Esempi di situazioni di rischio possono essere:

- o non adequata rimozione di azoto (N<sub>2</sub>) o di altro agente a seguito di attività di bonifica o inertizzazione;
- o fermentazione e decomposizione di sostanze organiche con produzione di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), metano (CH<sub>4</sub>), idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S) se presenti composti solforati;
- o reazioni tra acqua del terreno, gesso e calcare, con produzione di anidride carbonica;
- o processi di combustione;
- o reazioni di ossidazione all'interno di serbatoi di acciaio e recipienti (formazione di ruggine);
- o reazioni tra rifiuti e ossigeno atmosferico:
- o reazioni di sostanze contenute all'interno di stive di navi, autobotti, cisterne, e simili, con l'ossigeno;
- o dispersione di agenti estinguenti o refrigeranti come l'anidride carbonica, azoto o agenti alogenati (halon, freon, argon) in ambienti non aerati;
- o ambienti o recipienti in aziende vitivinicole:
- o reazioni di ossidazione da parte di alcuni tipi di materiali (residui, incrostazioni, rifiuti, terreni).

## **ATTENZIONE!**

Molti gas asfissianti sono inodori, incolori e insapori, non sono rilevati dall'apparato sensoriale umano e causano la perdita di conoscenza senza segni premonitori, per cui l'uomo non riesce ad avvertire il pericolo in tempo.

I sintomi più facilmente distinguibili possono essere i seguenti:

- vertigini e progressiva perdita dell'equilibrio;
- sensazione di pesantezza nella parte frontale della testa;
- formicolio alla lingua ed alle estremità delle dita di mani e piedi;
- difficoltà di parola, fino all'impossibilità di emettere suoni;
- riduzione della capacità di effettuare sforzi fisici e di coordinare i movimenti;
- diminuzione della coscienza e di talune caratteristiche sensitive, particolarmente il tatto.

#### Il rischio di intossicazione si può verificare in caso di:

- impropria bonifica di ambienti confinati con presenza di residui di materiali che possono emettere gas, fumi o vapori ( per esempio H<sub>2</sub>S);
- presenza di gas, fumi, vapori tossici che possono:
  - > invadere cisterne o serbatoi tramite le condotte di collegamento;
  - > essere prodotti durante attività di manutenzione;
- presenza di sostanze liquide e solide che, in alcune condizioni, possano improvvisamente rilasciare nell'ambiente gas o vapori pericolosi;
- presenza di polveri;
- presenza di liquidi e solidi che emettono gas tossici in presenza di aria o vapori d'acqua (zolfo, fosfuri che emettono fosfina a contatto di acidi ed acqua o vapore, ecc.);
- reazioni chimiche di decomposizione o fermentazione;
- ambienti sospetti di inquinamento o confinati dove si effettuano processi di saldatura;
- lavorazioni con solventi organici tossici o vapori tossici;
- attività svolte nei pressi di fogne, bocche di accesso e pozzi di connessione alla rete;
- combustioni in difetto d'ossigeno;
- scavi e fossi contenenti terreno contaminato, come scarichi di rifiuti;
- reazioni tra sostanze incompatibili con accumulo di gas tossici (es. sostanze acide con ipocloriti, solfuri, cianuri, ecc.);

Tipiche sostanze tossiche sono: acido solfidrico (H<sub>2</sub>S), acido cianidrico (HCN), solventi ed altri.

Le concentrazioni dei contaminanti devono essere almeno inferiori ai valori limite soglia definiti dalla legislazione vigente laddove previsti; alternativamente, si può fare riferimento a standard internazionali.

#### **ATTENZIONE!**

Il caratteristico odore di uova marce proprio dell'acido solfidrico o idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S), a concentrazioni uguali o superiori a 100 ppm, non viene più percepito poiché il nervo olfattorio si paralizza!



#### 2.5 Dispositivi di Protezione Individuale

È necessario che i lavoratori siano provvisti dei DPI idonei e li utilizzino secondo quanto prescritto. Il personale deve disporre almeno del seguente equipaggiamento:

- maschere con filtro o respiratori isolanti;
- elmetto per la protezione della testa da caduta di materiale dall'alto o dall'urto con oggetti;
- · imbragatura di sicurezza;
- guanti di protezione;
- protezione degli occhi se si è esposti a sostanze pericolose, proiezione di schegge, ecc.,
- calzature di sicurezza;
- indumenti di protezione.

In funzione delle evidenze dell'analisi dei rischi effettuata per lo specifico lavoro, potranno altresì ritenersi necessari ulteriori DPI, quali ad es i dispositivi per la protezione dalle cadute dall'alto.

### 2.5.1 Protezione delle vie respiratorie

Al fine di stabilire qual è il dispositivo più idoneo, è necessario:

- 1. identificare gli agenti chimici contaminanti eventualmente presenti, il loro stato fisico (polveri, fibre, nebbie, fumi, vapori, gas) e la concentrazione;
- 2. stabilire la concentrazione di ossigeno (O<sub>2</sub>).

Ciò è utile al fine di stabilire se utilizzare DPI respiratori dipendenti (a filtro) o indipendenti dall'atmosfera ambiente (isolanti):

- a) DPI a **filtro**, dipendenti dall'atmosfera ambiente, **quando il tasso di O<sub>2</sub> è superiore al 19,5%** (facciali filtranti; semimaschere, maschere intere); possono essere usati al posto degli autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, offrano garanzia di sicurezza e sia assicurata una efficace e continua aerazione:
- b) DPI **isolanti** (respiratori alimentati ad aria o autorespiratori), indipendenti dall'atmosfera ambiente, **nel caso che il tasso di O<sub>2</sub> risulti inferiore al 19,5%.** Il principio di funzionamento si basa sulla fornitura di aria respirabile prelevata da "zone pulite" oppure da bombole o fonti esterne quali reti di aria compressa. Proteggono sia da carenza d'ossigeno che da elevate concentrazioni di contaminanti.

#### ATTENZIONE!

Se l'ambiente è sospetto di inquinamento è necessario un monitoraggio in continuo della qualità dell'aria.

**Durata dei filtri**: vanno utilizzati filtri di tipo e classi appropriati; poiché possono facilmente andare incontro a saturazione e non fornire più la giusta protezione, vanno regolarmente sostituiti per garantire le prestazioni di protezione, secondo le istruzioni del fabbricante.

Addestramento: i DPI delle vie aeree sono di categoria III, per cui i lavoratori devono essere addestrati all'uso corretto secondo le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza.

**Pulizia e manutenzione:** ad eccezione di quelli monouso, la manutenzione dei dispositivi deve essere eseguita da persone competenti, secondo le istruzioni del fabbricante, e prevedere ispezioni per l'individuazione dei difetti, eventuale sostituzione e controllo delle prestazioni.

#### 2.5.2 Dispositivi per la protezione dalle cadute dall'alto (ove necessari)

Il dispositivo di discesa del lavoratore comprende un dispositivo di ancoraggio al quale viene collegato un sistema di arresto della caduta, un dispositivo di recupero ed un argano.

I dispositivi di ancoraggio sono generalmente distinti in: dispositivi a tre piedi, dispositivi a quattro piedi, dispositivi monopiede.

La scelta del dispositivo di ancoraggio più idoneo può essere fatta secondo due criteri sulla base della modalità di accesso all'ambiente confinato:

- 1. se l'accesso è costituito da una scala, il lavoratore deve essere connesso ad un sistema di arresto caduta provvisto di dispositivo di recupero che interviene in caso di caduta o di incapacità del lavoratore a risalire;
- 2. se l'accesso è costituito da un sistema che solleva e fa scendere il lavoratore in sospensione, esso deve essere nello stesso tempo sollevato o abbassato con un argano e deve essere attaccato ad un sistema di arresto caduta provvisto di dispositivo di recupero come dispositivo di sicurezza.

#### 2.5.3 Imbragature

- Imbragature con attacco frontale: non sono adatte per il recupero del lavoratore con sollevamento verticale:
- Imbragature con attacco dorsale: sono adatte per il recupero con sollevamento verticale del lavoratore.

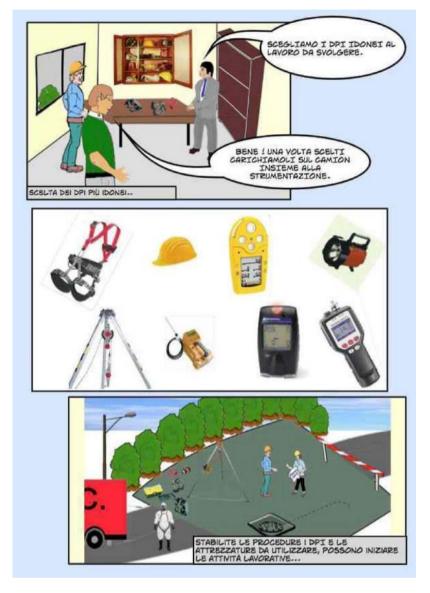

#### 2.6 Rischio incendio ed esplosione

Il rischio di incendio ed esplosione è legato alla formazione, raccolta o accumulo di sostanze infiammabili in concentrazioni tali da essere innescate da una sorgente presente sul posto od ivi trasportata (scariche elettriche ed elettrostatiche, scintille prodotte per urto ed attrito, fiamme libere, superfici calde, onde elettromagnetiche, altre). I lavori in ambienti confinati in cui sono presenti atmosfere con potenziale rischio di incendio ed esplosione devono essere eseguiti adottando specifiche misure di prevenzione e protezione; tali misure consistono ad esempio:

- nell'eliminazione delle sostanze e miscele infiammabili, ove possibile;
- nell'impiego di attrezzature protette;
- nell'applicazione di procedure tecniche ed organizzative (ad esempio chiusura di tutte le linee di comunicazione con l'ambiente confinato, valvole od altro).

I principali parametri che bisogna conoscere sono:

- **Intervallo di esplosione** intervallo di concentrazione di una sostanza infiammabile in aria entro il quale si può verificare un'esplosione;
- LEL limite inferiore dell'intervallo di esplosione;
- **temperatura d'infiammabilità** temperatura al di sopra della quale dalla superficie di un liquido infiammabile si liberano vapori in concentrazione tale da incendiarsi.

La concentrazione di miscela può essere valutata tramite l'impiego di strumenti portatili, detti **esplosimetri**, dotati di una soglia di allarme fissa o regolabile. È necessario che questi apparecchi funzionino in continuo e che siano utilizzati in modo corretto da parte di persone addestrate. Il livello di protezione di un esplosimetro (cioè la categoria, secondo la Direttiva ATEX), così come avviene per tutti i prodotti destinati ad essere impiegati in atmosfere potenzialmente esplosive, deve essere compatibile con la probabilità prevista di presenza di atmosfera esplosiva.

Gli esplosimetri possono per esempio essere impiegati utilmente per lavori in installazioni di trasporto e

distribuzione di gas combustibile o in luoghi bonificati con ventilazione, per segnalare il formarsi incipiente di un'atmosfera esplosiva.

Gli esplosimetri sono disponibili sia per un singolo gas che per più gas (multi-gas). Vi sono strumenti che campionano il gas dall'esterno dell'ambiente confinato, per esempio mediante una sonda a tubicino e lo analizzano in un luogo sicuro. Il prelievo dall'esterno localizzato o meno consente di operare con una certa sicurezza.

Le **attrezzature di lavoro** (lampade, aspiratori, ventilatori, etc.) devono essere rispondenti al DPR 126/98 (recepimento Direttiva ATEX), di categoria scelta dal responsabile dei lavori in relazione alla probabilità e durata dell'atmosfera esplosiva e con marcatura specifica come dai seguenti esempi:

| Attrezzatura di lavoro | Marcatura dell'apparecchiatura |  |  |
|------------------------|--------------------------------|--|--|
| Lampada                | CE <sub>xxxx</sub>             |  |  |
| Ventilatore            | CE <sub>xxxx</sub>             |  |  |

#### dove:

- Il rappresenta il gruppo degli apparecchi diversi da quelli che vanno in miniera;
- 2 rappresenta la categoria (livello di protezione);
- **G / D** stanno per gas e polvere rispettivamente;
- **ib.e**, **d** sono modi di protezione (es. ib rappresenta la sicurezza intrinseca);
- T6, T4 sono classi di temperatura (superficiale ammessa).
- xxxx: numero dell'organismo notificato

Per quanto riguarda il **vestiario**, i lavoratori che devono accedere a zone con rischio di incendio ed esplosione devono essere dotati di indumenti (scarpe, guanti, tute) antistatici, per cui la letteratura tecnica suggerisce valori di resistenza verso terra del vestiario inferiori a  $10^8~\Omega$ . Eventuali funi o corde utilizzate non devono poter diventare sorgenti di accensione.

La **messa a terra** costituisce una protezione efficace per le parti di apparecchiature ed attrezzature di lavoro che possono essere caratterizzate da accumulo di cariche elettrostatiche.

**Utensili** in acciaio che possono generare singole scintille, come cacciaviti e chiavi, possono essere utilizzati solo se la presenza di atmosfera esplosiva non è prevista durante il funzionamento normale.

È consigliabile l'impiego di attrezzi di tipo antiscintilla, normalmente in lega di berillio, ottone, da usare in ogni caso con estrema cautela. Gli utensili che generano una pioggia di scintille (es. levigatrici) non devono essere usati in presenza di atmosfera esplosiva.

#### **ATTENZIONE!**

Deve essere chiaro che in ambienti con rischio di incendio e di esplosione non possono essere utilizzati macchine, strumenti, utensili, vestiario, sistemi di comunicazione e strumentazione di rilevamento che non siano stati autorizzati e verificati attraverso il modello di autorizzazione per l'ingresso in ambiente sospetto di inquinamento o confinato: **potrebbero non avere le adeguate caratteristiche e provocare gravi incidenti**.

Si ricorda inoltre che le attrezzature di lavoro, come il cavalletto, argani, funi, aspiratori, ventilatori ed altre, che possono essere introdotte o poste in prossimità di un ambiente sospetto di inquinamento devono comunque essere dotate di marcatura CE a seconda della direttiva pertinente (ad esempio direttiva macchine, ATEX, bassa tensione, compatibilità elettromagnetica) ed essere corredate del libretto di istruzioni se previsto, consultabile in ogni momento. Tutta la strumentazione di misura deve essere testata e calibrata con le periodicità previste dal manuale di uso e manutenzione. È possibile comunque utilizzare attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione purché conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs.81/2008.



### 2.7 Procedure di emergenza e salvataggio

#### 2.7.1 Piano di emergenza

Per affrontare nel migliore dei modi un incidente in un ambiente confinato è fondamentale che la procedura contenga uno specifico piano di emergenza che permetta di attivare un pronto allarme e un soccorso idoneo e tempestivo. La struttura del piano dipende dalla natura dell'ambiente confinato, dal rischio identificato e dal tipo di soccorso da effettuare, e deve riportare le misure da attuare in caso di incidente. Il piano di emergenza deve essere reso disponibile, deve considerare tutte le eventuali imprese presenti e le attività svolte, essere trasmesso a tutte le imprese a cui stato affidato il lavoro, essere a disposizione eventualmente delle squadre di soccorso esterne (Vigili del Fuoco, addetti al 118, ecc.). Il piano di emergenza deve essere periodicamente aggiornato. La formazione/sensibilizzazione sul potenziale pericolo di anossia o intossicazione è fondamentale sia per gli

La formazione/sensibilizzazione sul potenziale pericolo di anossia o intossicazione è fondamentale sia per gli addetti che devono accedere ad un ambiente confinato, sia per chi si potrebbe trovare a dover intervenire in soccorso di infortunati. Chi tenta di prestare soccorso senza sapere come si deve procedere, può diventare a sua volta una vittima. I soccorritori possono tentare di salvare una possibile vittima di asfissia o intossicazione solo se dispongono delle idonee attrezzature, sono stati addestrati in merito, dispongono dell'assistenza e del supporto necessari.

#### ATTENZIONE!

Si suggerisce di pre-allertare gli addetti al primo soccorso designati per quell'area in merito alle lavorazioni in corso.

#### 2.7.2 Mezzi e dispositivi di salvataggio

La messa a disposizione di idonei equipaggiamenti di soccorso e rianimazione dipende dal tipo di emergenza cui si deve far fronte e il personale deve essere addestrato al loro uso.

Si potrebbero rendere necessari tutti o alcuni dei seguenti presidi:

- dispositivi di allarme sonoro portatili per avvisare le persone delle zone circostanti sulla necessità di assistenza;
- disponibilità di telefoni o radio per poter diramare l'allarme;
- · imbragatura di sicurezza;
- dispositivi meccanici (ad esempio treppiede o attrezzatura similare) per recuperare la vittima;
- fonte di aria per la ventilazione dell'ambiente confinato (ad es. un tubo collegato alla rete di aria compressa del sito);
- dispositivo di ventilazione (ventilatore esterno di aspirazione con tubazioni flessibili o similari);
- erogatori di aria a pressione positiva o sistemi di erogazione dell'aria posti all'esterno o autorespiratori;
- dispositivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato;
- kit di rianimazione
- giubbotto immobilizzatore o immobilizzatori per arti;
- telo di scorrimento in PVC;
- barella per portare l'infortunato fuori dall'ambiente confinato o fino all'ambulanza.

#### 2.7.3 Gestione dell'emergenza

Se una persona subisce un malessere o un collasso improvviso mentre lavora in un ambiente confinato, colui che lo rinviene deve presumere che la sua stessa vita sia in pericolo se entra nell'ambiente per soccorrerlo. La gestione dell'emergenza prevede il controllo di tre fasi fondamentali:

#### 1) Fase di allarme

Se il lavoratore all'interno di un ambiente confinato avverte un malessere, perde i sensi o subisce un trauma, colui che sovraintende deve dare immediato allarme chiamando la squadra di emergenza interna, qualora prevista. Il sorvegliante non deve entrare nel luogo confinato senza prima organizzare l'intervento con altri soccorritori; ove previsto e secondo la procedura aziendale, deve immediatamente avvisare i Vigili del Fuoco e il Servizio 118, fornendo in particolare i seguenti elementi minimi:

- nome dell'azienda:
- l'indirizzo del luogo di lavoro da raggiungere;
- il proprio nome e il numero di telefono da cui chiama;
- la tipologia di incidente in corso;
- il numero di lavoratori coinvolti.

Può risultare necessario, prima di attivare il soccorso, procedere all'arresto degli impianti collegati alla situazione di emergenza che possano creare pericolo per gli operatori.

#### 2) Fase di recupero

Le persone che eseguono il salvataggio devono indossare DPI adeguati al tipo di intervento; è fondamentale essere provvisti di respiratori indipendenti dall'aria circostante o autorespiratori d'emergenza. Nel caso risulti impossibile estrarre il lavoratore dall'ambiente confinato, è necessario fargli respirare aria pulita prelevata dall'esterno del locale.

Va prestata particolare attenzione ai passi d'uomo verticali perché nelle fasi di salvataggio può risultare difficile "estrarre" una persona non collaborante; pertanto le modalità di imbragatura dovranno evitare il basculamento del corpo e garantire l'estrazione in posizione verticale dell'operatore infortunato.

### 3) Fase di trasporto

Una volta estratto l'infortunato dall'ambiente confinato, si procede al suo trasporto con l'utilizzo dei mezzi di movimentazione opportuni. Nell'attesa dei soccorsi, in casi estremi di cessazione delle funzioni vitali, può essere necessario ricorrere alla rianimazione cardiorespiratoria da parte di persone addestrate con apposito corso di formazione sul Primo Soccorso, designate dal datore di lavoro ai sensi delle norme vigenti.

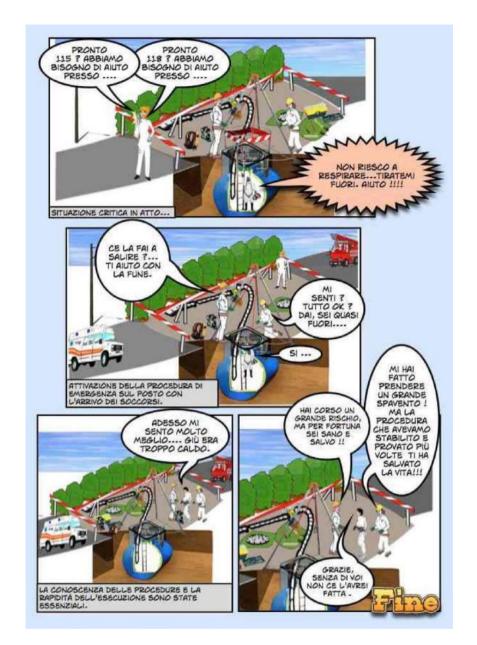

# ALLEGATO 1-a - MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI

|                                                                                             |    | Impianto/Area                     |                 |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|------|--|--|--|--|
| ambiente confinato                                                                          |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| Data Durata prevista dei lavori                                                             |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| MISURE GENERALI                                                                             |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| Verifica di:                                                                                | Sì | No                                | Non applicabile | Note |  |  |  |  |
| Presenza di "analisi di rischio ingresso in ambiente confinato"                             |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| Presenza di "procedura operativa"                                                           |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| Presenza di "procedura di emergenza"                                                        |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| Avvenuta formazione degli operatori                                                         |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| Avvenuta bonifica                                                                           |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| Avvenuto isolamento/ciecatura                                                               |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico                                               |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale                                           |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| doneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle attrezzature di lavoro |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| doneità temperatura/umidità                                                                 |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| Avvenuta esecuzione prove ambientali                                                        |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| Qualora non si possano escludere pericoli derivanti da:                                     |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |
| 🗋 infiammabilità/esplosività 🗆 tossicità 🗀 asfissia 🗀 corr                                  |    | rosività 🔲 microclima sfavorevole |                 |      |  |  |  |  |
| altro<br>Attuare le seguenti misure                                                         |    |                                   |                 |      |  |  |  |  |

| MISURE S                                                                            | PECIFIC      | HE            |                |                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Verifica di:                                                                        |              |               | No             | Non applicabile      | Note                   |
| Utilizzo appropriati DPI ed eventuale fit-test                                      |              |               |                | Ġ                    |                        |
| Possibilità di comunicazione tra addetto interno ed esterno all'ambiente            | confinato    | ) 🔲           |                |                      |                        |
| Presenza di dispositivi previsti in procedura (es. cavalletto cevedale p            | per event    | uale          |                |                      |                        |
| recupero del personale, ventilazione forzata, ecc.)                                 |              | 7             | J              | J                    |                        |
|                                                                                     |              |               |                |                      | Modulo pag. 1/2        |
| FOFOURI                                                                             |              |               |                |                      |                        |
| ESECUZIO                                                                            |              |               | (-iti-         | t 4t- d) -           |                        |
| Sono autorizzati all'ingresso in ambiente confinato almeno 2 lavoratori i           | donei alia   | a mansione    | (riportare i i | nominativi):         |                        |
| 1                                                                                   |              |               |                |                      |                        |
| -                                                                                   |              |               |                |                      |                        |
| Firma del datore di lavoro committente <sup>1</sup>                                 |              |               |                |                      |                        |
|                                                                                     |              |               |                |                      |                        |
| Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o del lavorator                |              | mo            |                |                      |                        |
| Firma del rappresentante del datore di lavoro committente <sup>2</sup>              |              |               |                |                      |                        |
| Firma del preposto <sup>3</sup>                                                     |              |               |                |                      |                        |
| Firma dei lavoratori <sup>4</sup>                                                   |              |               |                |                      |                        |
| Nota: Attenzione! In caso di interruzione delle attività all'interno dec            | ıli əmbiər   | nti confinati | alla rinresa   | dei lavori è necessa | ario verificare che le |
| condizioni di abitabilità siano ancora rispettate.                                  | gii airibici | ili commati   | , alia riprese | de lavoir e riecesso | and verificate che le  |
| In particolare, è necessario ripetere la <b>verifica di</b> (riportare se le operaz | ioni nrev    | iste sono st  | tate effettuat | te o no).            |                        |
| in particolare, e necessario ripetere la <b>Formea di</b> (ripertare ce le operaz   | Sì           | No.           |                | plicabile            | Note                   |
| Avvenuto isolamento/ciecatura                                                       |              |               |                |                      |                        |
| Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico                                       |              |               |                |                      |                        |
| Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale                                   |              |               |                |                      |                        |
| doneità temperatura/umidità                                                         |              |               |                |                      |                        |
| Avvenuta esecuzione prove ambientali (ossigeno, gas rilevati in                     |              |               |                |                      |                        |
| precedenza)                                                                         | _            | _             |                | _                    |                        |
| doneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle                |              |               |                |                      |                        |
| attrezzature di lavoro                                                              |              |               |                |                      |                        |
| Altro                                                                               |              |               |                | 0                    |                        |
| Firma del rappresentante del datore di lavoro committente                           |              |               |                | <u>.</u>             |                        |
| Firma del rappresentante del datore di lavoro committente                           |              |               |                |                      |                        |
| Firma del preposto                                                                  |              |               |                |                      |                        |

#### ALLEGATO 1-b - MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI

| Modulo autorizzazione ingresso in Sito diambiente confinato     | Impianto/ | Area |                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------|------|
| Data Durata prevista dei lavori                                 |           |      |                 |      |
| MISURE GENERALI                                                 |           |      |                 |      |
| Verifica di:                                                    | Sì        | No   | Non applicabile | Note |
| Presenza di "analisi di rischio ingresso in ambiente confinato" |           |      |                 |      |
| Presenza di "procedura operativa"                               |           |      |                 |      |

- · individuare un proprio rappresentante;
- fornire a tutti i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei luoghi sospetti di inquinamento in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione all'attività;
- autorizzare l'avvio dei lavori e firmare il modulo autorizzativo.
- <sup>2</sup> Il rappresentante del Datore di lavoro committente deve:
  - essere in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed aver comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f del DPR n° 177 del 14.09.2011 sugli ambienti confinati;
  - essere a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;
  - vigilare con funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente;
  - autorizzare le riprese successive dell'operazione;
  - firmare il modulo autorizzativo per presa visione e accettazione (all'inizio e in caso di ripresa dei lavori).

#### <sup>3</sup> Il preposto deve:

- avere esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; sovrintendere alle attività e garantire l'attuazione delle procedure operative e, in particolare, di tutte le prescrizioni e misure di sicurezza;
- firmare il modulo autorizzativo per presa visione e accettazione (all'inizio e in caso di ripresa dei lavori).
- la figura del preposto può coincidere con quella del rappresentante del datore di lavoro committente.

#### <sup>4</sup> Il lavoratore deve:

- seguire fedelmente e scrupolosamente le modalità operative che gli sono state indicate;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato i DPI messi a sua disposizione;
- firmare il modulo autorizzativo per presa visione e accettazione (all'inizio e in caso di ripresa dei lavori).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il datore di lavoro committente deve:

| Presenza di "procedura di emergenza"                                                                                                                                                               |              |            |              |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Avvenuta formazione degli operatori                                                                                                                                                                |              |            |              |                     |                     |
| Avvenuta bonifica                                                                                                                                                                                  |              |            |              |                     |                     |
| Avvenuto isolamento/ciecatura                                                                                                                                                                      |              |            |              |                     |                     |
| Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico                                                                                                                                                      |              |            |              |                     |                     |
| Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale                                                                                                                                                  |              |            |              |                     |                     |
| ldoneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle a<br>lavoro                                                                                                                  | attrezzature | e di       |              |                     |                     |
| Idoneità temperatura/umidità                                                                                                                                                                       |              |            |              |                     |                     |
| Avvenuta esecuzione prove ambientali                                                                                                                                                               |              |            |              |                     |                     |
| Qualora non si possano escludere pericoli derivanti da:                                                                                                                                            |              |            | •            |                     |                     |
| ☐ infiammabilità/esplosività ☐ tossicità ☐ asfissia                                                                                                                                                | ☐ c          | orrosività | u u m        | icroclima sfavorevo | le                  |
| altro Attuare le seguenti misure                                                                                                                                                                   |              |            |              |                     |                     |
| MISURE SP                                                                                                                                                                                          |              |            |              |                     |                     |
| Verifica di:                                                                                                                                                                                       | ECIFICHI     | -<br>Sì    | No           | Non applicabile     | Note                |
| Utilizzo appropriati DPI ed eventuale fit-test                                                                                                                                                     |              | <u> </u>   |              |                     |                     |
| Possibilità di comunicazione tra addetto interno ed esterno all'ambiente d                                                                                                                         | confinato    |            |              | <del></del>         |                     |
| Presenza di dispositivi previsti in procedura (es. cavalletto cevedale pe                                                                                                                          |              | 10         | <del>-</del> |                     |                     |
| recupero del personale, ventilazione forzata, ecc.)                                                                                                                                                | or overhou   |            |              |                     |                     |
| , ,                                                                                                                                                                                                |              |            | •            |                     | Modulo pag. 1/2     |
| Sono autorizzati all'ingresso in ambiente confinato almeno 2 la                                                                                                                                    | JZIONE LA    |            |              |                     |                     |
| 1                                                                                                                                                                                                  |              |            |              | ,                   |                     |
| Firma del datore di lavoro<br>Firma del preposto                                                                                                                                                   |              |            |              |                     | ••••                |
| Firma dei lavoratori                                                                                                                                                                               |              |            |              |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                     |                     |
| Nota: Attenzione! In caso di interruzione delle attività al verificare che le condizioni di abitabilità siano ancora rispettate In particolare, è necessario ripetere la verifica di (riportare se | ·.           | _          |              | •                   | lavori è necessario |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                              | Sì           | No         | Non appl     |                     | Note                |
| Avvenuto isolamento/ciecatura                                                                                                                                                                      |              |            |              |                     |                     |
| Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico                                                                                                                                                      |              |            |              |                     |                     |
| Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale                                                                                                                                                  |              |            |              |                     |                     |
| ldoneità temperatura/umidità                                                                                                                                                                       |              |            |              |                     |                     |
| Avvenuta esecuzione prove ambientali (ossigeno, gas rilevati in precedenza)                                                                                                                        |              |            |              |                     |                     |
| ldoneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle attrezzature di lavoro                                                                                                       |              |            |              |                     |                     |
| Altro                                                                                                                                                                                              |              |            |              |                     |                     |
| Firma del rappresentante del datore di lavoro                                                                                                                                                      |              |            |              |                     |                     |
| Firma del preposto                                                                                                                                                                                 |              |            |              |                     |                     |
| Firma dei lavoratori                                                                                                                                                                               |              |            |              |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                     | Madul 0/0           |
|                                                                                                                                                                                                    |              |            |              |                     | Modulo pag. 2/2     |

# ALLEGATO 2 - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO IN AMBIENTI CONFINATI

| Fattore di Rischio                        | Cause Potenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                           | arenza di ossigeno a causa di processi fermentativi (formazione di anidride carbonica, acido solfidrico etc) (o formazione/presenza/introduzione di gas che si sostituiscono all'ossigeno (azoto, monossido di carbonio                                                                                                                       |  |  |  |
|                                           | etc. ), intrappolamento in materiali sfusi cedevoli (cereali, granuli plastici, di catalizzatori, di supporti, inerti pulverulenti, prodotti alimentari, ecc.), etc.                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Condizioni microclimatiche<br>Sfavorevoli | Alta umidità, alta o bassa temperatura, utilizzo DPI a limitata traspirazione, tipologia lavori in corso, ecc.                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Esplosione/Incendio                       | Evaporazione liquidi infiammabili, presenza/formazione gas infiammabili, sollevamento di polveri infiammabili e presenza di fonti di innesco di varia natura (cariche elettrostatiche, utilizzo utensili e attrezzature di lavoro che producono di scintille, impianti ed apparecchi elettrici, operazioni di taglio e saldatura, ecc.), ecc. |  |  |  |
| Intossicazione                            | Presenza di residui, reazioni di decomposizione o biologiche, non efficace isolamento, ecc.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Caduta                                    | Mancata od errata predisposizione di opere provvisionali, mancato uso DPI, utilizzo attrezzatura non idonea o usata male (es. scala troppo corta o non vincolata), ecc.                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|                                           | Impianti/utensili non adeguati alla classificazione dell'area, non conformi alla normativa applicabile o in cattivo stato, errori di manovra (mancato isolamento elettrico), mancato coordinamento, mancato sezionamento/scollegamento elettrico ecc.                                                                                         |  |  |  |
| Contatto con organi in                    | Parti di impianto/macchine non adeguatamente protetti, utilizzo di attrezzature non idonee all'ambiente                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Movimento                                 | ristretto, ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                           | Accesso da aree stradali, caduta di gravi, errori di manovra mezzi, mancato coordinamento in fase di ingresso/uscita.                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |

|                                                        | Presenza di parti a elevata/bassa temperatura non sufficientemente protette; errori di manovra in macchine termiche (insufficiente raffreddamento/riscaldamento), ecc. |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annegamento                                            | Eventi meteorici improvvisi, infiltrazioni, mancato isolamento, ecc.                                                                                                   |
| Atmosfera con eccesso di                               | Se la quantità di ossigeno è maggiore del 21% (concentrazione nell'aria in condizioni normali), esiste un                                                              |
| Ossigeno aumento di rischio di incendio ed esplosione. |                                                                                                                                                                        |
| Seppellimento                                          | Dovuto all'instabilità del prodotto contenuto scoscendimenti di terreno o altro                                                                                        |
| Rumore                                                 | Dovuto alle attività lavorative svolte all'interno dell'ambiente confinato                                                                                             |
| Rischio biologico                                      | Dovuto alla eventuale presenza o decomposizione di sostanze organiche (per esempio liquami)                                                                            |

#### ALLEGATO 3 - ASPETTI TECNICI DA CONOSCERE/VALUTARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

#### (l'elenco è esemplificativo e non esaustivo)

- Caratteristiche dei lavori che devono essere svolti e loro durata
- Numero e nominativo delle persone che devono accedere all'ambiente confinato
- Numero e nominativo delle persone che devono garantire assistenza dall'esterno
- Quota/profondità e layout interno dell'ambiente confinato
- Numero e dimensioni di ingressi/uscite
- Identificazione punti di isolamento (meccanico, elettrico, ecc.) necessari<sup>1</sup>
- Definizione di specifiche misure, quali intercettazione delle fonti di energia, sezionamento dei motori, evidenziazione dell'operazione effettuata (lock-out / tag-out)
- Presenza di organi in movimento o che possono essere accidentalmente rimessi in moto
- Possibilità di contatto visivo e/o acustico dall'esterno all'interno dell'ambiente confinato
- Sostanze presenti o che si possono formare/utilizzare per le lavorazioni previste e le più efficaci tecniche di bonifica
- Condizioni di microclima
- Necessità di ventilazione forzata<sup>2</sup>
- Rischi indotti dalle lavorazioni previste (rumore, radiazioni ionizzanti, ecc.)
- Modalità più idonee per garantire l'eventuale recupero di infortunati
- Necessità di costruire piattaforme di ingresso all'ambiente confinato
- Tipo e frequenza dei monitoraggi ambientali (contenuto di ossigeno, assenza di contaminanti, assenza di esplosività, condizioni microclimatiche, ecc.)
- Necessità di predisporre protezione antincendio
- Utilizzo di attrezzatura antiscintilla (ove necessario)
- Utilizzo apparecchiature conformi al DPR 126/98 recepimento della direttiva ATEX (ove necessario)
- Utilizzo di DPI antistatici (ove necessario)
- Utilizzo di misuratori portatili personali
- Utilizzo apparecchi/utensili elettrici a basso voltaggio
- Interferenze derivanti da operazioni del personale della ditta committente o da attività di altre imprese che operano sul posto o nelle vicinanze che dovranno essere attentamente valutate nei documenti specifici (DUVRI, PSC).

Va inoltre considerata la formazione dei lavoratori.

All'interno di un ambiente confinato è vietato l'utilizzo di motori a combustione interna.

Negli ambienti confinati le misure di sicurezza per prevenire lo shock elettrico comprendono l'uso di dispositivi a bassissima tensione (generalmente sistemi SELV: bassissima tensione di sicurezza).

# ALLEGATO 4 - ESEMPIO DI LISTA DI CONTROLLO

| ATTIVITA GENERALI                                                                                                                                                                                                                 | Sì | No | Non applicabile | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------|------|
| È stata effettuata una specifica analisi di rischio?                                                                                                                                                                              |    |    |                 |      |
| <ul> <li>Sono stati definiti: caratteristiche dell'ambiente confinato,<br/>lavori che devono essere svolti e loro durata?</li> </ul>                                                                                              |    |    |                 |      |
| <ul> <li>Sono stati specificati i pericoli potenziali presenti nel luogo<br/>confinato?</li> </ul>                                                                                                                                |    |    |                 |      |
| <ul> <li>Sono stati verificati la necessità, il tipo e la frequenza dei<br/>monitoraggi ambientali (contenuto di ossigeno, assenza di<br/>contaminanti, assenza di esplosività, condizioni<br/>microclimatiche, ecc.)?</li> </ul> |    |    |                 |      |
| Il personale coinvolto è a conoscenza delle istruzioni operative in caso di emergenza?                                                                                                                                            |    |    |                 |      |
| È stata predisposta una specifica procedura di lavoro?                                                                                                                                                                            |    |    |                 |      |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nel caso di ingresso di lavoratori in ambiente confinato, occorrerà adottare il sistema di isolamento più restrittivo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sui mezzi atti a mantenere la ventilazione all'interno di ambienti confinati va apposto il cartello "Divieto di manovra".

| a. La procedura è comprensiva delle fasi di salvataggio di gestione di di revierentale imperiore, inclusio il entre di controli dell'accione di survo.  Bantaro Nazionale vi dei Vigili del Fuccio.  Bioli in fuzzione di indirezzo e coordinamento sulle attività svolte la la lovoration il municipale dell'impera appetitarie o di al lavorationi di survotario di indirezzo e coordinamento sulle attività svolte la lavorationi di properti dell'accione sulle attività svolte di sucretario di superationi di s |                                                                               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale dei Utigli del Flucoro?  Il Datore di livoro committene ha individuato un suo rappresentante da lavoratori impegali dall'impresa appatitativo o dal lavoratori al lavoratori impegali dall'impresa appatitativo o dal lavoratori personale controlito è idoneo, formato, informato dei addestrato a volgene incanco?  Il personale controlito è idoneo, formato, informato dei addestrato a volgene incanco?  Il personale controlito ha almeno un'esperienza triennale nei  Il presonale controlito è a conociamenta della procedura di lavoro?  Il personale controlito è a conociamenta della procedura di lavoro?  E stata infettuata i reventuale necessità di serazione elo bonifica?  E stato effictuato i loventio del risolamento meccanicolorettico?  Sono state sectorate eventuali condotte che portebbero introdure gas fum vegoni, acque o anti pudiri ganitari della della della della della della serazione di monitoraggii compresa la trantura)?  E stata effictuato in diove altrezzature di avoro per i avori negli ambienti confinant?  E stata veffictuato in diove altrezzature di monitoraggii compresa la trantura)?  E stata veffictuato in diove altrezzature di monitoraggii compresa la trantura)?  E stata veffictuato in diove altrezzature di monitoraggii compresa la trantura)?  Sono stati messa a disposizione IDPI da adottate?  Il medico compresa la trantura della procedura della veria di proposito segnificato in controli da vista della rimaniscine della visorio che accedeno, anche tenendo conto di aspenti quiui in avoratori che accedeno, anche tenendo conto di aspenti quiui in avoratori che accedeno, anche tenendo conto di aspenti quiui in avoratori che accedeno, anche tenendo conto di disperitori di gas ?  E stata effictuato un controli o a vista della rimaniscine di material  Estato effictuato un controli o a vista della represatori di gas ?  E stato effictuato un controli o a vista della represatori di gas ?  E stato effictuato un controli o a vista della represato |                                                                               |  |  |
| Estato el fusor commistera ha individuato un suo reppresentante tra vagili in fuzicione di individuato un suo respresentante tra vagili in fuzicione di individuato concomismente si individuato un suo respresentante tra vagili in fuzicione di individuato un suo respresentante tra vagili in fuzicione di individuato un suo respresentato el suorio del proposito del commissione del proposito del commissione del proposito del commissione del proposito  |                                                                               |  |  |
| il Datore di lavoro commitente ha individuato un suo rappresentante che vigili in funcione di indivizo ce confinamento sulla tarività svolte dal lavoratori impegati dal firmpressa appatiatrica o dal lavoratori del committente di proposito del consolo del disconsolo del committente del addestrato e suogere fincatico?  1.99% del personale colivoto ha almeno un'esperienza triennale nel settore?  1.99% del personale colivoto ha almeno un'esperienza triennale nel settore?  1.99% personale colivoto ha almeno un'esperienza triennale nel settore?  1.99% personale colivoto è a conoscienza della procedura di lavoro?  2.90% personale colivoto è a conoscienza della procedura di lavoro?  2.90% personale colivoto e accionoscienza della procedura di lavoro per l'avori negli ambiento confinati.  2.90% personale colivoto e conoscienza della procedura di lavoro per i lavori negli ambienti confinati a cinquata alta di lavoro per i lavori negli ambienti confinati della attriumentazione di monitoraggio compressa tatoratori della attriumentazione di monitoraggio compressa tatoratori della strumentazione di monitoraggio compressa tatoratori di comunicazione tria interno edi compressa di controla si conoscienza di comunicazione di monitoraggio compressa tatoratori di conoscienza di comunicazione tria interno edi comunicazione conoscienza di comunicazione di monitoraggio compressa tatoratori di conoscienza di comunicazione di monitoraggio compressa tatoratori di conoscienza di comunicazione di monitoraggio compressa tatoratori di conoscienza di conos |                                                                               |  |  |
| the vigil in funzione di indirizzo e coordinamento sulle attività svolte da lavoratori gui lavoratori giuli survitari minegati dell'impresa appellatire o dal lavoratori gui lavoratori gui la personale convolto è idoneo, formato, informato ed addestrato a la personale convolto è idoneo, formato, informato ed addestrato a la personale colmoto ha almeno un'esperienza triennale nei sattore?  Il preposo ha esperienza filennale en el settore?  Estato effettuato il convolto del risolomento moccanocivitaro?  Estato effettuato il convolto del risolomento moccanocivitaro?  Sorro stato sezcorate eventuali controlte che porrebbero introdure gui sun su esperienza filentale productiva del sun controlte che porrebbero introdure gui sun sun consideratori della strumentazione di monitoraggio compresa la transtura)?  Estato additato uni doneo sistema di comunicazione tra interno ed settori anche vocale?  Sorro stati messi a disposizione i DPI da additator?  Il medico compresa transtura di sun controli della strumentazione del sustratori della della strumentazione del sustratori della della strumentazione del sustratori che accedeno, anche tenendo contro di aspetti quali la diautorichia o la recessa di usaro DPI resporatori?  Prima di avviarre i lavori, e stato predisposito e firmato l'apposito mondio adviarre i lavori, e stato predisposito e firmato l'apposito mondio adviarre i lavori, e stato predisposito e firmato l'apposito mondio adviarre i lavori, e stato predisposito e firmato l'apposito mondio adviarre il suori, e stato predisposito e firmato l'apposito mondio adviarre il suori, e stato predisposito e firmato l'apposito mondio adviarre il suori, per valutare la presenza di sostanze ansissianti, tossicho o renderiratori programa un'esperia della rempendira presenza di sostanze advissianti, tossicho o renderiratori della rempendira della tempendira presenza di sostanze a pe | Sanitario Nazionale e dei Vigili dei Fuoco?                                   |  |  |
| sal abvoratori implogati dall'impressa appatiarrice o dal lavoratori sutonomi?  Il personale coinvolto è idoneo, formato, informato ed addesirato a vivoriere (imparitori)?  Il personale coinvolto ha alimeno un'esperienza triennale nel sottore?  Il personale coinvolto è a conoscenza della procedura di lavoror?  Estata rielvata l'eventuale necessità di derazione dei bonfilica?  Estato diffituato i controlo dell'isolamento mecanico/elettino?  Sono state sezonale vortunale conducto che portebbero introdurre  Estato artificata l'idoneità della strumentazione di monitoraggio compresa ta tariturale?  Estato artificata l'idoneità della strumentazione di monitoraggio compresa ta tariturale?  Estato artificata l'idoneità della strumentazione tra interno ed supposita dell'indicata dell' |                                                                               |  |  |
| isutonomi? Il personale coinvolto è idonee, formato, informato ed addestrato a svolgere fincarico? Il personale coinvolto è idonee, formato, informato ed addestrato a svolgere fincarico? Il 30% del personale coinvolto ha aimeno un'esperienza triennale nel Il 30% del personale coinvolto ha esperienza triennale nel Il personale coinvolto è a conseavant della procedura di lavoro? E stata rievata l'eventuale necessità di serazione e/o bonifica? E stato effettuato i controlto dell'isolamento meccanico/dettico? Sono state sezionate eventuali condotte che portebbaro introdurre gas, funti, vapori, caquo anti risculari. E stata verittuala i controlto dell'isolamento meccanico/dettico? Sono state sezionate eventuali condotte che portebbaro introdurre gas, funti, vapori, caquo anti risculari. E stata verittuala i donella delle atrumentazione di monitoraggio compresa la taratura/)? E stata verittuala i ridonella delle strumentazione di monitoraggio compresa la taratura/) E stata oditottua in olinone sistema di comunicazione tra interno ed esterno, anche vocale? Si da mabienti confirata sono stati delimitati e segnalati da apposita segnaletica?  Si anche e suorinata sono stati delimitati e segnalati da apposita segnaletica?  Il medico compresente la valutalo i ridonella alla manesone del svortatori che accedono, anche tenendo conto di aspetti quali la soustrofobia o la necessata di usera DPI respiratori?  Prima di avviare i lavori, è stato predisposito e firmato l'apposito mondo autorizzativo?  SESEMPI DI OPERAZIONI PELIMINARI  E stato effettuato un controllo del funcionamento dei rievatori di gas ?  E stata effettuata un romalia dell'almosiera prima dell'initico lavori, per valutare la presenza di sostato un'analia dell'almosiera, durante dell'eliminazione di manescane afissanti, tossiche o incendiariesposiva?  E stato effettuato un controllo a vista della menperatura mettendo in E prevista un'analia dell'almosiera, durante dell'eliminazione di pressono, un ne accettulo qualita della persono per la sauce della rimosicone,  |                                                                               |  |  |
| swigger l'incarico?  Il 30% del personale coinvolto ha almeno un'esperienza triennale nel settore?  Il personale coinvolto è a conoscienza della procedura di lavoro?  Il personale coinvolto è a conoscienza della procedura di lavoro?  Il personale coinvolto è a conoscienza della procedura di lavoro?  Il personale coinvolto è a conoscienza della procedura di lavoro?  Il personale corrivolto è a conoscienza della procedura di lavoro?  Il personale corrivolto è a conoscienza della procedura di lavoro?  Sono stati escipnale everiruali condotte che potrobbero introdurre passa, fumi, vapori, acque o altri liciulo di ?  E statia verificata l'idonetà della strumentazione di monitoraggio compresa la trattural?  E statia verificata l'idonetà della strumentazione di monitoraggio compresa la trattural?  E statia cottatto un idone sistema di comunicazione tra interno ed sistemo, anche vocale i conostiti delimitati e segnatati di apposita segnatati delimitati e segn |                                                                               |  |  |
| Il 30% del personale coinvolto ha almeno un'esperienza triennale nel sestore?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il personale coinvolto è idoneo, formato, informato ed addestrato a           |  |  |
| Impressot has esperienza triennale nel settore?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |
| I presonate combrollo à conscienza triennelle nel settore?  I personate combrollo à de conscienza della procedura di lavoro?  E stata rilevata i eventuale necessità di aerazione elo bonifica?  E stato effettuato i controli dell'inciolamento mecanico/elettico?  Sono state sezionate eventuali condotte che potrebbero introdurre gas, furni, vapori, acqua a altri liquidi?  E stata verificata l'icionetà delle attrezzature di lavoro per i lavori negli morbierti confriba. Quana da l'inquidi?  E stata verificata l'icionetà delle attrezzature di lavoro per lavori negli morbierti confriba. Caputa della strumentazione di monitoraggio contribera la stratura?  Contribera la stratura?  Si ambienti confinati sono stati delimitati e segnalati da apposita segnaletica?  Sono stati messi a disposizione i DPI da dottare?  Il medico competente ha valutato l'idonetà alla manisione dei avoration che accedoro, anche hernato conto di aspetti quali la desurationi che accedoro, anche hernato conto di aspetti quali la desurationi che accedoro, anche hernato conto di aspetti quali la desurationi che accedoro, anche biernato conto di aspetti quali la desurationi che accedoro, anche biernato conto di aspetti quali la desurationi dei accedoro, anche la predisposo e firmato l'apposite modulo autorizzativo?  SESEMPI DI OPERAZIONI PRELIMINARI  E stato effettuato un controlio del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controlio del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controlio del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controlio del strate della temperatura?  Sidia dell'ancia della sun'analisi dell'almosfera prima dell'inizio lavori, per valutare la presenza di sostanze adfissianti, tossiche o incendiari desposive?  E stato effettuato un controlio del strate della temperatura?  Sidia dell'ancia della sun'analisi dell'almosfera cutante i calle temperatura?  Sidia dell'ancia della controlio del sida della presiposo della presiposo della presiposo dell'ancia della segnaletti control |                                                                               |  |  |
| il personale cotinvolto è a conoscenza della procedura di lavoro?  Estata rielvata i reventuala encessità di aerazione dei bonifica?  Estato reflettato il controlio dell'isolamento meccanico/letettico?  Sono state sescinate eventuali condita che protebbero introdurre gas. Emit. vapori, acqua o atri liquidi?  Estato verificata i ficionetà della atrizzatiure di lavoro per i lavori negli unbienti contrinat?  Estato verificata i ficionetà della della strumentazione di monitoraggio subienti contrinati?  Estato verificata i ficionetà della strumentazione di monitoraggio subienti contrinati sono stati dellimitati e segnalati da apposita segnaletica?  Estato verificata inconsi stati dellimitati e segnalati da apposita segnaletica?  Sono stati messi a disposizione i DPI da adottare?  Il medico competente ha valutato fidonetia alla mansione dei avoratori che accedono, anche tenendo conto di aspetti quali la claustrobiba lo al necessità di usane DPI respiration?  Prima di avviare i lavori, e stato predisposto e firmato l'apposito modulo sudorizaro.  Prima di avviare i lavori, e stato predisposto e firmato l'apposito modulo sudorizaro.  Estato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali seriocolori?  Estato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali periocolori.  Estato effettuato un controllo del funzionamento del rilevatori di gas ?  Estato effettuato un controllo del funzionamento del rilevatori di gas ?  Estato effettuato un controllo del funzionamento del rilevatori di gas ?  Estato effettuato un controllo del funzionamento del rilevatori di gas ?  Estato effettuato un controllo del funzionamento del rilevatori di gas ?  Estato effettuato un controllo del varionamento del rilevatori di gas ?  Estato effettuato un controllo del varionamento del rilevatori di gas ?  Estato effettuato un controllo del varionamento del rilevatori di gas ?  Estato effettuato un controllo del varionamento del rilevatori di gas ?  Estato effettuato un controllo del varionamento del rilevatori di gas perione |                                                                               |  |  |
| Estate infertuate i ceremtuale necessità di aerazione e do bonfica?  Estate deffutuato i controllo dell'osciolamento mecanico/elettrico?  Sono state sezionate eventuali condotte che potrebbero introdurre gas, fumi, vapor, acqua a altri liquidi ?  E stata verificata l'idonetà delle attrezzature di lavoro per i lavori negli ambient confinar, acqua a chi ma controlla delle attrezzature di lavoro per i lavori negli ambient confinari per dell'osciolari delle attrezzature di lavoro per i lavori negli ambienti confinari sono stati delimitati e segnalati da apposita delle attratura)?  E stato adottato un idones sistema di comunicazione tra interno ed sessione dell'osciolari dell'o |                                                                               |  |  |
| Estato effetuato il controllo dell'isolamento meccanicolettico? Sono stata escionate eventuali conditato che potrebero introdurre gas, fumi, vapori, acqua o altri liquidi? Estata verificati ildionettà della attrezzature di lavoro per i lavori negli ambienti confinati? E stata verificati ildionettà della strumentazione di monitoraggio compresa la taratura)? E stato additata l'idonettà della strumentazione tra interno ed esterno, anche vocale? Gi ambiento confinati sono stati dellimitati e segnalati da apposita segnalatica? Sono stati ressi adisposizione i DPI da adottare? Il medico competente ha sellutato l'ifionetta alla mansione del caustrofobia o la necessità di suane DPI respiratori? Prima di avvare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo? Prima di avvare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo?  ESEMPI DI OPERAZIONI PRELIMINARI E stato effetuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ? E stato effetuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ? E stato effetuato un controllo strumentale della importano prima dell'imizio lavori, per valutare la presenza di sostanze affissiani, tossiche o incendiari/esplosiva?  E stato effetuato un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad atta temperatura?  E stato effetuato un controllo strumentale della femperatura mettendo in atto tuto le precuzulori per impedite contatti accidental?  E prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la persenza di sostatori della della mesure di protezione per le stato effetuato un controllo strumentale dell'imizio lavori, per subtratori per sono controllo del presidi antincendo presenti?  E stato effetuato un controllo strumentale della femperatura  Sono state segnalate parti d'impianto ad atta temperatura effetuatori  E stato effetuato un controllo strumentale della femperatura per della della della della segnalati percolori?  E stato effetuato un controllo strumentale della femperatura  |                                                                               |  |  |
| Sono state sezionate eventuali condotte che potrebbero introdurre gas, fumi, vapori, acqua a altri liquidi ?  E stata verificata l'idonetà delle attrezzature di lavoro per i lavori negli ambient confination?  E stata verificata l'idonetà delle attrezzature di lavoro per i lavori negli ambient confination?  E stata verificata l'idonetà delle attrezzature di monitoraggio compresa la taratura)?  E stato adottato un idoneo sistema di comunicazione tra interno ed steterno, anche vecale?  Si ambienti corifinati sono stati delimitati e segnalati di apposita egginativa della della di segnalati di apposita egginativa di comunicazione i per si segnalati di apposita egginativa di compresa di comunicazione della sovoratori che accadono, anche tenendo conto di aspetti quali la claustrofobia o la necessità di usare DPI respiratori?  Firma di avviare i lavori, e stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo?  E stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali paricicolari?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo a vista e/o strumentale delle leminazione delle controlla accidentali?  E prevista un'analisi dell'almosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissiani, tossiche o incendientali?  E prevista un'analisi dell'almosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissiani, tossiche o incendientali |                                                                               |  |  |
| gas, fumi, vapori, acqua o altri liquidi?  Estata verificata l'idoneità della strumentazione di monitoraggio (compresa la taratura)?  Estato verificata l'idoneità della strumentazione di monitoraggio (compresa la taratura)?  Estato adottato ni sono esistema di comunicazione tra interno ed esisterio, anche vocale?  Gi ambienti confinati sono stati delimitati e segnalati dia apposita segnaletica?  Sono stati messi a disposizione i DPI da adottare?  Il medico competente ha valutatio l'idoneità alla mansione dei esterio, anche vocale?  Il medico competente ha valutatio l'idoneità alla mansione dei esterio di sessione della sustrofotha e necessità nesi dell'esterio dei sessioni di sessioni della sustrofotha e necessità resi dell'esterio dei sessioni di sessioni della sustrofotha e necessità resi dell'esterio di sessioni di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo?  **ESEMPI DI OPERAZIONI PRELIMINARI  **Estato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo del funzionamento del rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo si vista della rimosira prima dell'inizio lavori, per valutare la presenza di sostanze assissianti, tossiche o incendiari/esplosive?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura mettendo in atto tutte le precuzioni per impedire contatti accidentali?  E prevista un'analisi dell'arimosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze adsissianti, tossiche o incendiari dell'inimazione con riformimento di ossigeno, un'asta della perigeospici di dinne, un'asta della predisposizione di dinne, ancienti di presidente in sacchetto gorifica viata della predisposizione di dinne, ancienti di dine |                                                                               |  |  |
| ambient confinal?  E stata verificata l'idoneità della strumentazione di monitoraggio (compresa la taratura)?  E stato adottato un idoneo sistema di comunicazione tra interno ed esterno, anche vocale?  Sil ambienti confinati sono stati delimitati e segnalati da apposita segnaletica?  Sono stati messi a disposizione i DPI da adottare?  Ili medico competente ha valutato l'idoneità alla mansione del avoratori che accedono, anche tenendo conto di aspetti quali la claustrofobia o la necessità di usare DPI respiratori?  Prima di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo?  ESEMPI DI DEFRAZIONI PRELIMINARI  E stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali pericolosi?  E stata effettuata un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stata effettuata un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stata effettuata un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura processoria di sostanze assissianti, tossiche o incenderiale pesiosive?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura mettendo in atto tute le precauzioni per impedire contatti accidentall?  E stato effettuato un controllo a vista della semperatura e processoria di sostanze assissianti, tossiche o incenderiale pesiosive?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della menurale dell'eliminazione della sorgenti di finaesco?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea iliuminazione con rimori di vista della predisposizione di idonea iliuminazione con rimori dell'eliminazione con con autore spirazione predici meneri dell'eliminazione con rimori dell'eliminazione con con autorespirazione protati ili con di pr | ·                                                                             |  |  |
| E stata verificata l'idonetà della strumentazione di monitoraggio (compresa la tratura)?  E stato adottato un idoneo sistema di comunicazione tra interno ed esterno, anche vocale?  Gli ambienti confinati sono stati delimitati e segnalati da apposita segnalati me di compresa di segnalati di apposita segnalati me di compresa di segnalati di apposita segnalati me di compresa di segnalati di apposita segnalati di apposita di segnalati di apposita della sinati messi a disposizione i DPI da adottare?  Il medico competente ha valutato l'idoneità alla mansione del avoratori che accedono, anche tenendo conto di aspetti quali la desustrotiba o la necessità di usera DPI respiratori?  Prima di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modula autorizzativo?  Prima di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modula autorizzativo?  Prima di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modula autorizzativo?  Pessanti dell'altri della del | È stata verificata l'idoneità delle attrezzature di lavoro per i lavori negli |  |  |
| (compresa la taratura)?  E stato adottato un idoneo sistema di comunicazione tra interno ed esterno, anche vocale?  Gli ambienti confinati sono stati delimitati e segnalati da apposita segnalatica?  Sono stati messi a disposizione i DPI da adottare?  Ili medico competente ha valutato l'idoneità alla mansione del avoratori che accedono, anche tenendo conto di aspetti quali la claustrofobia o la necessità di usare DPI respiratori?  Prima di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo?  SESMPI DI OPERAZIONI PRELIMINARI  E stato elfettuato un controllo a vista della rimozione di materiali periocilos?  E stato elfettuato un controllo del funzionamento del rilevatori di gas?  E stato effettuato un controllo del funzionamento del rilevatori di gas?  E stato effettuato un controllo del funzionamento del rilevatori di gas?  E stato effettuato un controllo del funzionamento del rilevatori di gas?  E stato effettuato un controllo avista della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura?  E stono effettuato un controllo avista della temperatura?  E stono effettuato un controllo avista della temperatura?  E stono effettuato un controllo avista della temperatura mettendo in atto utule la presanza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarile/sejosive?  E stato effettuato un controllo a vista della membranela dell'eliminazione delle sorgenti di ninesco?  E stato effettuato un controllo a vista della membranela dell'eliminazione delle sorgenti di ninesco?  E stato effettuato un controllo a vista della segnalatica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della membranela dell'eliminazione delle sorgenti di ninesco?  E stato effettuato un controllo a vista della membranela dell'eliminazione delle sorgenti di ninesco?  E stato effettuato un controllo a vista della membrane di pericolo;  E stato effettuato un controllo a vista della pericolo;  E stato effettuato un controllo a vista delle misure di protezione per la squadra di socorso per controllare p |                                                                               |  |  |
| Estato adottato un ciones sistema di comunicazione tra interno ed esterno, anche vocale?  Gii ambienti confinati sono stati delinitati e segnalati da apposita segnaletica?  Sono stati messi a disposizione i DPI da adottare?  Il medioc competente ha valutato i l'idonetia alla mansione del avoratori che accedono, anche tenendo conto di aspetti quali la claustroficha o la necessità di usare DPI respiratori?  Prima di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzative?  ESEMPI DI OPERAZIONI PRELIMINARI  E stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali pericolosi?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo si vista della impirazio lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura mettendo in atto tutte le precuzioni per impedire contatta iscudentali?  E prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della misure di prieczione per le aperture nel suolo controllo a vista della risure di prieczione per le aperture nel suolo controllo a vista della risure di prieczione per le aperture nel suolo controllo a vista della risure di prieczione per le aperture nel suolo controllo a vista della risure di prieczione per le aper |                                                                               |  |  |
| seterno, anche vocale?  Gli ambienti confinati sono stati delimitati e segnalati da apposita segnaletica?  Sono stati messi a disposizione i DPI da adottare?  Il medico competente ha valutato l'idoneità alla mansione dei avvoratori che accedono, anche tenendo conto di aspetti quali la claustrofobia o la necessità di usare DPI respiratori?  Prima di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo?  ESEMPI DI OPERAZIONI PRELIMINARI  E stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali periocolosi?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura in controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate part i d'impianto ad afia temperatura?  Sono state segnalate part i d'impianto ad afia temperatura?  E prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze adissisanti, tossiche lo recondiani/espisolosi?  E prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze adissisanti, tossiche lo recondiani/espisolosive?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di periodo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di periodo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di periodo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di periodo?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti presidia dell'antinetto confinati del sicurezza?  E stato predisposi, ov |                                                                               |  |  |
| Gii ambienti confinati sono stati delimitati e segnalati da apposita segnaletica?  Sono stati messi a disposizione I DPI da adottare?  Il medioc competente ha valutato l'idonetà alla mansione dei avoratori che accedono, anche tenendo conto di aspetti quali la claustroficha ola necessità di vasero DPI respiratori?  Prima di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo?  ESEMPI DI OPERAZIONI PRELIMINARI  E stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali pericolosi?  E stato effettuato un controllo dei funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo dei funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatta iscidentali?  E prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato predisposto, ove necessario, un  |                                                                               |  |  |
| segnaletica?  Sono stati messi a disposizione i DPI da adottare?  Il medico competente ha valutato l'idonetà alla mansione dei avoratori che accedono, anche tenendo conto di aspetti quali la claustrofobia o la necessità di usare DPI respiratori?  Prima di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo?  SESEMPI DI OPERAZIONI PRELIMINARI  E stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali pericolosi?  E stata effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stata effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stata effettuato un controllo su sita della rimozione di materiali pericolosi?  E stata effettuato un controllo strumentale della temperatura (a presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  E prevista un'inanisi dell'atmosfera, durante i lavori, per vellutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista della esgnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della misure di protezione per le aperture nel suolo controllo a vista della misure di protezione per le aperture nel suolo controllo a vista della misure di protezione per le aperture nel suolo controllo a vista della misure di protezione per le aperture nel suolo controllo a vista della misure di protezione per le aperture nel suolo controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della misure di protezione per le aperture nel suolo controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato predisposto, ove necessa |                                                                               |  |  |
| Sono stata messi a disposizione i DPI da adottare?  Il medico competente ha valutato l'idonotità alla mansione dei avoratori che accedono, anche tenendo conto di aspetti quali la claustrofiba o la necessità di usare DPI respiratori?  Prima di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo?  ESEMPI DI OPERAZIONI PRELIMINARI  E stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali pericolosi?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un ontrollo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un ontrollo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo su sista della simosolo a dell'inizio lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiari/esplosive?  E stato effettuato un controllo surumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad afta temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  E prevista un analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiari/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato prefettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato prefettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato prefettuat |                                                                               |  |  |
| il medico competente ha valutato l'idonetità alla mansione dei avoratori che accedono, anche tenendo conto di aspetti quali la claustrofobia o la necessità di usare DPI respiratori?  Prima di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo?  ESEMPI DI OPERAZIONI PRELIMINARI  E stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali pericolosi?  E stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali pericolosi?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  E prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista della dell'eliminazione delle sorgenti di ninesco?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo.  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo.  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo.  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo.  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo.  E stato effettuato un controllo a vista della pericolo per le aperture nel suolo controllo a vista della pericolo | 0                                                                             |  |  |
| claustrofobia o la necessità di usare DPI respiratori? Prima di avvirare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo?  E stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali pericolosi?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stata effettuata un'analisi dell'atmosfera prima dell'inizio lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  E prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di disperimenta di alcori di lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di dionea lilluminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato prefettuato un controllo a vista della predisposizione di dionea lilluminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato prefettuato un controllo a vista della predisposizione di dionea dilluminazione con riformimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressone, un sacchetto gonifabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposta, ove necessario, un kit di rianimazione con promimento di montiforaggio  |                                                                               |  |  |
| Prima di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo?  ESEMPI DI OPERAZIONI PRELIMINARI  E stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali periculosi?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stata effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stata effettuato un controllo strumentale della temperatura?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura mettendo in atto tutte le presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  E prevista un inanalisi dell'amtosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista della efferiminazione dell'esperatura dell'es |                                                                               |  |  |
| Estable Pio DepRaZioni PRELIMINARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l I                                                                           |  |  |
| ESEMP IO OPERAZIONI PRELIMINARI  E stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali pericolosi?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  E stato effettuata un'analisi dell'atmosfera prima dell'inizio lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  E prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista e/o strumentale dell'eliminazione delle sorgenti di innesco?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire accesso ai non addetti al lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con ritorimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il haso e la bocca dell'infortunato?)  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  Sono stati predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  Dentrificazion |                                                                               |  |  |
| E stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali portoclosi?  E stato effettuata un analisi dell'atmosfera prima dell'inizio lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad atta temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  È prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti accidentali?  È prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista delle misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire parture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti al lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo dei presdis antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presdis antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presdis antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presdisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con informimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la boca dell'infortunato)?  Sono stati predisposto, ove necessario, dispositiva per disposito, dello dell'ambiente confinato?  El stato predisposto, ove necessario, dispositiva della preforisposto con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fluga?  Altro  DENTIFICAZIONE DEI PERICOL  Spazio ristretto di illuminazione naturale (rischio di urto, scivolament |                                                                               |  |  |
| pericolosi?  E stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?  Ē stato effettuata un'analisi dell'atmosfera prima dell'inizio lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/seplosive?  Ē stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad atta temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  Ē prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/seplosive?  Ē stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  Ē stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  Ē stato effettuato un controllo a vista della misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire la aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire la accesso ai non addetti ai lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  Ē stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  Ē stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  Ē stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposto, ove necessario, dell'interno dell'ambiente confinato?  Ē stato predisposto, ove necessario, dell'interno dell'ambiente confinato?  Ē stato predisposto, ove necessario, di soccione on prominento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno (piccol |                                                                               |  |  |
| E stata effettuata un controllo strumentale dell'inizio lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o ncendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  E prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista e/o strumentale dell'eliminazione delle sorgenti di innesco?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori (barriere, transenne, funi di sharramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato prefettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato prefettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario,  dell'ambiente confinato?  E stata predisposti, ove necessario, dell'ambiente confinato?  E stata predisposti una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  DENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischi di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento) |                                                                               |  |  |
| valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/seplosive?  Estato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  È prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanza asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista e/o strumentale dell'eliminazione delle sorgenti di innesco?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista delle misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gorfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposti one necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati predisposti, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  DENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento)  DENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Carenza/asserva di illuminazione naturale (risc |                                                                               |  |  |
| incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  E prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista delle misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti al lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo de vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  DENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento)  Difficolità di accessaro di di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assegna di di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/ascessa di di urto, ciaduta, scivolamento)  Carenza di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                         |                                                                               |  |  |
| Estato effettuato un controllo strumentale della temperatura?  Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  È prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista e/o strumentale dell'eliminazione delle sorgenti di innesco?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista delle misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposti una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati predisposti o una torespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati pridisposti o una torespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  DENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/asserza di illiuminazione naturale (rischio di  |                                                                               |  |  |
| Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  E prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista e/la segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con infornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocco dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                    |                                                                               |  |  |
| atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?  È prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista e/o strumentale dell'eliminazione delle sorgenti di innesco?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositiri, aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  DENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illiuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |  |  |
| E prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista della misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/asserza di illiuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |  |  |
| E stato effettuato un controllo a vista e/o strumentale dell'eliminazione delle sorgenti di innesco?  E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista delle misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori (barriere, transenne, funi di sharramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |
| delle sorgenti di innesco?  Estato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  Estato effettuato un controllo a vista delle misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  Estato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  Estato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  Estato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  Estata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  DENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>'</u>                                                                      |  |  |
| E stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?  E stato effettuato un controllo a vista delle misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |  |  |
| E stato effettuato un controllo a vista delle misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOL  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |
| aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERCOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  D'arenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |  |  |
| l'accesso ai non addetti ai lavori (barniere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?  E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |  |  |
| E stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?  E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza di ossigeno (rischio di asfissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |  |  |
| E stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di affissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |  |  |
| illuminazione ordinaria e di sicurezza?  E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di afissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |  |  |
| E stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di affissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |  |  |
| rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di afissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |  |  |
| di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |  |  |
| naso e la bocca dell'infortunato)?  Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga? Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento) Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |
| Sono stati predisposti, ove necessario, dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |  |  |
| soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di asfissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                                                             |  |  |
| soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?  E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di asfissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di        |  |  |
| E stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di asfissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno             |  |  |
| bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di asfissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |  |  |
| compressa idonee alla respirazione?  Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di asfissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |  |  |
| Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?  Altro  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di asfissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |  |  |
| IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento) Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento) Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta) Carenza di ossigeno (rischio di asfissia) Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |  |  |
| Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)  Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di asfissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |  |  |
| Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)  Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di asfissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |  |  |
| Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta) Carenza di ossigeno (rischio di asfissia) Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |  |  |
| schiacciamento, caduta)  Carenza di ossigeno (rischio di asfissia)  Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |  |  |
| Carenza di ossigeno (rischio di asfissia) Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |
| Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |  |  |
| Esposizione a sostanze tossiche (rischio di intossicazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esposizione a sostanze tossiche (rischio di intossicazione)                   |  |  |

| Esposizione a sostanze corrosive o ustionanti (rischio di ustione)         |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Atmosfera potenzialmente infiammabile o esplosiva (rischio di              |  |
| incendio/esplosione)                                                       |  |
| Possibilità di temperature elevate o bassissime (rischio                   |  |
| ustione/congelamento)                                                      |  |
| Possibilità di caduta di oggetti dall'alto (rischio schiacciamento, urto e |  |
| tagli)                                                                     |  |
| Esposizione a parti di macchinari rotanti (rischio urto, schiacciamento    |  |
| e tagli)                                                                   |  |
| Presenza di tubazioni/cavi/materiali (rischio caduta/urto)                 |  |
| Presenza di melma/fanghi o altro fluido (rischio annegamento,              |  |
| intossicazione)                                                            |  |
| Fondo vischioso/scivoloso (rischio scivolamento)                           |  |
| Presenza di connessioni elettriche, acqua/umidità (rischio di              |  |
| folgorazione)                                                              |  |
| Altro:                                                                     |  |
| ESEMPI DI SISTEMI DI COMUNICAZIONE                                         |  |
| Comunicazione a "voce" tra la persona interna e quella esterna             |  |
| Comunicazione a "vista" tra la persona interna e quella esterna            |  |
| Microfoni da bavero o laringofoni                                          |  |
| Dispositivi di allarme luminosi fissi                                      |  |
| Dispositivi di allarme luminosi portatili                                  |  |
| Dispositivi di allarme sonoro fissi                                        |  |
| Dispositivi di allarme sonoro portatili                                    |  |
| Collegamento via cavo con telefono portatile con possibilità di            |  |
| collegarsi con la squadra dei soccorsi e/o con i Vigili del Fuoco          |  |
| Radiotrasmittenti                                                          |  |
| Altro                                                                      |  |
| ESEMPI DI ATTIVITÀ DA ESEGUIRE NELL'AMBIENTE                               |  |
| CONFINATO O SOSPETTO DI INQUINAMENTO                                       |  |
| Sopralluogo (controllo dello stato del luogo confinato)                    |  |
| Controllo dei circuiti elettrici                                           |  |
| Controlli sistematici del funzionamento di singole parti o sistemi         |  |
| completi di impianto; idraulici, meccanici, oleodinamici, pneumatici       |  |
| ecc.                                                                       |  |
| Taglio/molatura/foratura/ brasatura di metalli                             |  |
| Saldatura                                                                  |  |
| Montaggio/smontaggio (smontaggio/montaggio di elementi meccanici,          |  |
| oleodinamici, pneumatici, idraulici ecc.)                                  |  |
| Impermeabilizzazione                                                       |  |
| Verniciatura                                                               |  |
| Lavaggio e pulizia                                                         |  |
| Altro                                                                      |  |

### ALLEGATO 5 - PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI RELATIVI AGLI AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

#### D. LGS. 81/08

Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

 $\dots \mathsf{OMISSIS} \dots$ 

Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi

... OMISSIS...

#### Allegato IV

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

... OMISSIS...

#### DPR 14 settembre 2011, n. 177DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

... OMISSIS...

#### ALLEGATO 6 - SOSTANZE TOSSICHE E ASFISSIANTI E INCIDENTI TIPO

| AGENTE             | ODORE            | EFFETTI                                        | CASO TIPO                                                  |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ANIDRIDE           | Inodore incolore | vertigine, mal di testa, tachicardia, senso di | Un lavoratore, salito con una scala in cima a una cisterna |
| CARBONICA          |                  | soffocamento, stato d'incoscienza              | contenente mosto in fermentazione, è morto per asfissia da |
| (CO <sub>2</sub> ) |                  |                                                | $CO_2$                                                     |
| ACIDO              | uova marce;      | vertigine, mal di testa,. tosse, mal di gola.  | Caso 1                                                     |

| SOLFIDRICO<br>(H₂S)          | inodore a<br>concentrazioni ≥<br>100 ppm | nausea. difficoltà respiratoria. stato<br>d'incoscienza, morte                                                                                                                                                             | Durante le operazioni di bonifica di un'autocisterna adibita al trasporto di zolfo, 5 operatori (di cui 4 soccorritori) sono morti per le esalazioni di $H_2S$ .   Caso 2   In un intervento nel depuratore comunale, l'acqua a pressione per liberare il pozzetto ha creato un movimento dei fanghi che ha sprigionato grandi quantità di $H_2S$ . Sono morti 6 operatori (di cui 4 soccorritori)   Caso 3   In un intervento in una raffineria di petrolio, gli operai vengono investiti da un getto di $H_2S$ : 1 morto e due feriti   Caso 4   In occasione della manutenzione dell'impianto di desolforazione, 3 lavoratori (2 soccorritori) muoiono per la presenza di $H_2S$ |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AZOTO                        | inodore                                  | stato d'incoscienza, debolezza. senso di<br>soffocamento                                                                                                                                                                   | Immissione di azoto gassoso al posto dell'aria, a causa di un errore di etichettatura, in occasione del collaudo di un nuovo serbatoio in un'azienda farmaceutica. In un successivo intervento all'interno del serbatoio, due lavoratori (di cui un soccorritore) sono morti per carenza di ossigeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACIDO<br>CIANIDRICO<br>(HCN) | caratteristico                           | miscele gas/aria esplosive. Irritante per gli<br>occhi e le vie respiratorie, stato<br>confusionale, sonnolenza, mal di testa,<br>nausea, respiro affannoso, convulsioni e<br>stato di incoscienza. Può portare alla morte | Un addetto alla pulizia periodica di una vasca di elettrodeposizione in una ditta galvanica versa HCl all'1% sul fondo, senza accorgersi della presenza di fanghi contenenti ZnCN. Il gas che si sviluppa, acido cianidrico (HCN), uccide il avoratore e 4 colleghi che hanno tentato di soccorrerlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Altre comuni sostanze tossiche o asfissianti coinvolte in incidenti sono il monossido di carbonio (CO), il metano (CH<sub>4</sub>), il cloro (Cl<sub>2</sub>), l'ammoniaca (NH<sub>3</sub>).

ALLEGATO 7 - Cartellonistica che si consiglia di apporre in ambienti confinati o sospetti di inquinamento



(\*) Non esistono cartelli di tipo unificato per questa tipologia e il cartellone ha un carattere indicativo. Si suggerisce

che esso contenga almeno le indicazioni di "pericolo generico" o altri pittogrammi previsti dalla vigente normativa (ad esempio ATEX, presenza infiammabili, tossici). Le restanti illustrazioni, non esaustive, hanno lo scopo di richiamare le principali prescrizioni previste dalla procedura.

#### IMPIANTI ELETTRICI

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8-01-2002

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;

Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonchè per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;

Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

# Emana il seguente regolamento:

# Capo I Disposizioni generali

#### Art. 1. Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
- 2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

#### Capo II

#### Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

#### Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad

#### omologazione dell'impianto.

- 2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
- 3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

#### Art. 3. Verifiche a campione

- 1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
- 2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei sequenti criteri:
  - a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
  - b) tipo di impianto soggetto a verifica;
  - c) dimensione dell'impianto.
- 3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

#### Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

- 1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
- 2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
- 3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
- 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

# Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

#### Art. 5. Messa in esercizio e omologazione

- 1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
- 2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
- 3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
- 4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
- 5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
- 6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

#### Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

- 1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
- 2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
- 3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
- 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

# Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti

#### Art. 7. Verifiche straordinarie

- 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
- 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

- a) esito negativo della verifica periodica;
- b) modifica sostanziale dell'impianto:
- c) richiesta del datore del lavoro.

#### Art. 8. Variazioni relative agli impianti

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

# Capo V Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 9. Abrogazioni

- 1. Sono abrogati:
  - a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  - b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonchè i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
- 2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
- 3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

#### Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

# DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/032008

#### Art. 1. Ambito di applicazione

- 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
- 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
  - a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  - b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  - e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  - f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  - g) impianti di protezione antincendio.
- 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

#### Art. 2. Definizioni relative agli impianti

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
  - b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
- c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla

realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnicoprofessionali previsti dall'articolo 4;

- d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
- e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
- f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
- g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
- h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
- i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
- I) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

#### Art. 3. Imprese abilitate

- 1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
- 2. Il responsabile tecnico di cui al <u>comma 1</u> svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
- 3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'<u>articolo 1</u> presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo <u>articolo 1, comma 2,</u> intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'<u>articolo 4,</u> richiesti per i lavori da realizzare.
- 4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al <u>comma 3</u>, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al <u>comma 3</u>, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
- 5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
- 6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

#### Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

- 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
  - a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  - b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
- 2. I periodi di inserimento di cui alle <u>lettere b</u>) e <u>c</u>) e le prestazioni lavorative di cui alla <u>lettera d</u>) <u>del comma 1</u> possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'<u>articolo 4</u> il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla <u>lettera d</u>) <u>dell'articolo 1</u>, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

# Art. 5. Progettazione degli impianti

- 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
- 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
  - a) impianti di cui all'<u>articolo 1, comma 2, lettera a)</u>, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mg;
  - b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori:
  - c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
  - d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  - e) impianti di cui all'<u>articolo 1, comma 2, lettera b)</u>, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione:
  - f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  - g) impianti di cui all'<u>articolo 1, comma 2, lettera e)</u>, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  - h) impianti di cui all'<u>articolo 1, comma 2, lettera g)</u>, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
- 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
- 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
- 5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
- 6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere

realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

#### Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti

- 1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte
- 2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
- 3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

#### Art. 7. Dichiarazione di conformità

- 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
- 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
- 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
- 4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
- 5. Il contenuto dei modelli di cui agli <u>allegati I</u> e <u>II</u> può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
- 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

## Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

- 1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
- 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
- 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato l, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
- 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
  - 5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al <u>comma 3</u> senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'<u>articolo 7, comma 1</u>, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

#### Art. 9. Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

#### Art. 10. Manutenzione degli impianti

- 1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'<u>articolo 1</u> non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'<u>articolo 8, comma 1</u>, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
- 2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
- 3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

# Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

- 1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h)¹, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
- 2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
- 3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

#### Art. 12. Contenuto del cartello informativo

1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

## Art. 13. Documentazione

(articolo abrogato dall'articolo 35, comma 2, legge n. 133 del 2008)

#### Art. 14. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

- 1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
- 2. La somma di cui al <u>comma 1</u>, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

#### Art. 15. Sanzioni

- 1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'<u>articolo 7</u> del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
  - 2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- 3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Commento personale: la lettera h) dell'art.1 comma 2 è mancante

alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

- 4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
- 5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
- 6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al <u>presente articolo</u> provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
- 7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

# Allegato I DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

(Art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 - Modif. dal D.M. del 19 maggio 2010)

| Il sottoscritto                                                                                                                                                                                                                                       | titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragion                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| sociale)                                                                                                                                                                                                                                              | operante nel settore                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | n comune                                                                                    |  |  |  |
| (prov) tel part. IV                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |  |  |  |
| □ iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/1995 n. 581                                                                                                                                                                                        | ) della Camera C.I.A.A. di                                                                  |  |  |  |
| n                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |  |  |  |
| □ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/19 esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):                                                                                                                                 |                                                                                             |  |  |  |
| inteso come: □ nuovo impianto □ trasformazione □ altro (1)                                                                                                                                                                                            | □ ampliamento □ manutenzione straordinaria                                                  |  |  |  |
| Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato dalla elettrici specificare la potenza massima impegnabile.                                                                                                         | a 1ª - 2ª - 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti |  |  |  |
| commissionato da:                                                                                                                                                                                                                                     | installato nei locali siti nel comune di                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | nscala                                                                                      |  |  |  |
| piano internodi proprietà di (nome, cog                                                                                                                                                                                                               | gnome o ragione sociale e indirizzo)                                                        |  |  |  |
| in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile                                                                                                                                                                                                    | ☐ commercio ☐ altri usi;                                                                    |  |  |  |
| DIC                                                                                                                                                                                                                                                   | HIARA                                                                                       |  |  |  |
| quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di eser rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione |                                                                                             |  |  |  |
| Allegati obbligatori:                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |  |  |  |
| □ progetto ai sensi degli <u>articoli 5</u> e <u>7 (4);</u>                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |  |  |  |
| relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |  |  |  |
| □ schema dell'impianto realizzato (6);                                                                                                                                                                                                                | W 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                 |  |  |  |
| □ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parzia                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |  |  |  |
| □ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |  |  |  |
| □ attestazione di conformità per impianto realizzato con mate                                                                                                                                                                                         | eriali o sistemi non normalizzati <u>(8)</u>                                                |  |  |  |

| Allegati facoltativi (9):                                              |                                                              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                        |                                                              |                                           |
|                                                                        | DECLINA                                                      |                                           |
| ogni responsabilità per sinistri a p<br>di manutenzione o riparazione. | ersone o a cose derivanti da manomissione dell'im            | pianto da parte di terzi ovvero da carenz |
|                                                                        | Il responsabile tecnico                                      | II dichiarante                            |
| data                                                                   |                                                              |                                           |
|                                                                        | (timbro e firma)                                             | (timbro e firma)                          |
| AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: res                                     | sponsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10) |                                           |

# **LEGENDA**

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorre l'obbligo ai sensi dell'<u>art. 5 comma 2</u> del D.M. n. 37/2008, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
  - Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.M. n. 37/2008. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
  - Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati od installabili [ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto].
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
  - Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
  - Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza (art. 7 comma 6 del D.M. n. 37/2008).
  - Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- (10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.
  - Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e

di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

## Allegato II DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

# Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

| ll s         | sottoscritto                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | _ qualifica                                            |              |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| res          | sponsabile dell'Ufficio te                                                                                                                                                                                                                                                                       | cnico interno dell'i                                                                                                                                                               | mpresa non installatri                                                                                               | ice (ragione sociale                                   | e)           |                   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | operante nel                                                                                                         | settore                                                |              |                   | _ con sede in via |
| n tel fax E- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |              |                   |                   |
|              | ecutrice dell'impianto (d                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |              |                   |                   |
| C3           | ecutrice deil impianto (d                                                                                                                                                                                                                                                                        | escrizione schema                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                        |              |                   |                   |
| int          | eso come:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | o impianto                                                                                                                                                                         | ] trasformazione                                                                                                     | ☐ ampliamento                                          | □ ma         | anutenzione st    | aordinaria        |
|              | altro (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |              |                   |                   |
|              | ota - Per gli impianti a ga<br>PL da serbatoio fisso. Po                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |              | glia; GPL da re   | ecipienti mobili; |
| ins          | stallato nei locali siti nel                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |              |                   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | _ n scala                                                                                                            |                                                        |              |                   | · ·               |
| CO           | gnome o ragione social                                                                                                                                                                                                                                                                           | e e indirizzo)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                        | <del></del>  |                   |                   |
| in           | edificio adibito ad uso:                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ industriale                                                                                                                                                                      | ☐ civile                                                                                                             | □ comm                                                 | ercio        | ☐ altri usi;      |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | DICHI                                                                                                                | ARA                                                    |              |                   |                   |
| All          | rispettato il progetto re seguito la norma tecnici installato componenti e controllato l'impianto a norme e dalle disposi:  legati obbligatori: progetto ai sensi degli relazione con tipologie schema dell'impianto r riferimento a dichiarazi attestazione di conformi legati facoltativi (9): | ca applicabile all'in e materiali adatti ai i fini della sicurezzioni di legge.  articoli 5 e 7 (4); dei materiali utiliz ealizzato (6); ioni di conformità pinità per impianto re | npiego (3) I luogo di installazione za e della funzionalità zati (5); precedenti o parziali, gealizzato con material | e ( <u>artt. 5</u> e <u>6</u> );<br>con esito positivo | , avendo ese | eguito le verific |                   |
| ••••         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |              |                   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | DECL                                                                                                                 | INA                                                    |              |                   |                   |
|              | ni responsabilità per sin<br>manutenzione o riparaz                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | cose derivanti da ma                                                                                                 | nomissione dell'im                                     | pianto da pa | arte di terzi ovv | ero da carenze    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | II dichiaran                                                                                                         | te                                                     |              |                   |                   |
| da           | ta                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |              |                   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | (timbro e firm                                                                                                       | a)                                                     |              |                   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        | II legale ra | ppresentante      | dell'impresa      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |              | (timbro e firma   | a)                |

Legenda: